



Ex Bibliotheca majori Coll. Rom. Societ. Jesu

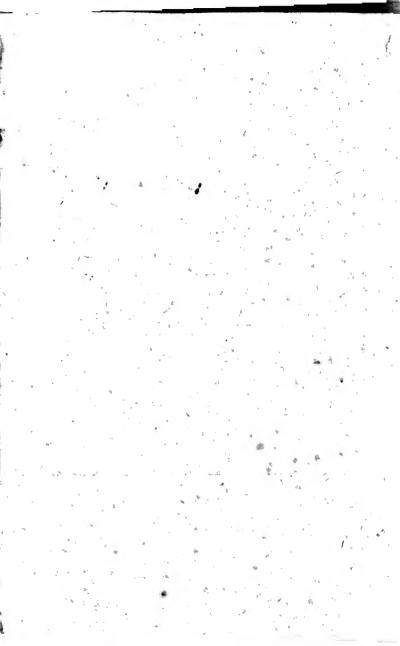

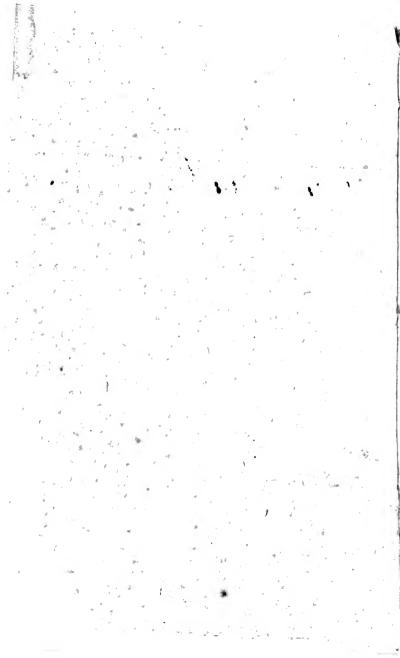

## DELLE GRANDEZZE DEL GLORIOSISSIMO

PATRIARCA

## S.GIUSEPPE.

DISCORSI

DEL PADRE

#### GIUSEPPE VERTHAMONT

Della Compagnia di Gesù,

TRADOTTI DAL FRANCESE

DAL F. G. C.

Della medesima Compagnia,

E DA LUI CONSECRATI
Col cuore, e con l'affetto

ALLA SS. REGINA

DEGLI ANGLOLI

# MARIA

Madre di Dio, e Sposa del medesimo Santo Patriarca.

ON COMPANY

In NAPOLI, Per Pelice Mosca MDCCXXVII. + Con licenza de Superiori, e Privilegio.

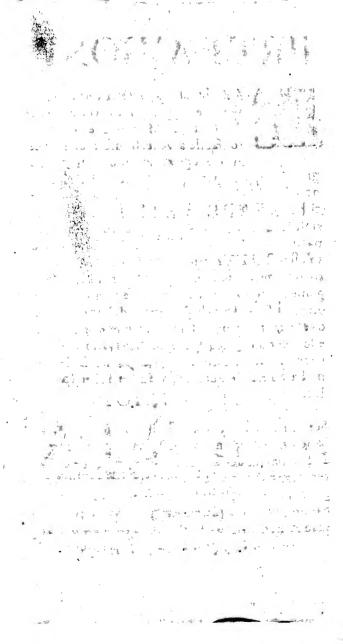

## PREFAZIONE.



A divozione de Fedeli verso S.Giuseppe è oggidì sì universalmente ricevuta nel Mondo, che sarà molto facile a vedersi uscir alla luce nuove opere ad onore di questo

gran Santo. So bene, che molti Scrittori hanno composto volumi interi per lodarlo, e che
ci hanno lasciato in quegli Illustri monumenti di loro pietà ciocchè hanno potuto immaginarsi di più importante alla di lui Gloria. Ma
so altresì, che se eglino hanno soddissatto al loro gran genio, non hanno però conchiuso l'argomento. Le azioni di questo gran Santo, le sue
virtù, i suoi Privilegi hanno del misterioso,
ove le menti trovan sempre in che essercitarsi;
e le ricerche più attente non arrivano a conoscere un gran numero di maraviglie ascose nel
nostro Santo, le quali ssuggono le nostre specolazioni.

Lo Spirito Santo in più luoghi della Sagra Scrittura ha fatto elogi di S. Giuseppe: La Santissima Vergine ha spesso reso testimonianze ben chiare della stimà, del rispetto, e della tenerezza d'amore, che avea per Lui: Gli Angioli, gli Evangelisti, i Santi Padri, i Dottori hanno parlato a suo vantaggio: Nulla però di manco non hanno detto tutto ciò, che v'era di

2 lodes

lodevole in questo incomparabile Patriarca. Non è dunque da maravigliars, se que', che hanno scritto in questi ultimi secosi, hanno lasciato ad altri nuove maraviglie da scoprista in questo eccellente Capo d'opera della Grazia.

Pud effer, che ciascun de' miei Discorfi in particolare parra troppo lungo a que , che fi prenderanno l'incommodo di legger questo libro . Ma io non credo, che questa lunghezza vi lasci del vuoto, ch'ella vi cagioni verun linbarazzo, ne ch'ella derivi da un gran numero di repliche nojose. Quando si evitano questi tre scogli, anche un volume, per lungo che sia, può passare per certo. Vi sono alcuni, che ingroffano i loro scritti,ma senza riempierli, e che più gustano dir di belle parole, che di buone cose. Un discorso non è mai lungo, se contiene cose utili, e non può annojare una persona, che va alla lettura, come si va ad un Banchetto, dove ciascun ha libertà di sceglier ciò, che più gli piace, e dove ciò, che non è a; nostro gusto, può esser, che lo sarà a quello di qualch'altro.

Satebbe inutile di parlare dell' ordine, dello stile, dell' elocuzione, e della sodezza di questi discorti. Meglio mi contento di lasciare al lettore la soddissazione di scusar per sua bontà gli errori, quali vi troverà, che di prevenire il suo giudizio, e di ricorrere a giustificazioni anticipate di ciò, che può esservi di disettoso. Non

Non ho voluto cercar loro qualche protettore; Colui che l'è stato di Gesù, e della Regina del Cielo loro basterà: ed ardisco sperare, ch'eglino si acquisteranno la protezione d'altrettanti Soggetti, quanti avranno lettori divoti di S. Giuseppe: giacchè per loro appunto io mi son affaticato; e benche il successo non corrisponda a' loro desiderii, non lascieranno certo d'approvare un ben lungo studio satto a loro riguardo. Il loro intendimento penetrerà più oltre delle mie parole; i loro pensieri si solleveranno infinitamente più sù de' miei; e con la loro pietà verso questo Santo compiranno di formar quella idea, di cui io non ho fatt'altro che un'abozzo.

Del resto, siccome to mi sono unicamente proposto in pubblicando questi Discorsi di procurar della gloria a questo gran Santo, pel cui amore sacrificherei ancor più volentieri la mia vita, che la mia fatica: così io sarò interamente soddisfatto, se S. Giuseppe sia meglio conosciuto, e più amato, che prima; e se gli errosi di quest' opera non ricadano, che sopra 'l'suo Autore, senza far torto al Soggetto.

<sup>-201</sup> The controlled and action and actions of a finite of the controlled and actions and actions and actions of a finite of the controlled and actions and actions and actions and actions as a finite controlled and actions and actions as a finite controlled and actions and actions as a finite controlled and actions are actions as a finite controlled and actions are a

### IL TRADUTTORE

#### A CHI LEGGE.

L desiderio di vedere ogni di più aumentata la Divozione al Gloriofissimo Patridica S. Grufebpe,mi ha (pinto, o Divoto Lettore, a tra durre queft' Opera, acciò non fia priva la neffra Italia di nuovi stimoli per amare sempre più questo gran Protettore, come poffo con verità dire, Univerfale di tutti. L'Autore è flato uno de più ragguardevoli Soggetti , che la Compagnia di Gesù abbia avuto in questi ultimi tempi nella Francia :queft'è il P.Giuseppe Vertha mont, la di cui virtù anche da ciò potrà in parte conoscerh; imperciocche; esfendo stato Autore di un Libro, che può flare a fronte di qualunque altro. uscito fin'ora alla luce sopra le Grandezze di S. Giuleppe, non bà voluto arrogarsi quest' onore, con occultare il suo nome. Oltre di che abbiamo un'altro argomento per pruova delle di lui illustri virsù: ciò è l'assiduo impiego, ch'ei esercitò di Superjore nelli principali Collegi della fua Provincia di Aquitanta, quale pot governo in qualità di Provinciale, dopo di effere frato uno degli Eletti per la Congregazione Generale XV. Doti sue singoluri furono la dokcezza del tratto, la capacità della mente; e sopra tutto una maravigliofa destrezza, e talento in guidare l'Anime per il retto sentiero dell' eterna salute, e della perfezione Criftiana : come quello ch'esprimeva ne' suoi costumi, quanto ad altri insegnava colle parole. Virtù impetrategli dal suo incomparabil Santo, à gloria di cuitanto si affaticò fino a gli anni 87. di sua età, in cui fu chiamato come [periamo, dal medefino fuò Protettore al premio delle sue fatiche. Hò stimato mio debito darvi questa succinta notizia dell'Autore, accioccbè supplir possa a quanto manca di buono al Traduttore, MAR-

## MARCUS ANTONIUS

## ANDRIANI

Prapositus Provincialis Societatis Jesu in Regno Neapolitano.

Um librum cui titulus est, ( Delle Grandezze del Gloriosssimo Parriarca S. Giuseppe) à Patre Josepho Verthamont Societatis
nodre Sacerdote gallice compositum, & a quodam Fratre nostro italico idiomate translatum, aliquot ejusdem Societatis Theologi,
quibus commissum fuit; recognoverint, & in
lucem edi posse probaverint: facultate nobis ab
Adm.Rev. Patre nostro Michaele Angelo Tamburino Preposito Generali communicata concedimus, ut Typis mandeturssi ita iis; ad quos
pertinet, videbitur. In quorum sidem has literas mana nostra subscriptas, & sigillo Societatis nostra munitas dedimus.

Neapoli die 19. Octobris 1727.

is a remainer, course of mLocus & Sigilli.

Marcus Antonius Andriani.

as the wheel at a trailer with

Rev. D. Franciscus de Rosa; Saena T beologia Doctor ac Magister, Examinator Synodalis revideat, & referat Neapoli 15. Martis

Antonius Can. Castelli Vic. Gen

D.Petrus Marcus Giptius Can. Dep.

of the was served as

single is a livery and and

#### EMINENTISS., AC REVER DOMINE.

Pusculum quod inscribitur Le Grandezze del Patriarca S. Giuseppe b.c.a quodam Religiofo Soc. Jefu ex Gallico fermone ad Italicum redactum juffu Em tuæ leps pietate, etuditione, & ftylo omnium judicio probatissimum. Neque in eo quidquam quod aut Orthodoxe Fideis aut bonis moribus none fit consonum deprehendi. Quinimmo ad pietatem fovendam , moresque recte inflicuendos compositam, & ocnatum pecspezica Praclara siquidem SS. Patriarchæ Joseph gesta, ejusque numquam fatis laudandam Sanctitatem non tam exhibet, quam fingularem erga puerulum Jesum curama opem, & Audium luculenter oftendit: & fane in hisce Concionibus tantam in suadendo efficaciam, in dicendo eloquentiam , & in affectibus ciendis suavitatem 7 215 2què

zque ac dexteritatem presefere Auctor , ut quidquid opera, ac fludii pro Christiana re dilatanda i teteri contulere hoc fuo opusculo omnibus æquiparasse visus sit. Quaproprer certò tenendum tantam erga SS. Deiparæ Sponfum pietatem , ac devotionem & Christifidelibus propemodum universis hactenus haustamo jam pene toto orbe diffusam hujus libri luce ad majorem hujus fæculi laudem , & uberiorem Ecclesia utilitatem in dies magis effe augendam. Igitur in lucem edendum cenfeo, fi Em. Tue auchoritas accesserie. Neapoli pridie Kal. Septembris MDCCXXVII. EmiTuen bedress from in molecular in

Addittisimus, Humill., atque Obsequentis. all analysist and a march .. Eomulus ...

de la come de la constante de la compania del compania del compania de la compania del compania

cond'e most aurismo a Franciscus de Rosa.

The state of the state of the state of Wifa fupraditta Relatione, imprimatur Neapoli 28. Octobris 1727.

ANTONIUS CAN. CASTEBBI VIC. GEN. or firm on the second

alarma . L. da trava 6. Torra a g & 1 1 19/2

Autorities to the services in

D.Petrus Marcus Giptius Can. Dep. allenga of a termination of the content of

2-1W1

#### EMINENTISSIMO SIGNORE.

Elice Mosca Stampatore, supplicando espone à V.Em. come desidera stampare un
libro delle Grandezze del Gloriosis. Patriarca S. Giuseppe, composto in lingua Francese dal P. Giuseppe Verthamont della Compagnia di Gesù, e tradotto nell'Italiano da un
Fratello della medesima Compagnia, che però
supplica umilmente l'Em. V.a degnarsi di commetterne la revisione, che il tutto riceverà da
V.Em.a grazia, ut Deus.

Rev. Mag. Fr. Dominicus Cicearelli videat, & in seriptis referat.

MAZZACCARA REG. ULLOA REG. PISACANE R. CRIVEDDI REG. THOMASI REG. VENTURA REG.

Provisum per S.Em. Neap. 6. Octobris 1727.

Light back aday a month of the english

Maftellonus.

#### EMINENTISSIME PRINCEPS.

P Enignis Em. Tuae commissis praesto , ac morigerus Ego librum cui titulus Grandezze del Gloriofissimo Patriarca S. Giuseppe. opus primo etucubratum per R. P. Josephum Verthamont S. J., ex cujus gallico idiomate in Italicum convertit anonymus Frates ejusdem Societatis; cità, sedulòque lustravis inque eo evolvendo nec minimum quidquam offendi, quo Regia jurildictio, vei honestas publica turbetur, vel laedatur. Exinde cenfeos quod typis mandari possit, dummodo idipsum Eminentiae Tuge allubescat. E' Collegio S. Thomae de Aquino O.P. xvii. Kal. No. yemb. Ann. Sal. cloloccxxy.l.

Eminentiae Tuae Excellentissimae

Additifs. , & Obsequentis. Cliens P. Archangelus Maria Mag. Ciccatelli

Vifa supradicta relatione, imprimatur, & in publicatione servetur Regia Pragmatica.

MAZZACCARA REG. LLEGA REG. PISACANE R'I CRIVELLI REG. THOMASI REG. VENTURA REG.

Provisum per S. Em. Neap. 20. Octobria 1727.

till is

Mastellonus.

#### ERRORI.

| ERKUKI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CORREZIONI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pag. verso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. 3. rattifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ratifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 66. 14. conda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | feconda 1400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 71. 31. Macellam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Marcellam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 89. 12. un un pò                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | un po                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 328. 2. la lor fomiglianza 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | a lor fomiglianza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 250. S. speghiamo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (piegbiamo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 166. 1. All Angioli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (piegbiamo<br>Atl'Angelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 200. 7. in effetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | in effetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 203. 7. dipenda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dipende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 221-28. Si, come                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ficcome.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 247. 11. da elli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | da effa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 247. 25. Giuseepe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gruieppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 264. 25. o per far le promeffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | e o per far promesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 287. 28. Ruben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | come Ruben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 316. 22. volontà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | volonta?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 317. 36. tanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | tante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 35.5. 3. il qual potevati di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | if qual non poteva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 427. 3. Fghto 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | eglino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 457. 24. illi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 462. 7. fi ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | so bene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 472. 5. gli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | egli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 476. 26. fopra la lor Testa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | iopra le loro Teste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 478. 34. non allicit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nos allicie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 508. 34 Califti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Caleftis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| \$10. 4. interrotta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | interrotto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| the state of the s | The same of the sa |

Altri correggerà l'Accurato, e Cortese Lettore.

in man with party po

# TNDICE

| De' Discorsi, delle Parti, e delle Riffessio<br>Morali, che si contengono in questo<br>Libro.                                         | 1        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| DISCORSO PRIMO.  El Maritaggio di S. Giustippe. pag PARTE PRIMA.                                                                      |          |
| Il Matrimonio della SS. Vergine, e di S.G. feppe è stato concertato dalle Tre Div. Persone.                                           | ine<br>6 |
| P.A.R. T.E. S.E.C.O.N.D.A. Il Matrimonio della SS. Vergine, e di S.G. feppe è stato risoluto da' Principali C. della Chiesa Giudaica. | api      |
| PARTE TERZA.  La SS. Vergine, e S. Ginseppe hanno conc.  fo il loro Matrimonio.                                                       | 44       |
| KI HOLCOMO MANATA                                                                                                                     | 56       |
| PARTE PRIMA.  S. Giuseppe ben kungt dal perdere la                                                                                    | 58       |
| perfettissima purità.  PARTE SECONDA                                                                                                  | ng<br>62 |
| S. Giuseppe ben lungi dall'essere agitato                                                                                             | do '     |

| enquieruaini nel juo Matrimonio vii si sta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bilisce in una prosonda pace. 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PARTE TERZA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| S.Giuseppe ben lungi dal dividere il suo cuore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| nel Matrimonio, lo ha perfettamente riuni-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| to per darlo tutto a Dio. 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 179: O. Const. Manufact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rifleffione Morale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DISCORSO TERZO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ella qualità di Padre di Gesù, che Sa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Chicken of Comment College and |
| D'Giuseppe giustamente si ba meritato. 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PARTE PRIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Li titoli della Paternità di S. Giuseppe , che                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| si son presi dalla Persona adorabile di Gesù                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cristo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PARTE SECONDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Li titoli della Paternità di S. Ginseppe, che-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sono appoggiati sopra la persona della SS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vergine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vergine. PARTE TERZA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| The state of the s |
| Li titoli della Paternità di S. Giuseppe, obe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| sono stabiliti sopra la persona medesima di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| quello Santo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Riflessione Morale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aspellione returne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مستعد والمستان والمستوال والمستول والمستوال والمستوال والمستوال والمستوال والمستوال والمستوال وا |
| DISCORSO QUARTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ell'Onore, che S. Giuseppe ha ricevuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| dalla Dignità di Padre di Gesù. 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PARTE PRIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| S. Giuseppe ha posseduto Gesu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PAR-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ·tt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| And the second section of the section of the second section of the s | Secretarian and a second secon |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PARTESE  S.Giuseppe ba comandato PARTE T  S.Giuseppe baricevuto se Rissessione Morale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | a Gesû. 208<br>E R Z A.<br>Tvizj da Gesû. 227.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DISCORSO O  PARTE P  S.Ginseppe mend in terro o  PARTE SE  S. Ginseppe mend in ter  re.  PARTE T  S. Ginseppe gode in ter  zie.  Ristessione Morale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RIMA.  RIMA.  una vita di lumi.249  CONDA.  ra una vita di Amo-  276  ERZA.  ra una Vita di deli-  291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DISCORSO DElla Giustizia di S PARTE I S.Giuseppe su persettame Dio. PARTE SE S.Giuseppe su giustariss PARTE S.Giuseppe su giustariss petto a se medesimo. Ristessione Morale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Giuseppe. 312 R I M A: ence giusto risperto a 314 C O N D A. petto al Prossimo 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| DISCORSO SE                            |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| D Ella Gloria, che S.G.                |                  |
| Lielo.                                 | 384              |
| PARTE PI                               |                  |
| lo.                                    | 386              |
| PARTESEC                               |                  |
| La Beatitudine del Corpo d             |                  |
| Cielo.                                 | AIT              |
| PARTE                                  | RZA              |
| La Beatitudine particolare             |                  |
| Corpo di S. Giuseppe con               |                  |
|                                        | 434              |
| Riflessione Morale.                    | 451              |
| Annual Printers of Persons and Persons |                  |
| DISCORSOO                              |                  |
| DElla Protezione di S.                 | Graseppe. 453    |
| PARTE PR                               | IM A.            |
| Gest , e Maria desiderano              |                  |
| una particolare divozion               | e a S. Giuseppe. |
| 456.                                   |                  |
| PARTE SEC                              |                  |
| La Chiesa col suo esempio              |                  |
| signi ad onorare S. Ginsey             | pe. 479          |
| PARTE TE                               |                  |
| Gl'interessi spirituali di ci          | ojeun Crijtiano  |
| Pimpegnano ad essert div               |                  |
| Riflessione Morale.                    | 500              |
| En l'allione vitel que                 | DI-              |
|                                        | DIA A            |
|                                        |                  |



#### DISCORSO I.

## Del Maritaggio di S. GIIISEPPE.



'Cosa da stupire, che S.Giuseppe risoluto d'osservare i
consigli vangelici anche prima che 'I figliuol di Dio gli
avesse dati, s'impegni ne' legami del matrimonio ma più
maraviglia è, che gli si destini per isposa la Regina degli
Uomini, e degli Angioli. L'
ammirabile purità del corpo,

e dell'anima di quest' Uomo celeste sembra innalzarlo sì alto, che sopravanza infinitamente i vincoli del matrimonio, e la divina Maria, la più perfetta di tutte le creature, è in un grado di grandezza sì sublime, ch' è difficile trovar per lei un degno sposo sopra la terra. Pare che S. Giuseppe non sia fatto per maritarsi; ma sembra, che Maria sia molto men atta per lo stato del matrimonio; perche se l'eminente virtà di questo illustre sigliuol di Davide è troppo persetta per un tale stato di vita, che non è il più persetto di tutti; l'eccellente santità della Vergine non deve siontanarnela di vantaggio? gio? L'una, e l'altra di queste due qualità di speso, e di sposa, considerate separatamente in S. Giuseppe, e in Maria Vergine, potrebbon cagionarci gran maraviglia, ma tutto lo stupore cesserà, tosto che li vedremo uniti insieme, come il santo Vangelo ce li rappresenta in chiamando S. Giuseppe sposo di Maria (1); perche non è gran cosa, che un Santo di tal satta s'induca a maritarsi, poiche deve trovar Maria per isposa, nè che si dia Maria per isposa a un Uomo d'una Santità consumata, come quella di

S. Ginseppe.

\* S. Matteocomincia il racconto dell'eroiche azioni, e de' pri vilegi fingolari di quello Santo dal dire, ch'egli ebbe Maria per isposa, perche effettivamente quell'augusto matrimonio fu la fonte di tutti i suoi vantaggi, e cominciò d'allora, dice Alberto Magno, (2) a verificarsi il suo nome misterioso, il quale era una profezia in compendio di ciò, che dovea avvenirgli. Mi conosco obbligato prima d'ogn'altra cosa a presupporre una verità, che deve esseri il sondamento di tutt'i mici discossi: cioè, che siccome Adamo, ed Evaceran maritati, ed in un medesimo tempo vergini nello spazio della loro innocenza: così egli è di sede, al sentimento de' Teologi, (3), che Giuseppe, e Maria siano stati uniti co' legami di vero matrimonio; benche abbino sempre conser-

vata

(1) Joseph Virum Maria. Matt. 1.

<sup>(2)</sup> Significatio sui nominis sonat Augumentum, quod per sponsalia ei de Beatissima Virgine, est actualiter acquisitum. Albert. Magn. qu. 28. super missus est.

<sup>(3)</sup> Id recte probat Vasq. tom. 2. in 3.p. disp.
125.03., & ante eum Jacob. de Valentia Episcopus
Christopolita, ex ordine S. Aug., idem solide adstruit
in eximio tractatu super Magnificat.

DEL MARITAGGIO DI S. GIUSEPPE. 3

vata una purità tanto eccellente, quanto quella de-

gli Angioli.

Quasi mai si è veduto, che tal'uno siasi impegnato a far rompere un matrimonio già conchiufo, allorche coloro; che erano legittimamente congiunti. ne difendevano la validità, e ne confermavano la rattifica : Sarebbe egli dunque possibile di trovarsi qualche spirito mal'acconcio, che volesse contrastare l'unione di Giuseppe, e'di Maria, dopo che queste due Sante persone sono vivute sempre in una perfetta intelligenza, ed hanno ottenuto in favore del lor perfetto matrimonio molte sentenze (se mi è permesso dirlo) pronunziate dalla bocca del medesimo Dio, e pubblicate in tutto il mondo col sacro Uangelo? Giacob genero Giuseppe (4) sposo di Maria; Giuseppe figliuolo di Davide non devi temere di prender Maria per tua sposa; queste sono le parole dell'Evangelista S. Matteo; Giammai vi è stato matrimonio sì sollennemente dichiarato valevole in alcuna Corte de gran Sovrani Ecclesiastici, ò Secolari da Oracoli tanto infallibili, quanto son quelli, che autorizzano il conchiuso tra Giuseppe, e Maria.

I Santi Padri, ed i Dottori della Chiesa trattano ordinariamente S. Giuseppe da Sposo di Maria; e non vi è Cristiano, che gli nieghi questo titolo sì rilevante. E se egli in effetto non l'avesse posseduto, Iddio non avrebbe permesso, che S. Chiesa errasse, dandogli il titolo glorioso di Sposo legittimo

della Regina degli Angioli.

La ragione, che rende questa dottrina indubitabile, è fondata sopra l'autorità de' Concilii generali (5) di Firenze, e di Trento, i quali han deciso,

<sup>(4)</sup> Virum Mariæ Conjugem tuam. Matt. 1. (5) Sub Eug. 4. in decreto fidei post ultimam 55.24.can. 6.

che tutto ciò, che il matrimonio ha d'essenziale, si trova nel consentimento mutuo di due persone, che lo contraggono pubblicamente, e che le conseguenze di questo consentimento non sono in niun modo necessarie per la sussistenza di questo Sacramento. Bisogna dunque confessare, che per una parte accettando Giuseppe la Santa Vergine per Isposa in presenza de' Sacerdoti, e de' Pontefici della legge, e per l'altra parte avendo questa Divina Vergine scelto Giuseppe per isposo in mezo al tem-pio di Gerusalemme, ch'eglino siensi uniti co' legami validi d'un legittimo matrimonio, cui alcuni Dottori hanno paragonato all'unione, che è tra'l Sole, e la Luna; questi due bellissimi Astri sempre si rimirano, e senza intervallo di tempo si seguitano, stando però tra di loro molto distanti; O più tosto al matrimonio di que' due giusti, che la Scrittura paragona alle palme (6), nelle quali i naturalisti notano sessi differenti; poicche questi alberi offervano come una specie di verginità nella loro unione, dimorando in una giusta distanza, nè mai le loro frondi, anche d'un'illesso ramo, si toccano l'una coll'altra.

Non mi stupisco più, che S. Agostino (7) abbia preserito i matrimonii, dove la verginità non si perde, a quelli dove riceve qualche macchia. Ma mi maraviglio come il medesimo Santo Dottore in-

(6) Justus ut palma florebit.ps.91. Ego exaltata sum sicut palma Ecol. 24.

<sup>(7)</sup> Beatiora conjugia, quæ continentiam inter se pari consensu servare potuerunt. Aug. 1.2.de serm. Domini in monte cap. 14. Quibus placuit ab usu carnalis concupiscentiæ in perpetuum continere, absit ut inter illos vinculum conjugale rumpatur, imò firmus erit. Aug. 1.1.de de nup., & concupisc. cap. 11.

fegni, che il legame del matrimonio molto lontano dal rompersi, divenga più forte, e stretto con l'osservanza della più persetta continenza. Il dottissimo Ugo di S. Vittore (8), che altre volte chia. mavasi l'Agostino del suo tempo, e che ha toccato il fondo di questa materia, assicura con termini fortiffimi; che il matrimonio, dove non fia altro, che una perfetta unione di spirito, e di cuore, non solamente è più avvantaggioso, e più santo, ma anche più vero di tutti gli altri.

Questo Santo Dottore avrebbe potuto stabilire il suo fentimento sopra ciò, che una tale unione ha più di somiglianza a quella, che il Verbo contrasse con la sua Umanità Santissima, o all'altra del Salvatore fatta con la sua Chiesa (9), qual'egli ha fuggellata col proprio fangue, dandocela per model-

lo perfetto de più validi matrimonii.

L' Evangelio medesimo pare, che dia appoggio al fentimento d'Ugo di S. Vittore; perche nel lungo racconto degli antenati del Salvatore, S. Matteo non dà ad alcuno di que' grandi Re, ed Illustri Patriarchi il nome di Sposo, o di Marito; Egli non dice. che Abramo Marito di Sara generò Isaac, che Isaac Marito di Rebecca su padre di Giacob, e che Giacob Marito di Lia generò Giuda:ma sol di Giuseppe assicura, ch'ei fu sposo di Maria (10); Imperocche di tutti quei grandi Uomini non ve ne fu pur uno

<sup>(8)</sup> Tanto verius, ac sanctius Conjugium est, quod in solo charitatis vinculo, & non in concupiscentia carnis fæderatum est. Ugo tom.3. l.de beatæ V. perpetua Virginitate. 0,11. Idem docet Magifter Sent.in 4.dift. 30.

<sup>(9)</sup> Sacramentum boc magnum est, ego autem dico in Christo, & in Ecclesia. ad Ephes. s. (10) Jacob genuit Joseph Virum Mariæ. Matt.

uno si santamente, e veramente maritato, come Giuseppe sposo di Maria a Dunque niuno ora può dubitare della validità di questo santo matrimonio.

Esaminiamo, vi prezo, quanto questo matrimonio sia stato glorioso al gran Santo. Benche io non
m'impegni a parlarvi nelle tre parti di questo discorso, che del modo infinitamente onorevole, con
cui S. Giuseppe lo contrasse; lo v'assicuro nondimeno, che in ciò, che dirò, vi troverete per il Santo un fondo inesausto di Gloria. Primo, perche questro matrimonio è stato concertato tra le tre Divine
Persone. Secondo, perche egli è stato risoluto dalli
Capi i più riguardevoli della Chiesa Giudaica. Terzo, perche è stato conchiuso col consentimento di
Giuseppe, e di Maria.

## PARTEPRIMA

Il Matrimonio della Santissima Vergine, e di S. Giuseppe è stato concertato dalle trè Divine Persone.

Certo, che le tre adorabili Persone della Santissima Trinità banno satto, ed esse solo banno potuto sare questa sacra unione. Elleno vi avevano interesse particolare; Imperciocche avendo
determinato il Misterio dell'Incarnazione, e conchiuso di sar nascere il Verbo eterno da una Vergine legata in matrimonio, dovea essere questa Vergine da loro rimirata come Greatura la più cara,
che avessero al Mondo. Il divoto Andrea Cretense

7

(11) chiama con energia di gran pietà la Santissima Vergine un Mondo animato, poicche nella piccolez a del suo seno ha nascosto colui, che l'immensità dell'Universo non può capire. Sarebbe egli dunque possibile, che Dio avendo avuto una cura particolare di quanto ha creato nel Mondo, fino a dare Angioli a i Cieli, agl'Aftri , agl'Elementi , & ad altri corpi men confiderabilis per regolare i loro movimenti, e le loro produzioni; avesse poi avuto dell'indisferenza per la scelta, che dovea farsi di uno Spolo, a cui dovea effer confidata la condotta di quel Mondo misterioso, più prezioso lui solo di mille Mondi? lo crederei più totto succedere a calo tutto ciò, che si sa nel Cielo, e nella Terra, che redere la sola sapienza umana aver avuto parte il Mattimonio della Divina Maria.

Ne io mi contento di affermar con certezza, che la Santissima Trinità abbia avuto una cura particolare di questo Santo matrimonio; ma dico di più, ci ella doveva approvario, e rattificarlo. E'legge rdigiosamente osservata in tutte le più siorite Monarchie dell' Universo, che le Principesse del Sangu Reale non possano maritarissenza il consentimuto del Sovrano; per timore, che i Matrimoni contrattati senza l'approvazione del Consiglio Reale, non cagionino turbolenze, e divisioni nelle Pro-

vittie .

La Vergine era non solamente Principessa del Sanue Reale, come sigliuola di Davide, contando tra noi Antenati moltissimi Re; ma in un certo mod Principessa (12) d'un'ordine superiore, e divino; perche se i suoi Avi non aveano satto scorrere selle sue vene un sangue divino, almeno il suo

<sup>(</sup> it ) Mundus magnus in parvo. Andr. Cret.or.

de lormitione Deiparæ.
(12) Filia Principis Cant.7.

sarebbe stato da se stesso degno d'esser mutato in quello di Gesù. Era necessario adunque, che questo matrimonio fusse approvato da Dio, e che il contratto fusse in qualche modo rattificato dalle adorabili Persone della Santissima Triade.

Dico di più, che elleno doveano non solamente approvarlo, ma trattarlo, e maneggiarlo; Imperciocchè il Padre Eterno confiderava Maria come sua Figliuola; Ed un Padre non prescrive limiti alla cura, ed all'affetto in solamente approvare il matrimonio della sua diletta; mà egli stesso lo vuol trattare; egli stesso vi s'impegna di concerto co' suoi amici.

Il Verbo avea già risoluto di aver Maria per sua Madre. E si trova figliuolo al Mondo, che non tratti come suo proprio l'affare di sua madre ? O pure può negarfi, che lo Spirito Santo avendo scel to Maria per sua Sposa, non s'impegnasse nel medesimo tempo a procurarle un'Uomo, con cui potessi dividere l'augustissimo titolo di Sposo della Madridi Dio? Così questa Divina Vergine non dubio mai, fecondo S. Bernardino (13), che lo Spirio Santo avesse soprainteso al trattato del suo matimonio con S. Giuseppe; ed il Crisostomo (14) hdirizza queste parole al Santo Sposo: Piglia gan Santo, piglia Maria per tua Sposa tanto più vollntieri, quanto che Dio è quello, che ha trattato rima il matrimonio in Cielo, destinandoti per suosposo, I Parenti, e gli Amici di questa Vergine lantissima affacto non s'intromisero in questo trateto, ma Dio solo, che più di tutti vi avea interesse unicamente se ne prese tutta, ed intera la cura.

(14) Quam Deus tibi copulat, non parmes. bom.4.in Matt.

<sup>-- (-1-3.)</sup> Sciebat-illum à Spiritu Sancto in ponfum datum effe. Ser. de S. Jos. ar. 2.c. 1. "

#### DEL MARITAGGIO DI S. GIUSEPPE.

Aggiungo co' Santi Dottori della Chiefa (15). che Dio non solamente si pigliò l'impegno di questo matrimonio, l'approvò nel suo divino Concistoro, e lo tratto; ma che lui unicamente dovea efferne l'autore: Fu una special provvidenza di Dio la conchiusione del santo matrimonio di Giuseppe, e di Maria, come l'infegna il Damasceno; e S. Epifanio dice, Giuseppe ha avuto Maria in Isposa per effetto fingolarissimo dell' eterna provvidenza ded il pensiero, che indusse i Sacerdori a proporlo, dice San Gregorio Nisseno, venne unicamente da Dio. che solo poteva loro ispirarlo. Gli affari d'importanza fono trattati con fommo riguardo, e cautela. Ed il matrimonio d'una Vergine per professione, e d'una Vergine destinata per madre di Dio, era un'affare di somma importanza, e superiore a qualunque maneggio non folo degli Uomini, ma anche degli Angeli. Imperocche gli Angeli, per quanto sieno Spiriti illuminatissimi, come mai avrebber potuto impiegare utilmente la loro capacità, per dare sposo ad una madre di Dio; quando è certo, che la maternità divina sopravvanza la loro intelligenza; ficcome esti mai avrebbono stimato, che fusse possibile un Dio farsi Uomo; così giammai sarebbe loro passato per la mente, potersi trovare un perfetto matrimonio, ed una perfetta verginità uniti insieme; onde e, che sarebbesi perciò creduto vano ogni loro studio, ed ogni loro diligenza in cercare uno Sposo per una Donzella, che dovea ofservare una purità più eccellente della loro.

(15) Vir ille per dispensationem omni sermone præsiantiorem despondit eam. Orat. de nat. Beatæ Virg. Singulari Dei providentia bæresi. 51., & bæresi 78., idem repetit, divinitus incidit Concilium, ut darent eam cuidam Viro nomine desponsationis Orat de nat. Christi.

Quan-

Quando all'Angioli rimiravano Adamo, ed Eva nel Paradifo terrestre, non avean bisogno di rivelazione particolare per conoscere, che quelle du persone potevano maritarsi; essendo anche da per loro stessi capacissimi di maneggiare un tale affare, e di portarne le ambasciate alle parti interestate. Ma nessun Angelo di chesissa Gerarchia mai pote persuadersi con lo splendore de suoi lumi naturali, che vi potessi essere un marrimonio persettamente Verginale, e divinamente secondo, e che un Uomo-

Dio dovelle esserne il frutto prezioso. . .

Or giacche gli Uomini, e gli Angioli non aveano abilità sufficiente per trattare un matrimonio di
tal conseguenza; non altri, che la Santissima Trinità pote formare un tal disegno; come insegna un
Dottore di questi ultimi secoli (16). Posto ciò,
non ho io ragion di dire, che il Padre, il Figliuolo,
e lo Spirito Santo hanno non solamente approvato,
ma anche fatto il matrimonio di Giuseppe, e di
Matia? O matrimonio celeste, concertato nell'Empireo tra le divine persone! Così grida il divoto
Ruperto Abate; Matrimonio, che non è punto
essetto della sapienza umana, ma della sola provvidenza di Dio!

Per comprendere ora quanto gloriola cosa sia a S. Giuseppe, che il suo matrimonio siasi trattato di

tal maniera; bisogna presupporre tre cose.

Primieramente, che le persone della Santissima Trinità addoperandosi in questa santa opera, non han voluto dispensarsi dalla legge comune, che obbliga coloro, che trattano matrimonii, di procurare gran

<sup>(16)</sup> Desponsata est benignissimo justa, ac Sapientissimo totius Trinitatis Consilio, Joan Justus Laspergius Carthus, sloruit à 150, annis sermo, de Annunciatione B. Mar. Virg. O'Conjugium Coeleste, non terrenum, lib.1.de gloria silvi hominis.

#### DEL MARITAGGIO DI S. GIUSEPPE. 11

gran somiglianza tra le persone, dalle quali si deve contrarre. Gli Uomini non sono come le piante, o come i-metalli; ma bisogna, che vi sia conformità, e proporzione per unirli insieme: e se l'amicizia non può nascere, nè conservarsi costantemente, se non tra persone in qualche modo uguali; come può esser dunque, che la più grande, la più costante, e la più legittima amicizia, che sia stata al Mondo, voglio dire quella di Giuseppe, e di Maria, avesse potuto sussissere, se tra di loro susse stato qualche umore contrario, e fassidioso, o qualche, grande dissomiglianza tra le loro qualità personali?

Un bell'ingegno de' tempi antichi disse (17); che la sposa è simile al cristallo d'uno specchio, in cui per vago, e ricco che fia l'ornamento, lo specchio fara poco, o nulla stimato, se non esprime perfettamente la persona, che vi si mira; Del medelimo modo un matrimonio non può esser felice, fe la sposa con le ricchezze, e con gli altri vantaggi non unifce, e non possiede una perfetta conformità di costumi con lui, che deve prendere per isposo. Onde la Santissima Trinità unendo Giuseppe e Maria, gli ha resi tra loro similissimi: come quando marito Adamo, ed Eva (18) in dando all'uno, ed all'altra medesimi tratti di volto; gl'istessi temperamenti d'umori, e quel ch'e più notabile, arricchendo ancor le loro anime della giustizia originale, e della grazia fantificante, con molti altri doni fopranaturali.

Secondariamente essendo la somiglianza tra le persone, che contraggono matrimonio, una delle condizioni, e la più essenziale, che richiedesi ad un' onesto, e selice sponsalizio: bisogna necessariamente

affe-

<sup>(17)</sup> Plutare in præceptis Connub. (18) Faciamus et adjutorium simile sibi Gen.

afferire, che il più grande, e fanto sponsalizio, che sia mai stato, o sia per essere sopra la terra, si conchiudesse tra uno sposo, ed una sposa, ne' quali comparisse una somiglianza assai più persetta di quella,

che siasi mai offervata tra altri Sposi.

Or non wha certamente chi possa dubitare, di tutt'i matrimonii, che si sono trattati, e si tratteranno, quel di Maria, e di Giuseppe essere il più riguardevole in tutte le circostanze. Primo, perche i personaggi, che lo contraggono, non hanno pari nel Mondo. Secondo, per le persone, che lo trattano. Terzo per il fine, per cui si tratta. Quarto, per il frutto divino, che deve prodursi con tutte le circostanze, che l'accompagnano. E' necessario pertanto asserire per legittima conseguenza, che le tre Divine Persone concertando tra di loro questa compagnia inseparabile, dovesser procurare tra le persone contraenti una somiglianza più esatta di questa, fi vede ne' matrimoni ordinari.

Terzo, non vi era cosa più facile alla Santissima Trinità, quanto il rendere Giuseppe, e Maria similissimi. I Sovrani del Mondo, per potenti che sieno, non hanno altra possanza, quando desiderano di maritarsi, che di cercare una sposa: ma non la posson lavorare secondo il loro genio. Salomone quel gran Principe, e gran Savio asserma, che non gli su possibile far nascere una sposa di suo genio; bisognò cercarla, e trovarla già fatta (19).

Iddio al contrario, quando volle dare una conforte ad Adamo, non la cercò, ma la formò (20); imperocche avendo nelle sue mani i tesori della natura, e della grazia, gli è facilissimo sondere in un corpo, e in uno spirito quella bellezza, e quel

trat-

<sup>(19)</sup> Quasivi Sponsam mihi. Sap. 8. (20) Faciamus ei Adjutorium simile sibi. Gen.

#### DEL MARITAGGIO DI S. GIUSEPPE. 12

tratto, che gli piace per farlo degno compagno a chi l'ha destinato. Onde lo Spirito Santo (21) ci assicura, che i parenti volendo maritare un giovane lor sigliuolo, possan di certo dargli un bel Palazzo, con molte ricchezze; ma solo Dio è quello, che possa dargli una consorte prudente, e virtuosa. Ragio-

namo adesso sopra questi principii.

Se le persone della Santissima Trinità hanno tra loro concertato il matrimonio di Giuseppe, e di Maria; dunque l'è stato facile il dare a Maria uno Sposo dimolta distinzione, com'era convenevole ad una tale Sposa. Il matrimonio deve esser composto di due persone somiglianti, e se questa somiglianza deve esser tanto più compita, quanto che il matrimonio è di maggior importanza: bisogna. conchindere, che quando le Divine Persone tenner. configlio sopra questo importantissimo affare e giudicassero di dare uno sposo del tutto simile a colei, che aveano eletta per madre del Verbo incarnato. Nè bastava già ò l'esprimere sul suo volto i tratti augusti, e l'aria maestosa, à effigiare nel di lui spirito le doti singolari di quei gran Re, e Santi Patriarchi suoi antenati, che surono l'ornamento de primi secoli del Mondo. Non bastava nò ricopiare in Giuseppe l'innocenza d'Abele, la fede viva d'Abramo, la pazienza di Giob, il zelo ardentissimo di Elia, la prudenza di Mose, ma facea di mestieri, che tutte queste virtù unite insieme facesser pompa nella di lui anima in un modo affatto speciale; affinche fusse simile alla Divina sua Sposa Maria .

Nè Giuseppe, e Maria erano solamente uguali nella nobiltà del sangue, essendo tutti e due della me-

<sup>(21).</sup> Domus, & divitiæ dantur a parentibus; a Domino autem propriè unor prudens. Prov. 19.

medesima Tribù di Giuda, e della stirpe di Davide, nati in Nazaret tutti e due, tutti e due Verginiper professione: ma Dio aveva dato soto il medesimo temperamento, le medesime inclinazioni, la medesima gentilezza nel loro esterno, nelle azioni, uelle parole, e generalmente in tutte le cose, assinche tal persetta simpatia, e tale assinità d'umori, che osservavasi tra di soro, sosse come una

disposizione naturale alla loro unione.

San Berardino da Siena (22) insegna, che questo matrimonio è il più compito, il più esatto di quanti se ne sieno trattati al Mondo, e che la Santissima Trinità, che ne avea formato il dissegno prima di tutt'i secoli, pretese fare risplendere in que. îti maravigliofi sposi una somigliaza in tutte le cose, la più giusta, la più compita, che giammai sia stata, e sia per essere nel Mondo; e nessuno (continua il medesimo Santo) per poco ragione vole, che sia, può contrastare questa verità, ugualmente chiara da se stesfa, e gloriolistima a S. Giuseppe: Questo illustre Predicatore, il cui sentimento è seguitato da molti Sacri Scrittori, vuol dire, che questa somiglianza di Giuseppe, e di Maria non è fondata solamente nelle qualità esteriori , o ne' pensieri , e affetti naturali ; ma ne doni sopranaturali della grazia, principalmente nell'unione mutua come necessaria in questi amabilissimi Sposi.

Gli uomini trattando un matrimonio, ordinariamente danno d'occhio agl'interessi temporali, alla

com-

quod Spiritus Sanctus tanta unione uniret menti tantæ Virginis aliquam animam, nist ei virtutum operationem simillimam; Bern. tom. 3. ser. de S. Joseph.ar. 2. c. 1. Ozor. tom. 3. ser. de S. Josidem habet S. Isid. de Isola de S. Jos. in proem. sec. p. fol. 24. Chrisiophorus Santolis Augustinianus in cap. 1. Matt.

#### DEL MARITAGGIO DI S. GIUSEPPE. 15

comparazione dell'età dello sposo colla sposa, alla qualità delle ricchezze, ed alla nobiltà: ma perche Dio avendo disegnato di sposare Maria con Giuseppe, si propose alla mente l'incarnazion del Verbo; gli bisognò (come è sentimento d'un Dottore, (23) moderno) uguagliare la virtù di Giuseppe con quella di Maria sua sposa, la verginità dell'uno colla verginità dell'altra, la fede dell'uno colla fede dell'altra, la pazienza, l'ubbidienza, e le altre virtù tutte tra di loro consimili.

I Re di questo Mondo pigliansi qualche volta piacere di maritare i Personaggi della lor Corte, e quando veggano qualche disparità trai contraenti, suppliscon bene spesso o con riccheza po concariche riguardevoli, acciocche a seza na dove non sia; questa uguaglianza necessi a tra sposs.

Parimente la Santissima Testa essendo risoluta di dar mano da se stessa al Matrimonio di questi due Personaggi i più cari, che avesse al Mondo, arricchi S. Giusappe di doni, e di grazie celesti, per farlo con que simile alla Vergine (24), e abile apoter travaliare unanimamente all'educazione, e alla di la del Salvatore del Mondo.

Il Re d'Egitto (25) prima di maritar Giuseppe, lo colmo d'ogni sorta di bene, assinche la persona, che gli dava per isposa non avesse avuto alcuna pena, o timore di maritarsi con un Giovane

<sup>(23)</sup> Sicut Maria ab æterno prævisa suit in matrem filii sui, ita & Jos. in nutritium, & Custodem Christi. Joan. Ekius tom. 3. sermo. de S. Jos.

<sup>(24)</sup> Nec ovum, ovo similius, ac Joseph Mariæ in moribus, & virtutibus. Justinus Michoviensis ex ordine Prædicatorum tom 1. disc. 112.

<sup>(25)</sup> Dedit illi unorem Azeneth filiam Puttpharis Sucerdotis Heliopoleosi Gen. 41-

straniero. Così la Santissima Trinità avendo disegnato di sar Giuseppe sposo di Maria, era a proposito, che lo colmasse di grazie, e savori incomparabili, e che lo distinguesse coll' abondanza de' suoi beneficii da tutti gli altri sposi; siccome la Divina Maria co' suoi meriti si distingueva infininitamente da tutte le altre spose del Mondo.

Per questo l'Evangelio quasi non sa distinzione tra le virtù di questi due santissimi Sposi. L'umiltà sa tremar Giuseppe (26), allorche gli bisogna prendere Maria per Isposa. L'umiltà sa tremare. Maria (27), allorche le bisogna dare il consenso d'esser Maria del Verbo. L'orazione, e la contemplazione ell' uno era simile a quella dell'altra; poicche de Luca (28) racconta, che erano ambedue ugualta nte in mirazione sopra ciò, che dicevasi di Gesti.

Un' Evangelista ci rappresenta la Vergine in una prosonda considerazione (29) di gran pensieri, quando, su salutata dall'Angelo; un'altro ci sa vedere ne' medesimi termino. Giuseppe (30), sopra la deliberazione de artito, che dovea prendere al vedere la sua su gravida: e quelche si nota di più stupendo è, e il sacro Evangelio non ha voluto distinguerli (31), allor ch'ei parla dell'oscurità d'una parola del Salvatore da loro non capita.

FI-

<sup>(26)</sup> Noli timere accipere Mariam Conjugem -

<sup>(27)</sup> Ne timeas Maria Luc.1.

<sup>(28)</sup> Erant Pater ejus, & mater mirantes super bis, que dicebantur de illo. Luc.2

<sup>(29)</sup> Cogitabat qualis effet ifta salutatio.

<sup>(30)</sup> Hæc autem eo cogitante. Matt.1.

<sup>(31)</sup> Ipsi non intellexerunt verbum. Luc. t.

### DEL MARITAGGIO DI S. GIUSEPPE. 17.

Finalmente, scrive S. Ambrogio (32), che Dio arricchi di beni spirituali il cuore dell' Evangelista S. Giovanni, prima di consegnarlo per Figliuolo a Maria; non esiendo cosa ragionevole, che colei, la quale era colma di tutte le grazie, dimorasse in. compagnia di colui, che non ne fusse ancor' egli ripieno. Posto ciò, non ho io maggior ragion di affermare, che dovendo Giuseppe essere unito in isposo alla gran Vergine per impiegarsi con essolei alla... conservazione d'un'Uomo-Dio; dovesse la Santissima Trinità, da cui erasi decretato il glorioso sponsalizio, dispensargli tesori immensi di grazie, perche fusse in tutto simile alla sua Sposa, la quale avea posseduto con pienezza questi stessi tesori, ancor prima, che accogliesse nel seno l'unica sorgente di tutte le grazie?

Per secondo Giuseppe, e Maria sono stati similissimi tra di loro a cagione del loro mutuo ligame: Voglio dire, che vi era tanta proporzione, e somiglianza tra le loro persone, che Giuseppe non avrebbe potuto giustamente unirsi col vincolo del matrimonio, se Maria non si susse trovata nello stato dell'essere, giacche ogn'altra Donzella del Mondo sarebbe stata indegna di averso in isposo. Dall'altro canto Giuseppe su così unicamente destinato per isposarsi a Maria, che, ove egli non susse nato, non sarebbesi in tutta la Giudea ritrovato (33)

dea ritrovato (33)

(33) Non inveniebatur Adjutor similis ejus.

Gen.z.

<sup>(32)</sup> Neque enim Mater Domini Jesu, nist ad possessione gratiæ demigraret. Ambrin exhortatione ad Virgines. Videtur, quod in hoc sacratissimo matrimonio Divina inspiratione sacta suerit omnis similitudo possibilis inter sponsam, & sponsum suum sibi ab æterno deputatum, & præparatum. Bernard. de Bust. 4. p. Marialis sec. 11.

foggetto degno di lei; e però avria fatto di mestieri cercare altronde uno Sposo; come spesso si osservano certe grandi Principesse costrette a cercare Principi stranieri; e lontanissimi da' loro stati, per nonriconoscere nelle Corti, e Regni vicini Soggetto, che

sia degno di aspirare al loro sponsalizio.

Molti Teologi insegnano, ed è molto verisimile, che la Madre di Dio fusse stata talmente fatta a posta per madre del suo figliuolo, che se il Verbo non si fusse incarnato, il Mondo non avrebbe avuto Maria (34); nell'istesso modo in qualità di sposa era talmente destinata a.S. Giuseppe, che se questo grand' Uomo non fusse comparso al Mondo. Maria non si sarebbe maritata. Quindi e, che la. Vergine come Madre di Dio (35) è tutta di Gesù, come sposa è tutta di Giuseppe; così Giuseppe in qualità di Padre è tutto di Gesù; come Sposo è tutto di Maria. Il Dottore Angelico insegna, che Gesà Crifto è stato formato propriamente per Isposo adorabile della Chiesa, e che Dio senza il dissegno di santificarla per mezo di questa unione, non avrebbe fatto incarnare il suo figlio; e senza dubio la Chiesa non sarebbe stata colma di tante grazie, se Iddio non l'avesse scelta per liposa al suo incarnato figliuolo; di sortacche Dio ha destinato unicamente Gesù per Isposo alla Chiesa, e la Chiesa per Isposa à Gesù. Così Maria, dotata di tante belle qualità naturali, e sovrannaturali, non poteva esfere sposata, che ad un' Uomo ricco di tutti i tesori delle grazie celesti, come era S. Gluseppe; a cui doveasi necessariamente, come dice S.Ber-

nar-

(35) Dilectus meus mihi, & ego illi.Cant.2.

<sup>(34)</sup> Vide Salazar id solide multis in locis probantem tom de Immacul. Concept.

nardo (36), una Sposa degna d'esser madre di Dio. E' sentimento comune tra i Dottori (37), che quando le persone della Santissima Trinità diedero il nostro Santo per Isposo a Maria, non vi era allora nel Mondo un'altr'Uomo simile a lui; e questi due sacri personaggi apparvero in un si alto grado d'elevazione, che superavano di gran lungatutti gli altri maritati ; e siccome si farebbe trovata una grande disuguaglianza tra Maria, ed ogni altro sposo fuor di Giuseppe, così nell'istesso modo trovata sarebbesi un' estrema 'improporzione tra-Giuseppe, ed ogn'altra sposa suor di Maria. Dache il Mondo è stato fatto, non si è mai inteso parlare tra gli Uomini d'un marito, e d'una moglie, in cui tosse una somiglianza così necessaria, com quella di Giuseppe, e di Maria: onde possiamo dire con S. Bernardino non esservi flata mai una coppia di Sposi così simili, come furono Giuseppece Maria.

Tre brevi riflessioni ci faranno comprendere le glorie, che per questa verità tanto chiara risplendo-

no in S. Giuseppe.

La prima, che la somiglianza di Giuseppe con-Maria gli è tanto vantaggiosa, che ha indotto i Greci a chiamarla sovente ne' lore Inni (38) Uguale senza uguale, overo pari senza pari. Esti nonpretendono mettere una giusta uguaglianza tra la-Santissima Vergine, ed il suo Sposo, il che sarebbe un'empia falsità: ma vogliono, che noi ticonosciamo una singolarissima somiglianza tra di loro, si-

(36) Necessario desponsata est Maria Joseph. Bernar homil. z.in Missus est.

(38) Par fine pari.

<sup>(37)</sup> Niceph. Cal lib. 1. bist. Eccl. c.7. Saint François de Sales Entretien 19. Gers ser. de Nat. B.V. Joseph fuit super omnes homines puros similis Virgini gloriosa.

gnificandoci, che Giuseppe è fimilissimo alla sua Sposa, cioè a dire il più santo, il più degno di tutti gli uomini, solamente inferiore alla Vergine, ma

superiore a tutto il resto.

Qual cosa più gloriosa può essere a Giuseppe del potersi dir di lui, che avendo la Santissima Trinità ab eserno risoluto di maritarlo con Maria, si fusse addoperata efficacemente per fare, che fusse fimile alla sua Spola per tanti titoli: che i privilegi fussero in qualche modo comuni tra di loro, ed il loro amore verso Dio susse quasi dell'istesso carattere. In effetto seguendo il pensiero (39) d'un nostro Interpetre; la Vergine non mette alcuna. differenza tra il suo dolore, e quello del Santo Sposo, per lo smarrimento del suo figlinolo; tra il desiderio veemente, che l'uno, e l'altra avevano di ritrovarlo, lasciandoci la libertà di paragonare l'amore, che ambedue portavano all'adorabile Gesù: ed assicurandoci nel medesimo tempo che Giuseppe, il quale era in tutto conforme à Maria sua sposa, non avea un'altro simile a se su la terra.

La seconda. Se desideriamo conoscer più al vivo i meriti di questo gran Santo, basta, che osserviamo le qualità della Vergine, imperciocche discoprendo l'eroiche Virtù di questa Sovrana Reina, da quelle possiamo argomentare le grandezze del suo Sposo. Iddio nel primo matrimonio del Mondo (40) destina il Marito per modello della moglie: ma in questo il più santo di tutt' i matrimoni prende la sposa per modello dello sposo; ed inalza. S. Giuseppe a proporzione della grandezza di Maria. Molto più se ne formerà nella nostra mente.

va-

(40) Faciamus ei Adjutorium simile sibi.

<sup>(39)</sup> Sibi parem fecit in dolore maritum. Hieronym.Gadalup.in cap.z.Luc.Pater tuus, & ego dolentes quærebamus te.Luc.2.

### DEL MARITAGGIO DI SI GIUSEPPE. 21

vasta, e giusta l'idea del merito singolare, e de' privilegi incomparabili di questo Santo, se meditaremo ciò, che lo Spirito Santo c'insegna della Santissima Vergine per mezo de' Profeti, degli Appostoli, degli Evangelisti, e di quanto hanno predicato, è poi publicato co' loro scritti tutt'i Santi Padri, e Dottori della Chiesa. Perche S. Giuseppe essendo similissimo alla Vergine, egli entra a parte di tutte

le lodi, che si danno alla sua sposa.

Terza. La somiglianza di Giuseppe con Maria è di stupore agli Angioli; e siccome noi sappiamo, che quei Spiriti Beati danno in eccessi di maraviglia, allorche contemplano le grandezze di Maria, gridando, chi è costei (41), che ascende dal disertor così pare ancora, che quelle sovrane intelligenze rimirino con qualche maraviglia le qualità eminenti, e le grandezze di S. Giuseppe; o almeno bisogna, che confessiono (42) avere iddio satto al Santo que savori, che ha ricusato di sare alle Gerarchie celesti. Io credo ancora, che queste maraviglie si avanzino di molto alla considerazione de mezzi, per cui Dio rese S. Giuseppe simile alla Vergine.

Quando le tre Persone dell'adorabile Trinità vollero dare sposa al nostro primo Padre, dissero, facciamo (43) una sposa per Adamo, senza aspettare, che se la meriti. Ma per conchiudere il matrimonio di Maria, non dissero, facciamole uno Sposo, perche avendoglicio destinato dall'Eternità, e senza la participazione di chichesia vollero, ch'egli s'affaticasse di concerto con loro per poter aspirare

B 3 a quel-

<sup>(41).</sup> Que est istà, que ascendit de deserto?

<sup>(42)</sup> Qualis est dilectus tuas ex dilecto; d pulcherrima mulierum. Cant. 5. (43) Faciamus et Adjutorium. Gen. 2.

a quell'alta dignità. S. Gregorio Nisseno (44) ha pronunziato sopra ciò una bella sentenza, assicurando , che avendo Maria compiti i quattordici anni, e cercando Dio per lei uno sposo, gittò gli occhi sopra Giuseppe, attissimo già per entrare in una sì fanta unione. Questo Santo Dottore intende, che la Santissima Trinità non ha operato da se sola per rendere Giuseppe simile a Maria; ma che il Santo, fin dalla sua infanzia si dispose con una sede le cooperazione, che gli fece meritare d'averla per Isposa, Iddio non dà il Paradiso ad alcuno senza merito, affinche la creatura, che gioisce d'un tanto bene, giunga a possederlo con la sua cooperazione. e con ciò le sia più onorevole. Così la Santissima. Trinità non ha voluto, che Giuseppe possedesse Maria, che li Padri Greci, e Latini chiamano Paradiso (45) di delizie, che doppo essersene reso degno con la fantità della sua vita.

La Vergine si chiude nel tempio, per disporsi con quel lungo ritiramento ad esser Madre di Dio. S. Giuseppe si nasconde nell'oscurità d'una povera bottega, dove per lo spazio di tanti anni praticale più eccellenti, ed eroiche virtù, per farsi simile a Maria, e per esser di poi suo degno sposo. Noi non sappiamo di certo i pii esercizi, in cui s'esercitò la Vergine, mentre dimorò nel tempio; ma possiamo veramente supporre, che vi sacesse tutt'i preparativi, propri a ricevere nelle sue viscere il figliuol di Dio. La sagra Scrittura, e la Storia Ecclesiastica non ci danno alcun ragguaglio delle occupazioni interiori di S. Giuseppe nella sua Bottega; Possiamo però francamente dire, ch'egli sen-

za

(45) Paradisus deliciarum. Ephrem l. de laudibus B. Virg. Paradisus voluptatis. Rup.in Cant-

<sup>(44)</sup> Ad hoc munus aptissimus inventus est Toseph.orat.de natali Christi.

za penetrare i disegni dell'Altissimo, s'affaticavadi concerto colla Divina Provvidenza per eseguirli, e per rendersi degno con l'eccellenza delle virtà dell'onore d'esser sposo della Reina degli Angioli: Ivi si essercitava negli atti di pietà : ivi coltivava la sua purità, acciocche dasse un nuovo splendore, ed un'ardore più vivo al suo zelo; e perche acquistando si belle virtù in grado eccellente, quasi simile a quello, in cui le possedeva Maria, egli divenisse con qualche sorta di giustizia suo legittimo sposo; ed era certamente necessario, che Giuseppe albergasse, per così dir, nel suo cuore tutte le virtà, prima di dare albergo nella sua casa di Nazaret alla Regina, e Madre di tutte le Virtù, come appunto è chiamata da alcuni Dottori (46) la Santissma Vergine. Ecco il mio pensiero autenticato dalla Sacra Scrittura.

Lo Spirito Santo par, che abbia fatto pronunziare a Salomone questa sentenza, particolarmente in
favcre di S. Giuseppe: Si darà all'uomo da bene (47)
una moglie virtuosa per compenso alla Santità delle
sue azioni; sì, sì, darassi all'impareggiabile S. Giuseppe una sposa, che sata il frutto dell'innocenza di sua
vita. Gli Appostoli meritarono il centuplo per tutti que'beni, che aveano lasciati. Il Proseta Samuele è sorzato, secondo S. Crisostomo, a dichiarar Davide Re di Giuda in ricompensa del suo coraggio,
e gloriosa vittoria riportata sopra Golia. Dio induce Faraone (secondo il sentimento di Papa Clemente (48), Primo) ad onorare il Patriarca Giu-

B 4

Sep-

<sup>( 46 )</sup> Gentrix virtutum. Joan.Geometra Ham.

<sup>(47)</sup> Mulier bona dabitur Viro pro facts

<sup>(48)</sup> Homil. de David, & Goliath ipso intzio.Clem.Rom.l.8.Conflit.Apoft.c.12.

seppe del governo di tutto l'Egitto, per ciò, che si dovea a' suoi meriti, specialmente per la sua invincibile purità; Ma Giuseppe, che non ha avuto pari nel vecchio, e nel nuovo testamento, è dotato d'un merito tanto degno, e distinto, che non può a sufficienza esser ricompensato, se non gli si da per Isposa la Divina Maria, che vale ella sola più del centuplo degli Appostoli, e più di tutte le Corone del Mondo. La Divina Giustizia, secondo il pensiero d'un Savio (49) profano, per punire le dissolutezze d'un libertino, che ha passato il fior degli anni fuoi in pazzi amori, gli darà per moglie una Doma sfrenata, per cui mezzo vendicarsi il Cielo degli bltraggi ricevuti: Ma la Divina Trinità al contrario destina ad un'Uomo giusto (50), e perferto, come l'e S. Giuseppe, una sposa virtuosa, in ricompensa della santità di vita de' suoi primi anni . Aggiungete, che secondo le leggi della più esatta siustizia, S. Giuseppe ha meritato d'essere sposo di Maria.

E'accaduto tal volta sì fra Pagani, come (51) tra Giudei, che i Giovani si comperassero le Donzelle, con cui maritarsi voleano. Sichem si offerisce pagare tutto ciò, che si vogli per aver Dina. Davide comperò Michol con l'estinzione di cento Filistei: e Gesù Cristo la Chiesa (52) sia sposa con l'essusone di tutto il suo preziosissimo sangue.

Id-

(52) Ecclesiam Dei quam acquisivit sanguines

<sup>(49)</sup> Qui honestatis nullam habet rationem, ducturus uxorem mercedem suam habet.Plutarc.in Solone.

<sup>( 50 )</sup> Joseph autem Vir ejus cum esset justus. Matt. 10.

<sup>(51.)</sup> Quæcumque statueritis, dabo munera postulantes. & ego tribuam.Gen.34.1.Reg.8.

### DEL MARITAGGIO DI S. GIUSEPPE. 21

Iddio volle soggettar Giuseppe a praticar lo stesso: e non sò, se mai avete notato, che dove noi nel testo ordinario leggiamo Maria sua (53) Madre avendo sposato Giuseppe, nel Siriaco troviamo, Maria sua Madre (54) essendo stata comperata da Giuseppe. Così era conveniente, che Giuseppe si spogliasse di tutto se, e de' spoi beni per comperar Maria qual gioja d'infinita bellezza, così chiamata da S. Cirillo (15) Alessadrino; gioja, che valeva più assai di tutt'i tesori del Mondo, e S. Giuseppe ( per così dire ) sborsò a Dio per comperarla una paga (56) soprabondante cioè le sue eroiche virtù : diedegli il tesoro della sua prosonda umiltà: i frutti della sua innocenza; la sua ardentissima carità; le prerogative della povertà: gli splendori, e le bellezze della sua angelica purità verginale, e tutte le vittorie gloriosissime della sua ubbidienza. lo dico ancora con S. Agostino (57), ch' egli l'ha comperata a prezzo sì caro, che nessun. potentado del Mondo, nè chichesia altr' uomo del fuo tempo, vi sarebbe con tutt'i suoi sforzi potuto giugnere, imperocche egli fu l'unico tra tutti, che

(34) Cum effet empta Mater efus Maria Jo-

<sup>(53)</sup> Cum esset desponsata mater ejus Maria Joseph. Matt. 10.

<sup>(55)</sup> Margarita pretiosa orbis terrarum. Ser. 6.in Concilium Ephesinum.

<sup>(56)</sup> Inventa una prettosa Margarita, abiit, & vendit omnia, que babuit, & emit illam. Matt. 1.

<sup>(57)</sup> Gaude itaque foseph, nimiumque congaude Virginitati Mariæ, qui solus meruisti virginalem affectum possidere Conjugii. August serm. 25. de diversis in sine.

che poteva meritare ed in fatti meritò di sposar Maria, nè si ritrova nelle sacre carte persona, a chi fua sposa sia costata tanto cara, quanto Maria Giuseppe. Un'atto di carità introdusse Mosè nella casa di Raguel, e perche il Santo segislatore su cortese per qualche tempo, Dio gli diè per Isposa la generosa Sephora. L'ubbidienza di pochi dì, che il giovine Tobia rese all' Arcangelo S. Raffaello, gli acquistò la Ricca Sara. Ma S. Giuseppe, che coltivò la Verginità dal fiore della sua gioventù, che si sforzò di fare tutti gli atti caritativi possibili verso il suo prossimo; che sempre contemplo le cose divine, che digiund, che s'umiliò, che si rinchiuse in una solitudine di Bottega per lunga serie d'anni, non meriterà egli forse per sì sante azioni di sposar la Divina Maria? Giacob s'affaticò quattordici anni per avere la bella Rachele; Giuseppe ve ne spese trenta per aver Matia. E' vero, che que-Ra incomparabil Donzella valeva infinitamente. più di Rachele, tantocchè un Serafino si sarebbe stimato troppo fortunato, se doppo molti secoli di servigi considerabili, e di gran patimenti avesse sol potuto guadagnarsi una parola di riconoscenza, o uno sguardo amoroso di Maria; e pur Giuseppe si meritò d'averla per Isposa.

Io ristringo in poche parole tutto il mio ragionamento, e dico estere incontrastabile, che
solamente la Santissima Trinità ha potuto formare il dissegno del Matrimonio di S. Giuseppecon Maria Vergine, e ch'ella medesimamente
ha risoluto di esprimere in S. Giuseppe un ritratto finissimo, ed animato delle qualità incomparabili della Vergine; e che per onorario di vantaggio, ha voluto, che egli medesimo si affaticasse al compimento del suo ritratto, e di aggiugnervi di concerto con lo Spirito Santo le pennellate più naturali, acciò sosse simile in tutto

DEL MARITAGGIO DI S. GIUSEPPE. 27

alla Divina sua Sposa; conchiudendosi, che questo matrimonio è di somma gloria al Santo; perche è stato concertato stà le trè Divine persone, e dipoi esseguito da principali Capi della Sinagoga, cioè da Dottori, Sacerdoti, e Pontessei della Chiesa Giudaica, come più chiaramente vedremo nella seconda parte di questo di scorso.

# PARTE SECONDA.

Come il Matrimonio della Santissima Vergine con S. Giuseppe è stato risoluto da' Principali Capi della Chiesa Giudaica.

Ddio, che si serve ordinariamente del ministerio delle sue creature, allor quando son capaci di produrre gli effetti, ch'egli ha disegnato di sar comparire al mondo per sua gloria, volle, che gli Uomini tirasser avanti in terra il grand'affare del lo Sponsalizio di Giuseppe con Maria, qual'egli dalla Eternità avea già concertato nel Cielo.

Or quest' opera essendo mon solamente importante, ma sopramodo l'importantissima, che sin' allora si sosse intrapresa nel Mondo; Era duopo, che vi s'impiegassero i personaggi più considerabili, ch' allora sossero al Mondo per sarne laproposta. E'sentimento non di qualche Dottoresconosciuto, o di qualche Santo Padre particolare;

M2

ma di molti Padri della Chiesa, che i Dottori, i Sacerdoti, e i Principali Capi della Sinagoga proposero questo matrimonio, e dopo averlo proposto, s'applicarono efficacemente a farlo conchiuder Così fu, se vogliam credere a S. Gregorio Nisseno ('58); eil Damasceno (59') aggiugne, che non solamente per i savi consigli, ma anche per interposizione, ed autorità de' Principi della Sinagoga. si die Maria a Giuseppe; ed i Pontesici non si contentarono di deliberare il matrimonio di questa. Divina Vergine, nè di scegliere uno sposo degno di lei, ma vollero aver l'onore di condurla da loro stessi a Giuseppe, affinche immediatamente dalle loro mani, passasse in quelle del suo sposo. Questo c'insegna S. Evodio (60) primo successore di San Piero nella Cattedra d'Antiochia, questo c'insegna no molti altri Santi Padri (61) della Chiefa, quali citarei uno ad uno , se non mi persuadessi d'esser troppo tedioso; venendo assicurato dalle loro deposizioni, che i Ministri del Signore, che governavano il Tempio di Gerosolima, cioè a dire le persone più ragguardevoli in Santità, e Dottrina della Chiesa Giudaica secero la proposta di questo santo matrimonio; così anche è stabilito dalla tradizione comune.

E' vero secondo la dottrina di S. Girolamo, che 1 Sacerdoti non si pigliavano la cura di maritar le

Don-

(59) In desponsatione puella Joseph à Sa-

cerdotibus traditur. l.4.de fide Orth.c.13.

( 60 ) Sacerdotum manibus Tosepho ad cuftodiam est tradita. Citatur a Nicef l 2.c. 3.

( 61 ). Idem docent S. Epiphan. bærest 73. S. Chris., S. Hieronym., & alii tum Graci, tum latini bene multi:

<sup>( 58 ).</sup> Sacerdotum consilio Toseph Puellam sponsam accepit. In oratione in die natali Domini.

### DEL MARITAGGIO DI S. GIUSEPPE. 29

Donzelle, che s'educavano nel Tempio fotto la loro direzione, ma che dopo qualche tempo le riconsegnavano in potere de' loro parenti, affinche provvedessero al loro stato. Non ferono però così di Maria : o fusse per ispirazione speciale dello Spirito Santo, il quale volca, che la sua Sposa non fusse maritata, che per mano de' Ministri della Sinagoga, Assemblea, allora la più Santa, che fusse in terra, come stimo Nisseno (62); o fusse perche avendo perduto la Vergine il Padre, la madre, mentre dimorava nel tempio, come insegna la storia, si crederono esser'essi obbligati di addosfarsi gl'interessi di quella illustre Pupilla: o fusse ancora, perche essendosi la Vergine interamente votata, e consagrata a Dio, i Pontefici si persuasero, che a loro apparteneva di disporne; come saviamente congettura il Baronio (63), alcui Spirito erano presenti tutt'i secoli passati, ed il quale hà creduto effer questa ragione sufficiente per indurre i Sacerdoti a trattar questo matrimo. nio.

Il matrimonio de Grissiani, oltre all' esser Santo come (64) Sacramento, è ancor venerabile per la necessità, che i Padri del Concilio di Trento hanno imposto a tutti i fedeli di conchiuderlo inpubblico. Ma il matrimonio di Giuseppe, e di Maria ha avuto di particolare per distinguersi da tutti gli altri Sponsalizi contratti, e da contrattarsi nel Vecchio, e nuovo Testamento, ch'egli è stato non sol celebrato in pubblica Sinagoga, ma proposto, e risoluto per l'inclinazione, per la direzio-

ne,

<sup>(62)</sup> Oratione in Natali Domini.

<sup>(63)</sup> In apparatu ad annales.tom! 1.

<sup>(64)</sup> Unde sufficiam ad enarrandam felicitatem esus matrimonii, quod Ecclesia conciliat. Tertul. lib. 2. de matrim in sine.

ne, e per tutta l'autorità dell' antica Chiesa. Que sta è la verità, che pretendo di stabilire, nella quale spero discuoprire un gran sondo di Gloria.

che ne risulta a S Giuseppe.

Affin di darne un' intelligenza più chiara, presupponghiamo esfere stata cosa palese a tutta la Giudea. che la Santissima Vergine era nata al Mondo, come per miracolo,e se vogliamo credere all'autore del libro della sua natività, che molti attribuiscono a S. Girolamo (65), fù la di lei nascita preceduta, e seguita da molti prodigii quali ci scuoprono l'eccellenza straordinaria di questa sacratissima Donzella. Ella non fù soggetta alle debolezze infantili, poicche sappiamo il modo augusto, e leggiadro, con cui di tre soli anni entrò nel tempio di Gerosolima nel giorno della sua presentazione. Fù osfervata allora fare una generofa offerta di se a Dio.così intera, e gloriosa, che quanti la videro Sacerdoti, Dottori, e persone di riguardo testimoni di questa cerimonia, furono più tocchi, e rapiti, che non i loro antenati nella dedicazione solenne del Tempio. Mossi da tali Maraviglie insegnano i Santi Padri ( 66), che la Vergine menasse ivi dentro una vita tanto santa, e miracolosa, che le su permesso molte volte d'entrare nel luogo più Santo del Tempio. e secondo il sentimento d'alcuni insigni Dottori, gli Angioli le portavano ogni giorno il cibo; Perciò i Sacerdoti persuasissimi dalle sue rare qualità, dal suo merito singolare, e dagli allettamenti dell'essempio delle sue ammirabili virtù, credettero, ch'il primo Uomo del Popolo di Dio, sarebbe stato trop-

(66) Greg. Niff. Ambr. Hieron., & alii.

<sup>(65)</sup> Illud libere dico quod fidelium neminem negaturum puto Sacra Sancte Mariæ initia magna miracula præcessisse, maxima sæcula fuisse, bic liber reperitur, in fin.tom.2.operum S.Hieronymi.

po fortunato, se l'avesse avuta per isposa, e che avrebbe ancor potuto onorare il Trono di qualsisia

gran Monarca del Mondo.

Per secondo, i Pontefici, e li Capi della Sinagoga, cha avevano in tanta stima que la celeste Donzella, conobbero, che loro obbligazione era d'impegnarsi al suo stabilimento, il più vantaggioso, che si susse possibile. Perche lo Spirito Santo avendo lor fatto comprendere con lumi interni, che da essi aspettava quel servizio, nel medesimo tempo ne impose soro obbligazione indispensabile.

Se eglino consideravano Maria come persona consagrata al Tempio, è certo, che l'onore gli portava a procurarle ogni vantaggio, poicchè ell'era cosa consagrata al Dominio degli Altari, e la pos-

sessione particolare di Dio vivo.

Chi ben riflette, come il Padre, e la Madre della Vergine eran già morti, quando si sposò, approverà, che i Sacerdoti, e i Dottori, che erano come suoi tutori, entrassero maggiormente in impegno di provvederla con più zelo, e di portare avanti i suoi interessi con tanta maggior diligenza, quanto che la vedevano distituta dal soccorso de' suoi Genitori.

Terzo, egli è credibile at ora, che quei Sacerdoti, e que' Pontefici ne fusse ardentemente sollecitati; Imperocche vi era nella Tribù di Giuda, lapiù numerosa di tutte le altre, un'infinità di Giovani nobilissimi, ciascun de' quali frettoloso, volea esser preserito nella scelta, che dovea farsi d'uno sposo
per Maria; tant'erano le amabili attrattive di questa divina Signora. Ma a chi toccherà la beata
sorte d'averla? a niun di questi; Giuseppe solo sarà
l'eletto sra i mille (67), perche il più umile, il

<sup>(67)</sup> Electus en millibus. Cant. 5.

più santo, il più ritirato dal commerzio del Mondo; Giuseppe appunto, che il meno di tutti aspirava a tanta fortuna, e che avrebbe creduto esporsi allerisa di tutto il Popolo, se avesse ardito affacciarsi per richiederla; ma tutto ritirato, e sconosciuto se nensiero d'esser elevato a quella degnità; Ma devono oramai scoprirsi i suoi meriti rari, e l'alta sua santità, che per tanto tempo seppe così ben nascondere, e dissimulare agli occhi del Mondo; e già si scuopre, poicchè i Sacerdoti, illuminati dal celeste sume, dopo lunghe, e serventi orazioni, per consultare Dio sù questo affare, lo preseriscono ad infiniti, ricchi, potenti, virtuosi, e lo eleggono per Isposo di Maria!

Ditemi, vi prego, come Dio messe questo pensiero nella mente di quei Pontefici? come presero questa risoluzione? che dovettero rispondere a tanti giovani di qualità, a quali ricusarono di dar Maria in isposa? Come giustificarono il lor procedere d'avanti a tanti Savii? Come ferono a tor via tante opposizioni, che surono senza dubbio fatte da' Parenti della Vergine, che non così volentieri approvavano il suo maritaggio con un povero legnajuolo?

Io mi persuado, che le persone, le quali componevano quella illustre Assemblea, dove questo matrimonio su stabilito, non da altro motivo sussero prevenute in savore di S. Giuseppe, che dal suo proprio merito. Egli è povero, dicean eglino, ma è Santo; l'umistà, e la modestia gli son più di onore, che le ricchezze, che la nobiltà del Sangue: Egli è un' Artiggiano sconosciuto; ma la sua pietà lo rende ammirabile, e pregevole agli occhi degli Angioli: Egli non ha potere, nè credito appresso il Popolo, ma le sue rare virtù lo rendono potentissimo appresso di Dio.

Di già fatta palele la santità nascosta del Sante, fece

da se stessa gloriosa apologia alla stupenda condotta de' Sacerdoti, e de' Pontefici, e soddissece pienamente ad una infinità di Persone, alle quali prima questo Matrimonio pareva mal' inteso .. I Capi della Sinagoga tra' plausi, è trionfi dell'ésaltamento da loro fatto del novello Sposo: sempre più restarono appagati dal merito della sua santità, dandogli quegli elogi, che dipoi ci lasciò scritti S. Epifanio (68); Giuseppe, dice questo Santo, è stato il più grande di tutti gli Uomini, i suoi costumi non respiravano, che una solida santità, e la bellezza straordinaria della sua anima gli si vedeva espressa nel volto, e nell'esterno, dove tutte queste doti a guisa de tante lingue parlarono in favor suo, e resero plausibile la di lui preferenza sopra tanti altri concorrenti . Ed io ardisco inoltrarmi con Alberto Magno (69) ad affermare, che la Sinagoga credè contribuire alla gloria, ed all'onore della Vergine condestinarle Giuseppe per Isposo, perche la sua virtu era sì consumata, e tanto ammirabile, che avrebbe potuto far'onore allo Sponsalizio più santo, che allora fusse, o che avesse potuto giammai essere.

Gran Santo, al di cui onore ho intrapresa la composizione di quest'opera, permettetemi d'interrompere per un momento il discorso, affine di rimproverare a' nostri Cristiani un disordine grandissimo, a
tutti comune, e da niun conosciuto! Padri, e
Madri come concludete i matrimoni de' vostri figli, quando s' incontra qualche disparità? quando
vi vien detto, quella Donzella, che vuol ma-

<sup>(68)</sup> Magnus inter viros moribus fidelis, ac Specie ipsa Religiosus. Epipb. Hæresi 78. contra Antidic.

<sup>(69)</sup> Ad Sponsæ in Sponso honorificationem. Albert.Magn.quæst.21.in Missus est.

ritarsi col vostro figliuolo, è troppo mondana: vos dite, è vero, ma l'è una Giovane di gran qualità; quando vi è rappresentato, ch'ella estata malieducata: voi rispondete, ma è ricca: Se un vi biasima d'aver acconsentito al maritaggio di una vostra figlia con uno scossumato, voi per disesa allegate le cariche importanti, e gl'impieghi onorevoli, ch'esercita; quando poi vostra figlia passa una infinità di guai per la mala condotta del marito dissipatore della dote, e di tutt'i beni della casa; voi adducete per vostra ragione la medesima passione della figlia, discaricandovi del tutto, con dire, ella l'ha voluto.

Ah! io veggo, che si salvano tutte le disparità, che s'incontrano ne' matrimoni, con la nascita, con le ricchezze, con le cariche, e anche con la passione; ma della Virtù, e della Santità non se parla, perche è poco accreditata appresso i mondani. Dove sono quei Cristiani, che faccino le apologie della disparità, che incontrano ne' matrimoni; che dichino, se quel Giovane è povero di beni di fortuna, è ricco di pietà: Se la natura nonha abbellito il volto di quella Donzella, la grazia ha fornita la sua anima con gli ornamenti di tutte le virtù? Questa considerazione, che dovrebbessifer la prima di tutte, non ha luogo tra i motivi della conclusione d' un matrimonio, come se dal Cristianesimo si susse su matrimonio, come se dal

I Sacerdoti, e i Dottori della Legge, che nonavevano a proporre la celebrazione d'un Sacramento, ma gli articoli d'un contratto puramente civile; condannerann' eglino un giorno le profane condotte de' Cristiani; poicchè essi giustificarono la risoluzione di dar Maria per Isposa a Giuseppe con li doni divini, e colle eminenti virtù, che risplendeano inquel grand'Uomo, la cui esaltazione non si devepunto agl' intrighi del Mondo. O Dio! che gloria è

que-

questa per S. Giuseppe! che testimonio al suo gran merito! o più tosto che canonizzazione solenne si fa della sua santità, la quale, lo ha fatto comparire più, che non avrebbon fatto tutte le ricchezze, tutte le pompe, e le grandezze del Mondo, che gli ha fatto aver più credito d'ogni altro gran Personaggio della Giudea, concorso a richieder Maria per Isposa! Poteasi fare panegirico più compito a San. Giuseppe di quello si fece allora in mezzo al Tempio di Gerosolima, quando anche vi si fossero impiegate tutte le lingue de' più eloquenti Uomini del Mondo? Poteansi pubblicare più altamente le sue rare qualità di quello, che secero i Sacerdoti del Tempio, ed i Dottori della Legge congregati in corpo, per risolvere di dare a Maria uno Sposo il più compito, che fusse sopra la Terra; applicati tutti a farne la scelta, con lunghe, e ben considerate deliberazioni; come S. Gregorio Nisseno ( 70 ) insegna; ponendo finalmente gli occhi sopra Giuseppe, povero, e sconosciuto com era; Imperciocche l'eccellenza delle sue virtù, e'l tesoro de' suoi meriti rendevanlo il primo Uomo del Mondo? Quell'alta stima del Santo, che in questa congiuntura su concepita da' Capi, poté passar facilmente ne' membri della Sinagoga.

Siccome gli effetti strani, che tal volta accadono, o nella natura, o nel governo de' Regni, ci
obbligano d'investigarne le cagioni; non altrimente, vedendo i Giulei, che i Sacerdoti, e Dottori della Legge, nella scelta, che secero d'uno Sposo per Maria, preserlirono Giuseppe a tutti gli altri, secero rissessione sopra ciò, che aveano veduto,
e udito raccontar di lui. Questo è un Santo, diceano essi, nelle di cui azio non è giammai
stata notata minima cosa des a di riprensione:

<sup>( 70 )</sup> Orat. in Nativitate Chriffi.

Ne vi è chi possa rimproverarlo d'aver mancato ad una minima osservanza della legge. I Sacerdoti medesimi diceano; Noi abbiamo ammirato anosser confusione la sua assiduità nel Tempio, e'I
suo servore nelle pubbliche preci. Che maraviglia
dunque, se si destina per Isposa ad un'Uomo si Santo la più Santa Donzella; che siasi giammai veduta tra queste sacre mura? Un Principe si merita di
sposare una Principessa, un Cavaliere d'avere una
Dama, un Santo merita di maritarsi con una Santa: ed il più Santo di tutti li Spos è degno di sposare la più Santa di tutte le Spose, se si vuol sar

giustizia al suo merito.

Ogn'un può persuadersi, e con ragione, che i Giudei (71) parlassero in tal forma, e quanto dissi, non è una congettura verisimile di ciò, che in, tale occasione potea farsi, ma un racconto fedele di quanto effettivamente sortì. Se S. Giuseppe possedeva un' altissima Santità anche prima dello Sponsalizio con Maria, come testifica l'Evangelio; perche non dobbiamo noi credere, che una virtù sì esimia nascosta fino a quel tempo sotto l'esterior sembiante di un povero Artigiano: esposta finalmente alla luce per la elezione, che di lui fecesi, persuadesse al Mondo tutto il concetto medesimo, e la medesima stima, che ne avean avuto quelli, i quali avean proposto, e stabilito lo sponsalizio per modo, che ne approvassero la condotta, e rendessero gloriosa testimonianza della virtù del nostro Santo; la ritiratezza, ed oscurità della di cui vita avea militato a rendere più luminoso il suo merito? lo osservo nella persona dell'antico Giu-

<sup>(71)</sup> Veritas nominis Israël mansit in Virgine Maria. E Josepho. Jacob. de Valentia tradi. super Magnificat.

Giuseppe una figura espressiva di ciò, che avvenne in questa occasione al novello Sposo di Maria Dopocche gli Egizii ebber veduto Giuleppe applicato al maneggio de' più rilevanti affari del Regno, non recò loro maraviglia l'essergli stata data per Isposa la figliuola di Putifarre Luogotenente Generale dell'armi d'Egitto, e Sacetdote d'Eliopoli, perche, come vuole S. Agostino ( 72 ), vedevansi risplendere nella persona di Giuseppe certi raggi di prudenza non ordinaria... di Maestà Augusta, e d'Autorità sì assoluta. che quasi passava per una Divinità negli animi di quei popoli . Non altrimente gli abitanti di Nazaret, i Chttadini di Gerusalemme, ed i popoli tutti della Giudea, che seppero con issupore, che il Matrimonio di Giuseppe, e di Maria era stato risoluto da' Sacerdoti, e da' Pontefici, non. furono più sopraffatti dalla maraviglia d'una nnova sì inaspettata; ma congiunsero subito il lor sentimento a quel di coloro, che lo aveano proposto, e risoluto; imperciocche pensarono, che le virtù di Giuseppe rinchiuso in un cantone di Nazaret, eran finalmente comparse con tanto splen-dore, che a giudizio de Dottori della Legge, da nessuno poteva contrastarglisi tal satto Matrimonio. Lontani dal Tempio Grandi del Mondo, Ricchi della Terra, Savi del Secolo, lontani voi, che cercate l'incomparabil Matia per Isposa: Giuseppe per verità non è sì ricco come voi; ne la sua potenza s'uguaglia alla vostra; voi lo superate, è vero, nel credito, e nell'autorità, ma quanto incomparabilmente ei vi sopravanza in Santità! E

<sup>(72)</sup> In Josepho apparuit non parva divinitas. In quaft super Gen. q. 130.

però dovete confessare, che la virtù ha diritto di pareggiare tutte le condizioni disuguali. Le figure oscure del Vecchio Testamento (73) non ci discuoprono sì chiara l'alta stima di Giuseppe, co-

me l'Evangelio.

Alcuni Dottori della Chiesa accertano, che l' E-Vangelista (74) volendo parlare di S. Giovan Battista, dichiarò al principio, e con ragione, ch'egli era Uomo, per timore, che'l chiarore delle sue virtà non avesse abbagliata la vista de' Giudei, e l'avesfer tenuto per un'Angelo. Non so, se approverete il pensiero d'un' Autore moderno, il quale nota saviamente, che un'altro Evangelista volendo raccontare alcune azioni di S. Giuseppe, ci assicura prima. d'ogn'altra cosa, ch'egli è figliuol di Giacob (75). e per conseguenza Uomo, ed Uomo destinato per Isposo a Maria. Perche questa precauzione? perche v'era pericolo, che quelli, i quali eran persuasissimi delle eminenti qualità, e de' singolari privilegi della Santissima Vergine, vedendo l'onore; che faceasi a quell' Artigiano in dargliela per Isposa col consenso di tutta la Chiesa Giudaica, non avesser creduto, che costui avesse qualche cosa di più, che Uomo. lo chiamo in mio foccorfo un'altro facro Istorico, il quale ha lasciato pruova più sorte dell'alta idea, che i Giudei ebbero del merito del nostro Santo; Dopocche i Principali della Sinagoga l'ebbero scelto per liposo a Maria.

Leggesi in S. Giovanni, che l'Appostolo S. Filippo, desiderando indurre Natanaele al conoscimento del Messia, per ingerirgliene nella mente un'alta...

fti-

<sup>(73)</sup> Vide Tolet in c.1. Joan. (74) Fuit bomo missus a Dec. Jo. 1.

<sup>(75)</sup> Jacob genuit Joseph Virum Mariæ Matt.1.

flima, volle chiamarlo figliuol di Giuseppe (76): Abbiam trovato, gli disse, Gesù Figliuol di Giuseppe, che è di Nazaret; e di queste poche parole, dice la Glossa (77) se ne serve come d'una ben forte ragione, per persuadere al suo amico la venuta. del Messia. Il Santo Appostolo per molto tempo era andato in traccia di quel vero Ifraelita, come più Savi Interpetri con S. Cirillo Alessandrino (78) hanno saviamente notato, ed il Sacro Testo par, che infinui, che non fu per un'incontro inaspettato, ma per disegno premeditato, che S. Filippo predicasse a quel Dottore suo amico, e che sece l'officio d'Appostolo per guadagnarlo, come S. Andrea l'avea esercitato verso S. Pietro suo fratello: Con tutto ciò, dopo d'aver deliberato seriamente sopra i mezzi, ch' ei prender dovea a far conoscere, e stimar Gesu per Messia, lo tratta da Figliuol (79) di Giuseppe. Per verità, che S. Filippo non avea ancora studiato l'elognenza celeste, che s'impara nella Scuola dello Spirito Santo; e pur que' termini gli servirono proposito per il fatto suo, secondo il pensiero di Ruperto Abate (80). Perche Giuseppe, essendo riconosciuto da tutto'l Mondo per Isposo di Maria..., per figliuol legittimo di Davide; e per vero erede

( 77 ) Multis rationibus veritatem fratri ad-

(78) Non casu repertt, sed multo quæsitum

<sup>(76)</sup> Invenimus Jesum filium Joseph a Na-Zaret. Joan.1.

ftruit . Gloffa.

fludio invenit l.2.in Jo.c.4.

<sup>(79)</sup> Neque cedebat in injuriam, & in dedecus Domini, quod filius putaretur Joseph, cujus sanctitas cunctis effet conspicua.Georgius Bartholdus Pontianus l.1.in Conc. de S. Joseph

<sup>(80)</sup> Opportuna Descriptione usus est.l.zin C.

di tutte le virtù di quel gran Re; Filippo non potea allora meglio autorizzare quel Gesu , ch' egli trattava da Messia, che con chiamarlo figliuol di Giuseppe . E' vero , che Natanaele per essere un. Dottore de' più celebri de' suoi tempi, restò stupito in fentir dire , che 'l Messia era di Nazaret (81); avendo letto ne' Profeti, ch'egli nascerebbe in. Betlemme Città di Giuda. Nondimeno non s'opi pose a Filippo, allorche gli dichiarò, che Gesù era figliuol di Giuseppe, imperocche era così persuaso degli alti pregi, del merito fingolare, e delle eccellenti qualità di quell'incomparabile Artigiano, e sopra tutto della stima, che i Sacerdoti, e i Dottori della Legge n'avevan fatto nel maritarlo, che non gli parve cosa disconvenevole, che il Salvatore venendo al Mondo lo avesse scelto per suo Padre, con preferirlo a tutti gli altri Uomini. Esaminiamo, vi prego, se l'Appostolo S.Filippo, se i Giu-'dei, se li Capi della Sinagoga/concepirono una tal' opinione di Giuseppe, senza qualche segno prodigioso dell'Onnipotenza Divina.

Non si sa per cosa certa, se Dio concorse conmiracoli per sar pendere dal canto di Giuseppeil sentimento de Sacerdoti, e de Pontesiei nel deliberare la scelta d'uno Sposo per la Vergine. Ma
lo so, che molti Savi con alcuni Santi Padri hanno
creduto, che Dio rinovò nella persona di Giuseppe il
miracolo, che avea fatto altre volte per mantenere
il grande Aronne nella suprema dignità Sacerdotale, sacendo siorir la sua verga, a distinzione di quelle
degli altri Capi delle Tribù d'Israele, che restarono secche. In effetto si mostra ancora oggidì, conmaraviglia del Mondo, nella Santa Cappella di
Sciamberì, quel miracoloso bastoncello di S. Giuseppe. Altri hamo scritto, che una Colomba si po-

<sup>( &</sup>amp;I ) A Nazareth potest aliquid boni effe. Jo. I.

sò su la testa del Santo, mentre stava in mezzo alla numerosa Assemblea, e che da tal miracolo. avesser deciso l'importante affare in suo favore. S. Epifanio (82) pretende, che l'elezione di Giuseppe si facesse a sorta. Altri senza investigare il modo, con cui Dio fe conoscere qual fusse la sua... volontà, ci afficurano col Cardinal di Cambrai (83), che v'occorse qualche miracolo, perche gli Uomini ordinariamente non giudicano, ne della... grandezza del merito, ne della fodezza delle viriu.

che da' segni esterni-

Ma ciò, che i Sacerdoti, ed i Pontefici han fatto in proporre questo matrimonio; ciò che tutta la Giudea ha testificato in approvarlo, e lodarlo, è infinitamente onorevole al nostro Santo; che che sia, se tal risoluzione susse presa dall'Assemblea cagione di qualche prodigio accaduto. Imperocche se Dio palesò la sua volontà, e nell'istesso tempo l'alta Santità di Giuseppe con qualche miracolo, non si può dir cosa più gloriosa pe'l nostro Santo. Se poi l'Assemblea de' Dottori, de' Sacerdoti, de' Pontefici stabili di trattar questo Matrimonio senza l'evidenza di qualche prodigio; lo sostengo. che questo stesso è uno de' più grandi miracoli, che possiamo immaginarci. Rendiamo questa ragione più sensibile con una comparazione presa da un de' più Illustri Dottoti della Chiesa.

S. Agostino (84) giudica, che se l'Evangelio

foffe

( 82 ) Beata Virgo tradita est, quo illam fortis necessitas adduxerat. Hæres. 78.

<sup>(83)</sup> Quo signo, quoque miraculo de Divina ipfius electione confliterit, bie tacendum effe arbitramur. Cardin.Camerac. tract.de S. Jof. prope finem.

<sup>( 84 )</sup> L. 22.de Civit. Dei cap. 8.

fosse stato ricevuto nel Mondo, prima d'esser munito coll'autorità Divina de' Miracoli, si dovrebbe tener per gran miracolo, che gli Uomini si fussero sottomessi ad una nuova morale, sì nemica de' sensi, e della natura corrotta, senza esfervi indotti dagli effetti straordinari della potenza affoluta di Dio. E così i Pagani bisogna, che confessino a lor marcio dispetto, essere accaduti prodigi nella. fondazione della Chiefa, poicche non posson negare quei, che gli Appostoli, ed i primi Cristiani hanno fatto. Non altrimente presupposta la dottrina de' Santi, tale, e quale ve l'ho spiegata, non sarebbe. stato un gran miracolo, che i Sacerdoti persuasi delle qualità ammirabili della Divina Maria, convinti dalla stretta obbligazione, che aveano di procurarle uno flabilimento proporzionato al suo merito: follecitati con molto ardore da una turba innumerabile di persone qualificate che la richiedevano: che quei Sacerdoti, dico io, determinassero nondimeno di comun consenso il marrimonio di Giuseppe, e di Maria, senzacche Dio avesse manifestato con qualche avvenimento maraviglioso la Santità di Giuseppe? Di sortacchè ricusando d'ammettere qualcuno de' miracoli fopraccennati bifogna confessame necessariamente uno più stupendo; o almeno devesi parlare de miracoli di S. Giuseppe, come alcuni Dottori fanno di quelli del Battista.

Non furono già i miracoli, che industero i Giudei a voler riconoscere il Battista per Messia, mabensì la vita di quell'Innocente penitente, che fu come un' incatenamento di Prodigi, ed un perpetuo miracolo. Può esser dell'istesso modo, che Giuseppe non avesse bisogno di nuovi miracoli, per distinguersi tra quanti ve n'erano de' più Illustri della Tribù di Giuda; e per esser giudicato degno di sposar Maria; perche da quel momento, che si fe riflessione alla Santità della sua vita, alla purita de

fuoi

fuoi costumi, ed all'eccellenza delle sue virtù, sur creduto non bisognar altro miracolo in savore di Giuseppe, che Giuseppe medesimo, per autorizzare la scelta satta della sua persona; poicche egli era un gran prodigio, che solo persuadeva più, che una moltitudine di miracoli stupendi. Se si possan paragonare i miracoli del Battista, con que' di Giuseppe, possiamo ragionevolmente paragonare l'umiltà di questi due grandi Eroi.

Giuseppe senza dubbio rifiuto al principio contanta fermezza l'offerta, che gli fe la Sinagoga, come il Precursore rinunciò alla qualità di Messia. L'umiltà gli facea fuggire l'alta dignità di Sposo di Maria; ed in tanto più la meritava, quanto la giudicava superiore al suo merito; gli bisognò per tanto cedere al desiderio de' Dottori, de' Sacerdoti, de' Pontefici. Il che ci obbliga a dire, che ficcome la savia condotta d' Eliezer servo d' Abramo, ebbe altre volte tanti buoni successi, che rese il matrimonio d'Isaac colmo di fortune; così la Sapienza... della Chiesa Giudaica non ispiccò mai tanto quanto nella proposizione, che sece del matrimonio di Giuseppe, e di Maria; perche allora seppebenissimo far concorrere la più alta prudenza, colla più perfetta equità, affin di render questo matrimonio infinitamente glorioso, o sia perche su risoluto tra le persone più riguardevoli della Sinagoga, o sia perche su conchiuso col consentimento di Giuseppe, e di Maria, come vedrete nella terza parte di questo Discorso.

## PARTE TERZA.

La Santissima Vergine, e S. Giuseppe banno concluso il loro Matrimonio.

D Isogna in primo luogo persuadersi di certo, che D la Santissima Vergine in età di soli quattordici anni, quando si maritò, aveva uno Spirito perfettamente chiaro, e la sapienza, e la prudenza non aspettarono in lei la maturità dell'età, ma Dio fuppli fin dalla sua infanzia a tutti que' lumi , che possiamo acquistare con lo studio, e con la sperienza . Quindi è, che questa Celeste Donzella comprendeva benissimo, ch'Ella non dovea sottomettersi alla condotta d'un Capo, che non sosse più che prudente; che sarebbe stata biasimevole, se avesse confidato i suoi secreti ad altri, che a una persona ugualmente discreta, e fedele; che non poteva stabilire Depositario della purità del suo Corpo, che uno Sposo casto, e puro, come gli Angioli; che bisognavale aver testimonio delle sue azioni un'Uomo. che facesse professione della più alta virtù. Benconsapevole ancora de' suoi doveri, era persuasa. che pigliando Spolo, sottometteasi ad un Superiore: Dotta nella Legge, avea letto quelle parole della Genesi; Voi viverete sottoposta al vostro marito (85): sapea fin d'allora ció, che poi ci lasciò scrit-

<sup>(85)</sup> Sub viri potestate eris. Gen.3.

co l'Appostolo, che'l Marito è capo della Moglie (86); e Dio medesimo, che avea esentata questa divina. Vergine dal peccato originale, non volle liberarla dalla sommissione al marito, Vedeva bene, dico io, che legandosi ad uno Sposo, sceglieva un Superiore (87), un Considente de' suoi pensieri, un Depositario della sua purità, un Testimonio delle sue azioni. Perciò concludeva nel suo spirito, che questo Marito dovea essere nell' istesso tempo savissimo, sedelissimo, castissimo, ed in una parola Santissimo.

In secondo luogo: non avvenne, che dopo una lunga, e ben ponderata deliberazione, che la Vergine acconsentisse al matrimonio; perche se ella interruppe il discorso a S. Gabriello per domandargli il modo, come concepirebbe Gesù; se ella esaminò seriamente la salutazion di quell' Arcangelo; se fortemente ragionò sopra tal soggetto, come porta il testo greco, sa d'uopo dire col savio Giorgio di Rodi (88), che quando le su proposto di maritarsi esaminò questo affare con tanta maturità prima d'impegnarvisi, quanto giammai un' anima pia abbia satto per abbracciar la prosessione d'una vita religiosa.

In terzo luogo: la Santissima Vergine sapendo molto bene, che la legge non ordinava in parte alcuna alle Donzelle di maritarsi, Ella era persettamente libera d'accettar quel marito più tosto, che un'altro; e sarebbe empietà il credere, che la passione avesse avuto parte alla scelta, che sece d'uno Sposo. I Sacerdoti, e i Dottori della legge le proposero un Marito, ma non le comandarono di prenderlo, nè i parenti la violentarono in questo af-

fa-

<sup>86 )</sup> Vir caput est Mulieris. Epb. 5.

<sup>(87)</sup> Quia caput Mariæ erat Joseph. Ruper. (88) Georg. de Rhodes T. posteriori. disp. unica.

q.2.Sed.6.

fare; anzi è credibile, che l'interesse temporale non avrebbe permesso al suo Parentado d'indursi a sposare un povero Artigiano; onde è, che questa Divina Donzella può accertare d'aver' eletto (89) Giuseppe più tosto, che un'altro per sua libera volontà.

In quarto luogo: il giudizio, e la stima, che la Santissima Vergine fa di qualcuno, è di valore quasi infinito; imperciocche la stima, che qualcuno concepisce di noi, è tanto più considerabile, quanto quella persona è più savia, più virtuesa, e di più grande autorità. La sapienza è necessaria per conoscere il merito, che è il fondamento della stima; deve aver virtu, affin di proporzionare la sua idea al merito riconosciuto, senzacche la passione, o'l vizio la possa impedire d'osservar questa giustizia: e bisogna, che sia d'autorità, affinche il suo parere tiri dietro a se quel degli altri. Siccome dunque la Santissima Vergine ha più di sapienza, che tutti gli Uomini, e tutti gli Angioli; siccome la sua virtà sopravanza quella di tutte le pure creature; siccome la sua dignità, l'innalza sopra tutto ciò, ehe non è Dio; così l'onore, ch'ella fa a qualche persona, è infinitamente preferibile a quello, che tutti gli Angioli possano conferire.

Or presupposte queste quattro verità, immaginatevi, vi prego, di veder Maria, e Giuseppe colà nel Tempio di Gerosolima (90) al cospetto de' Sacerdoti, de' Pontefici, e Dottori della Legge, sotto gli occhi d'una infinità di persone ragguardevoli, imaginatevi di vederli concludere il più Santo, il più necessario, il più maraviglioso matrimonio di quanti

ne

<sup>(89)</sup> Electus ex millibus.Cant.5. (90) Hierosolymis factam Virginis, & Josephi desponsationem docent Gerson.Canisius.l.2.c. 11.de Deipara, & alit bene multi.

ne siano stati, e ne saranno celebrati per l'avvenire. Il matrimonio è essenzialmente un contratto, che in tutti i tempi, e sotto tutte le leggi è stato concluso col consentimento mutuo di due persone, che lo contraggono; Onde bisognò, che Giuseppe avendo dichiarato pubblicamente, ch'egli prendea Maria per Isposa; Maria altresì per metter l'ultimo fuggello a questo contratto, testificò solennemente, ch'ella prendea Giuseppe per Isposo. Due parole concludono questo matrimonio, le quali fono in un medesimo tempo il più compito panegirico, che gli Uomini, e gli Angioli avessero allora potuto fare in lode del nostro Santo. Eccone la ragione. La Santissima Vergine pobblicò con quel consentimento, che Giuseppe era quello, che fra tutti gli Uomini meritava più di ogn'altro d'esser suo Sposo, cioè a dire il suo superiore, il confidente de' suoi pensieri , il guardiano della sua purità , e che perciò ella lo sceglieva come il miglior partito (91) fra quanți altri se lo presentarono. Lo scelse dopo avervi ben pensato, a che impiegò tutte le sue sorze, 🔾 tutt'i lumi sopranaturali del suo spirito, con una. piena, ed intera libertà, mossa unicamente dalla. grandezza de' meriti di Giuseppe ; e se vogliam. credere a Ruperto Abate (92), Maria in qual-che modo si credè indegna d'aver un si Santo Spofo , ne ebbe invidia a tante sue compagne, destinate per Ispose a' grandi di Gerosolima, mentre questo povero Artigiano le piacque più, che ogn'altro Uomo riguardevole del Mondo; e ne fu si contenta, che le parve non poter defiderar di vantaggio in. terra, cominciando d'allora ad onorarlo, e rispettarlo, come Sara avea fatto altre volte con Abramo. ..

<sup>(91)</sup> Optimam partem elegit.Luc.10.

<sup>(92)</sup> Tu capite isto indignam te judicasti. Ruper l. 2. in Cantica vers finem.

mo, chiamandolo fuo Signore.

Ruperto Abate ha ragione di restare stupito, perche la Sacra Scrittura promettendo di fare la. numerazione de'figliuoli del Patriarca Giacob (93). non parla poi, che di Giuseppe solo . Pare, che con questo voglia dirci, che Giuseppe era come l'unica posterità, è quasi tutta la famiglia di Giacob suo padre. Ma abbiam più motivo di credere, che quel Santo, di cui parlo, era tutto il tesoro di Maria: e che se qualcuno avesse voluto accingersi dopo il suo matrimonio a far l'inventario de' suoi mobili, e de'suoi beni, non avrebbe detto altro, se non se ch'Ella possedeva perfettamente il suo amabile Sposo; e l'avrebbe detto con più verità, che non fece quella illustre Pagana, di cui racconta Plutarco (94). che non si vantava d'altro, che della sola possessiome del suo marito; e disprezzando gli ornamenti della vanità mondana, stimavasi assai ornata dallo splendore, che le belle qualità del suo sposo facean zisplender in Lei . Non sarebbe per avventura Maria, come interpretano alcuni Dottori (95), quella di cui la Scrittura ha parlato sotto figura della. Celeste Gerusalemme, quando ci accerta, che 'l suo sposo è il più ricco, e'l più prezioso de' suoi orna-. menti?

Siccome il consentimento della Vergine in favor di Giuseppe, è più glorioso a questo Santo, che non sarebbero tutte le opinioni vantaggiose, che tutte le creature potessero aver di lui; così la dichiarazione della scelta, che questa Divina Vergi-

ne

antur multi Doctores.

<sup>(93)</sup> Hæ sunt Generationes Jacobi . Joseph, sum sexdecim esset annorum.Gen.37.

<sup>(94)</sup> Plutar in vita Phocionis.
(95) Vidi Jerusalem novam quasi sponsam
ornatam viro suo. Apoc.c.2. hunc locum sic interpre-

ne fà in questa occasione, rende questo casto sposo al sommo Illustre, più che non farebbero tutte le lingue, se di comun consentimento s'accordassero a farli elogii. Sò bene, che la Sacra Scrittura chiama la Vergine una bella Aurora (96); ma in verità, ella non le fu mai tanto simile, che quando pigliò Giuseppe per Isposo. L'aurora ci scuopre le bellezze della natura, che la scurità d'una caliginofa notte, avea rubato a nostri occhi: Maria ancora fa veder chiaramente colle sue parole di confentimento, come da tanti raggi infinitamente più luminosi, tutte le belle qualità di Giuseppe, e conferma, perfeziona, e stabilisce quella stima, che tutto il Mondo da tanto tempo avea cominciato ad

aver di Giuseppe.

Tutta la natura, secondo alcuni Padri della Chiefa, stava sospesa in quel mentre, che la Vergine in presenza dell' Angelo stava per dare il consenso al più grande affare, che siasi giammai trattato fra gli Uomini. Le tre divine persone, contutte le Gerarchie degli Angioli aspettavano a momenti l'ultima risoluzione di Maria, e questa parola su in qualche modo più esficace di quella, che Dio medefimo pronunció nel principio del Mondo in produrre le creature. Non posso io assicurare ancora, che quei, che assistevano al matrimonio di Giuseppe, e che v'erano interessati, desiderassero ardentemente, che la Vergine facesse comparire con isplendore colui, sotto la di cui ombra ella dovea mettersi, in consentire al matrimonio proposto? Può esfere ancora, che molti, allettati dall'eminenti qualità di Maria, e poco persuasi della virtù, e del merito di Giuseppe, dubitassero se questa Divina Donzella l'accettarebbe per Isposo, ancorche

<sup>-(96)</sup> Progreditur quasi Aurora consurgens. Cant.c.6.

la Sinagoga le ne avesse satta la proposta. Ma tosto che le viddero concludere il matrimonio, condeterminazione di volontà, e con intera risoluzione cominciarono a megliorar l'idea, che fin'allora a veano avuto di Giuseppe; e senza contrapesarlo di vantaggio, lo stimarono il piu santo, il più fortunato Uomo della terra; e prevenendo il pensiero di San Giovanni Damasceno (97), dissero, che le qualità dello Sposo di Maria erano tanto auguste, che nulla più di glorioso potevasi aggiugnervi, e che era impossibile a lingua mortale d'esprimerne la grandezza. Si persuasero, che quel fortunato Israelita, a cui confidavasi un tanto tesoro, sosse caro a Dio più di tutti gli altri Giudei, come questo popolo eletto l'era sopra tutte le nazioni infedeli; non dubitaron più del suo singolar merito, nè della fapienza de' Sacerdoti, che proponendosi di farlo Spolo di Maria, pretesero di fargli onore, e nongrazia. Un passaggio della Storia Ecclesiastica darà più chiarezza al mio pensiero.

L'Imperador Marciano prima di maritarsi conPulcheria Imperatrice, passava per un bravo Capitano dell'Armata; Egli era savio, prudente, generoso, e sopra tutto zelante per la gloria del suo
Principe: e la sua bassa nascita non oscurava punto
una moltitudine di altre sue belle qualità; tantocchè era tenuto per uno de' più compiti Uomini di
tutto l'Imperio. La sua riputazione per tanto non
su persettamente stabilita, sinacchè Pulcheria non
gli ebbe fatto l'onore di sceglierlo per suo sposo, e
d'esaltarso dal rango di semplice Capitano al Trono Imperiale. Allora quei, che non eran troppo
ben consapevoli del suo merito, cominciarono a rispet-

(97) Virum Mariæ, boc est prorsus inestabile, & nibil præterea dici potest. Damascen. or.3. in Nat. B.V. spettarlo incomparabilmente più che non aveanfatto prima, e non dubito, che nel giorno delle nozze non ricevesse mille contrasegni di stima, nonsolamente da tutt'i soldati, che vedevano un loro
Ustiziale salire al primo Trono del Mondo, ma da
tutt'i Grandi della Corte, soprasatti, che l'Imperatrice l'avesse preferito a tanti Signori, e Principi,
ch'ella avrebbe potuto sposare. Tal su la gloria, e
l'onore di Giuseppe dopo il suo sponsalizio conMaria. Ma bisogna consessare, che sarebbe stata insinitamente più grande la gloria, se allora si susseria
diè come per dota a questo gran Santo nell'istante,
ch'ella lo prese per Isposo.

Maria in qualità di figliuola di Dio, su dotatadall' Eterno Padre. E S. Bernardino (98) crede, che tutt'i tesori delle grazie, di cui il Cielo l'avea colmata, surono tutti compartiti a Giuseppe, allor quando la Vergine gli dono il suo cuore nello sposarlo; notatei con questo Santo Predicatore, che la gloriosa Vergine (99) non donogli solamente il suo cuore, affinche più d'ogn' altro ne conoscesse i movimenti; Ma acciò lo possedes interamente. Posso ciò, non è gran cosa di asserire col Damasceno (100), che i Sacerdoti avean confidata la Vergine, che era un libro nuovo, e misterioso, dove il Verbo Divino dovea essere impresso, che l'avean, dico,

(99) Fuit in Mundo cognita foli Deo, &

Tofepho.S. Brig.l.7. revel.cap.25.

<sup>(98)</sup> Cum omnia quæ sunt uxoris, sunt virì, credo quod Beata Virgo totum thesaurum cordis sui, quem Joseph recipere poterat, ei liberalissime exhibebat. Bernard in ser. de S. Jos.

<sup>(100)</sup> Josepho a Sacerdotibus despondetur novus videlicet liber literas scienti. Jo. Damasc. l.4.de Fide Ortodoxa Cap.5.

dico, confidata a Giuseppe, perche solo sapeva penetrare i misteri di quel libro, che contenea tutta la sapienza, e scienza di Dio: bisogna ancora aggiugnere, che'i nostro Santo su vero possessor del cuor

di Maria.

Ma chi potrà immaginarsi ciocche conteneva si in quel cuore divino? Salomone (101) vuole, che contenesse più ricchezze interne, che non ne hanno possedute tutte le anime Sante, che furon altre volte sopra la terra. Quali eran dunque i tesori nascosti in quel cuore? Tutt' i tesori di Dio, e de' Santi, risponde il Dottor Serafico (102). Questa dote sì preziosa su conceduta a Giuseppe non già per sopportare più agevolmente le pene, ed il peso, che s'incontra nel matrimonio, poiche il suo non gli era in modo alcuno onerofo, ma gli fu data per esser il glorioso ornamento, ò più tosto il giusto affortimento della sua unione, e perche egli sostenesse con isplendore la dignità augusta di Sposo di Maria. Alcune Principesse hanno portato in dotea' loro Sposi Regni, ed Imperii, ma ciò ha servito per aggiugner peso al lor giogo. Giuseppe all'incontro riceve (103) per dote un cuore più puro di quello degli Angioli, un cuore pien di virtù, e di doni sopranaturali, un cuor pieno di Dio. Ma conqual perfezione Maria unisce il suo cuore a quel di Giuseppe in concluder il suo matrimonio?

E' certo, che la gloriosa Vergine è stata fra tutte le spose quell'unica, che potea donarsi più assoluta-

men-

( 102 ) Totus Det , & Angelorum Thefaurus

erat in Maria. Bonav.in spe. Cap. 7.

<sup>( 101 )</sup> Multæ filiæ congregaverunt divitias, in supergressa es Universas. Prov.31.

<sup>(103)</sup> Accepit uterque (Joseph, & Maria) que fieri non possunt. Georgius Bartholdus Pontanus t.1. Conc. de S. Jos.

mente, ed interamente: perche non vi è ftata al Mondo persona più padrona di se, e de'suoi diritti, che la Madre di Dio. Dall'altro canto di tutt'i matrimonii il più fanto, e più perfetto è stato quello di Giuseppe, e di Maria; bisogna dunque, che l'unione de' cuori, che vi si sece, sosse la più stretta, che abbia giammai potuto esfere fra due Sposi. Quindi è, che la Divina Maria avendo dato nel giorno delle sue nozze tutto intero il cuor suo, l'ha sì fortemente unito a quel di Giuseppe, che di due cuori se ne sece uno solo. Le virtà medesime, e i savori celesti, di cui quelle due belle anime eran ricolme, divennero in qualche modo comuni all'una, ed all'altra, per farsene insieme una virtu sola, che fosse la più eccellente di quante mai abbellirono una pura creatura. Alcuni Santi, che si sono uniti inmatrimonio, hanno vivuto in una certa comunità di beni temporali, e spirituali; E per ciò la Sagra. Scrittura assicura, come nota San Pier Crisologo (104), che Zaccaria, ed Elisabetta erano tutti e due giusti, perche i loro meriti erano sì inseparabili, che la medesima santità sembrava appartenere indivisibilmente a ciascun di loro. Il Padre, e la Madre del gran Basissio, dice il Nazianzeno (105), unirono insieme le loro virtà, non meno, che le loro persone col sagramento del matrimonio: All'istessa maniera dobbiam credere con Ruperto (106) Abate, che questa Divina Vergine abbia fatto una sì grande effusione de' Tesori spirituali, ch'era-

(104) Erant ambo justi, quia ambobus una justitia . Chrisol. ser.91.

<sup>(105)</sup> Parentum ipsius Conjugium non minus virtutum, quam corporum erat. Greg. Naz. or. pro Balilio.

<sup>( 106 )</sup> Unus spiritus , & una fides erat. Rupert.in cap. 1. Matt.

no nel suo cuore, che la pietà dello Sposo è divenuta la pietà della Sposa, e la Santità di Maria è passata per la Santità di Giuseppe; Poicchè S. Agostino (107) ha scritto, che la Vorginità di Maria, e la Verginità di Giuseppe crano un'istessa Verginità; ci dà motivo di asserire l'istesso di tutte le altrevirtà, e che l'umiltà dell'uno sia stata l'umiltà dell'altra, la lor carità sia stata una medesima carità,

la lor pazienza, una medesima pazienza.

Iddio disse parlando d'Adamo, ed Eva ancor Vergini nel Paradiso terrestre, che erano due in una carne (108); ma noi passando avanti possiam. dire, che Giuseppe, e Maria non aveano tutti e. due che una medesima anima. Li corpi d'Adamo. ed Eva riceverono nel principio una medesima vita naturale; e S. Ambrogio (109) crede, che le duc anime di Giuseppe, e di Maria non possederono dopo la conclusione del matrimonio, che una medefima vita celeste, e Divina. În Dio vi son più perfone in una sostanza; nella pluralità delle persone, che compongono questo matrimonio Verginale, vi e quasi un sol Cuore, un solo Spirito, una medesima Virtù, ed un'istessa Santità. L'Evangelio par che favorisca questo pensiero, perche egli rappresenta. Maria, e Giuseppe ne' medesimi onori, e nelle medesime occupazioni. L'Angelo rivela all'uno, ed all'altra il Sagratissimo nome di Gesù; hanno insieme la consolazione d'essere stati i primi Adoratori del Salvatore: presentano tutti e due nel Sacro Tempio il lor figliuolo comune quaranta giorni do-

<sup>(107)</sup> Habet ergo Joseph cum Maria Conjuge communem Virginitatem membrorum Aug-ser. 25 de diversis.

<sup>(108)</sup> Erant duo in carne una. Gen.z.

<sup>(109)</sup> Erant unus spiritus. Ambr. lib.3. in Luc.

po la sua nascita: ricevono una medesima benedizione da Simeone. Gesù divide ugualmente i suoi servigi tra'l Padre, e la Madre : finalmente il Cielo, che avea deputato una delle più alte intelligenze a Maria, di quetta medesima si serve, come giudica S. Tommaso (110), per insegnare a Giuseope il misterio dell'Incarnazione, e tra una moltitudine innumerabile di Spiriti beati, che circondane il Trono di Dio, il sol Gabriello riceve la commissione di trattar con Giuseppe, e con Maria; come se Dio avesse voluto farci comprendere contanti segni visibili, che dopo la gloriosa Vergin concludendo il matrimonio, avea dato il suo cuore a Giuseppe, si era fatta una tal persetta unione tra quei due cuori, che i vantaggi di ciascuno in parti-

olare parevano effer comuni.

Ripigliamo ora in breve tutto questo discorso. Igli è certo, che la Santissima Vergine in acconsmtire, al suo matrimonio, finisce di stabilire l'alta stma, che correva da per tutto delle qualità incomparabili, e dell'eccellenti virtù di S. Giuseppe, e che questo gran Santo si sarebbe assai meglio guadagnato i rspetti ossequiosi, e la venerazione del Cielo, e della erra, se si fussero scoverti i Tesori immensi, ed inelimabili, che la Vergine gli dono, in dargli il suocuore, accercandolo per Isposo ella, che di scie stesa conosceva il valore, poicche le s'udi dir di poi imiliandofi, che il Signore avea fatto gran cose inlei,e che tutte le Nazioni della Terra l'avrebbono lodata, e benedetta per sempre. Dal che ne siegue, che Giuseppe s'è determinato al matrimonio d'una maniera infinitamente gloriosa; non solamente perche questo è stato concertato tra le Divi-

D ne

<sup>(1:0)</sup> Ille idem Angelus, qui missus est ad Marian creditur miffus ad Joseph. In c.1. Matt.

ne Persone, risoluto tra i principali Capi della Chiesa Giudaica; ma ancora perche è stato concluso col consentimento di questi due ammirabili Sposi, che è quanto ho preteso di stabilire in questo Discorso.

## Riflessione Morale.

Iuseppe ha abbracciato un genere di vita, che da se stesso non è il più persetto di tutti, iè il più Santo. Con tutto ciò egli vi è entrato atcompagnato da ogni sorta di selicità, perche Dio ve l'aveva destinato; perche i Sacerdoti, e i Dottoii l'hanno trattato : e perche la Vergine col suo confentimento ha messo l'ultimo suggello a questo s rilevante affare. D'onde viene di grazia, che la maggior parte di quei, che si maritano, non trova no che sconcerti, e amarezze? Eccone tre primcipali cagioni, su cui vi prego della vostra atterzione. Prima, perche Dio non ve l'ha chiamati: ? ficcome Iddio non ha avuto parte a quel matriminio, così egli non vi dà la sua benedizione, senza la quale non potrà altro esfervi, che dolori, rancoi, ed occasioni di peccato. Si dice sovente nel Mindo:il tale ha trattato quel Matrimonio, il tale he maneggiato i Capitoli del contratto. Meglio potrebbero, e con più verità attribuirlo all'intereste, all'ambizione, d'alla passione. Mai non si serte dire, che lo Spirito Santo e stato, che ha isurato quel matrimonio, e che solamente il Cielo l'h fatto concludere! Ah nozze di Cana dove Gesue presente, voi siete pur troppo rare, nell'Evangelo, ed una fol volta vi troviamo! Ah nozze del govane Tobia, da dove è sbandito Afmodeo, e dove | Cielo deputa gli Angioli per assistervi, una so volta: vi troviamo nel Vecchio Testamento! Nonci maravigliamo dunque, se la maggior parte de matrimon d'oggidi sono bene spesso infelici, imperciocche non sono stati concertati tra le Divine Persone.

Secondariamente, perche non sono stati esaminati da' Sacerdoti, e da' Dottori, ne si son presi i lor savi consigli sopra un'affare di tanta importanza. che è sì strettamente unito a quello dell' eterna salute: ma più tosto si son consultati col sangue, con la carne, e la passione è servita di direttore, e di Teologo. Li sentimenti di religione dovrebbono essere la prima cosa da considerarsi dall'uomo, ma fono l'ultima a confultarsi in quei, che si maritano; Poicche molti vanno a trovare il Prelato, quando stanno per esigere la pubblicazione del matrimonio, o per ricevere la benedizione nuziale. Ma è troppo tardi per verità. Dovevate comunicargli il vostro difegno, fin da che cominciaste a discorrervi sopra; e di questo modo avereste appresa qual fusse la volontà di Dio: L'istessa cosa deve dirsi de' Doctori, ed Uomini savi, perche non avendo avuto efsi parte alcuna nelle vostre deliberazioni , voi dovreste temere d'aver concluso un matrimonio quasi profano, in cui viverete sempre infelici.

Finalmente gl'Interpetri offervano; che la Vergine fi trovò presente al primo matrimonio (211), che su celebrato nella legge Evangelica; poicche molti Teológi insegnano, che il figliuol di Dio 2 stando alle nozze di Cana, sece per la prima volta d'un contratto civile, un Sagramento. Pensate voi, che ciò accadesse senza dilegno? L'Evangelio non racconta, che la Vergine abbia giammai dimandato grazie al suo figliuolo, che in savor delle persone, che l'aveano invitata a quelle nozze; Ed in questo non v'è qualche misterio? La Scrittura non poteva darci certamente altro segno più sensibile del pote-

re, che questa Divina Vergine ha sopra il cuor del suo figliuolo adorabile, che narrandoci quanto passo in quel sessione? E perche questo? Per obbligare le persone, che si voglian maritare, a ricorrere a Maria, a consultarsi con Maria, a pregarla di dar loro il suo consenso, e la sua protezione. Ella è la più santa, la più amabile, la più illustre di tutte le persone, che giammai abbino vivuto, e viveranno nel matrimonio; E per questo medesimo rispetto, quando altra ragione non vi susse, merita, che le si propongano con umiltà li matrimoni progettati, e che si solleciti con gran considenza d'approvarli, prima che si concludano.

## DISCORSO II.

De' vantaggi, che S. Giuseppe ha ricavato dal suo Maritaggio.

Benche i vantaggi singolari, che S. Giuseppe ha ricavato dal suo matrimonio l'abbino innalzato sopra tutto ciò, che possiamo immaginarci di grande; il Sacro Evangelio (1) nondimeno non lascia d'insegnarci, che questo ammirabile Santo cadde in timore del matrimonio, che avea contratto. Ma non è da maravigliarsi, se Giuseppe ha temuto d'aver Maria per Isposa; poicche Maria ha temuto d'aver Gesù per figliuolo. Ogn'uno è turbato, quando senza saper come, trovasi in una grande elevazione, dove è lontano dal suo centro, ch'è il niente.

<sup>(1)</sup> Joseph fili David noli timere, accipere Mariam Conjugem suam. Matt. 1.

Dio solo non s'offusca con la sua propria grandezza, perche gli è naturale. E così la Santissima Vergine non si credea meritevole di divenir Madre di Dio, siccome Giuseppe non pote persuadersi d'aver santità bastante per esser lo sposo della Regina del Cielo ; e la maternità conturbò tanto la Sposa dello Spirito Santo, quanto il matrimonio intimori un'Uomo Vergine. L'Arcangelo S. Gabriello informa umana turba la Vergine; un Dio incarnato nel seno d'una Vergine inquieta la mente di Giuseppe. Se vi bisognò uno spirito celeste per pregare questa divina Vergine a nulla temere, un' altro ancor ve ne volle per dire a Giuseppe, che nulla tema; e gli Angioli, che restarono rapiti, perche questa Santa Sposa non volea accettare d'esser Madre di Dio, se questa dignità tutta divina, com'ella è, avesse dovuto cagionare qualche macchia alla sua Verginità, restano poi altrettanto maravigliati dal veder un uomo, che si dispone ad abbandonar la loro Regina, col pensiero; ch'ei non merita di soggiornare con esso lei . Se il timore dell' Augusta Madre di Dio ci ha data certezza di crederla più casta degli Angioli; La paura di Giuseppe ci fornisce d'un giusto motivo di sostenere, ch'egli sia pervenuto al più alto grado d'umiltà. L'Angelo per afficurar Maria le fa la dichiarazione del modo, come era arrivata a tanta fortuna, testificandole, che avea trovato grazia (2) appresso Dio; e quando il Cielo volle far cessare que' timori, che molte eccellenti virtu avean fatto nascere nel cuor di Giuseppe, gli se comprendere (3) i vantaggi fingolari, che incontrerebbe net

(2) Inventsti gratiam apud Deum, Spiritus Sanctus superveniet in te. Luc.1.

<sup>(3)</sup> Quod in ea natum est, de Spiritu San-

nel suo maritaggio, quale egli non considerava sen-

za grande spavento.

Alcuni di questi vantaggi del matrimonio di S. Giuseppe pretendo io di rapprasentarvi, giacche essi ci mostrano la di lui gloria sublime, e giustificano persettamente il nome misterioso, che gli su dato. Egli è vero, che se Giuseppe ebbe timore del suo nuovo sponsalizio, io ho motivo incomparabilmente maggiore di temere. Egli dubito, che il suo maritaggio potesse fiaccare i sentimenti dell' umistà, che dovea avere; ed io dubito di poter col mio dire oscurare le glorie luminose di questo medesimo maritaggio; onde è, che come questo gran Santo sormò nel suo cuore la risoluzione di rompere così casti ligami; così io sono poco men che sorpreso dalla brama d'interrompere il mio discorso.

Leggiamo in un'Autor degno di fede (4), che una Dama di qualità chiamata Valtrada, avendo ardito di mettersi al dito quell'Anello, con cui San Giuseppe sposò la Vergine, quel dito temerario subito inarridì, e divenne immobile. Tutta la Città di Perugia in Toscana, dove il detto Anello ancor si conserva, è testimonio di questo gran miracolo, che accrebbe notabilmente la devozione, che tutti gli abitanti aveano a S. Giuseppe. Or se è cosa tanto pericolosa il toccar quell'anello, ch' egsi ha dato alla sua Sposa; quanto deve esserio il porre gli occhi sopra ciò, che vi è dippiù Santo, e dippiù augusto

in questo castissimo matrimonio?

La vista di Maria racchetò i timori di Giuseppe più, che non avean fatto le parole dell'Angelo in proibirgli di temere; ed in quel momento, che gli si pre-

<sup>(4)</sup> Id refert Jo: Baptista Laurus Perusinus, qui de bas re libellum edigit Roma ann.
1621.

fi presento d'avanti quell' amabil Regina del Mondo, sentì incomparabilmente più di contento, chenon gl'aveva cagionata l'apparizione del Messaggiero celeste. Io spero ancora, che questa Divina-Vergine libererà il mio cuore dal timor ragionevole, ch'arresterebbe il mio discorso, se solamente susse sosse par le contenta d'una unione, dov' ella più d'ogni altro ha interesse; poicche n'è

il principal' ornamento.

Benche fin dal principio del Mondo Iddio abbia istituito il matrimonio, come un'asilo aperto all'incontinenza degli Uomini, o più tosto come un cammino, che così aspro, e pericoloso, com'egli e, può condurre un'uomo al Cielo: benche il Salvatore. l'abbia santificato, con averne fatto d'un semplice contratto civile, un Sacramento della nuova legge, e che questo genere di vita sia in qualche maniera canonizato dal gran numero di quei, che n'han fatto professione, e vi hanno acquistato molta Santità, per esfere stati posti nel rango de' più gran Santi della Chiesa; è certo nondimeno, secondo la dottrina dell'Appostolo (5), che il matrimonio ordinariamente è accompagnato da tre disgrazie considerabili; La prima egli toglie a' corpi la più eccellente qualità, ch'abbino in questo Mondo, cioè la Verginità. La loro carne patirà molto, dice S. Agostino (6), spiegando le parole dell' Appostolo; Imperciocche ella perderà il più bello de' suoi ornamenti : Per secondo egli (7) mette ordinariamente lo spirito negl'imbarazzi, e nelle inquietudini; egli toglico la

<sup>(5)</sup> Tribulationem carnis habebunt hujusmodi 1.Cor.c.7.

<sup>(6)</sup> Lib.de Sancta Virg.cap.16.

<sup>(7)</sup> Qui cum uxore est, sollicitus est, quæ sunt Mundi.1.Cor.7.

la pace, e la tranquillità. Per terzo divide i cuori (8), e non permette loro di darsi interamente a Dio. Ma il sagro matrimonio, che S. Giuseppe contratta, è affatto esente da questi tre difetti: Prima; molto ben lontano Giuseppe dal perdere nel matrimonio la sua Verginità, ella comparisce con un. nuovo splendore: Secondo, ben lontano, che questa unione di S. Giuseppe sia seguita da inquietudini, e turbamenti, egli vi gode una pace, ed una tranquillità di spirito immobile . Terzo, ben lontano, che questa unione, ch'egli contratta con Maria, divida il suo cuore, ella gli serve per unirlo più strettamente a Dio. In somma voglio dire quella-Verginità perfezionata, quella tranquillità immobile quella unione stretta con Dio, sono tre granvantaggi del matrimonio di Giuseppe, e saranno l'argomento delle tre parti di questo discorso.

## PARTE PRIMA.

S. Giuseppe ben lungi dal perdere la sua Verginità nel matrimonio, vi acquista una persettissima purità.

S E il Mondo è simile ad un gran Mare, in cui navighiamo nel corso di questa vita; non può negarsi, che il Matrimonio sia una spiaggia di quest' Oceano; ma spiaggia la più esposta a pericoli, e la più battuta dalle tempeste, posche in essa si veg-

<sup>(8)</sup> Et divisus est . ibidem.

cooperazione.

Perche ciascun genere di vita, che l'uomo si elegge, ha qualche travaglio particolare, ed è esposto a pericoli, propridi chiascheduno stato differente, perciò Dio per ciaschedun di essi riene altresì preparate grazie differenti, con le quali poter trionfare di tutti i pericoli; E così la grazia da lui destinata allo stato del matrimonio raddolcisce le amarezze, che in quello s'incontrano, e serve di Baloardo contro gli odii, le infedeltà, e le discordie, che rendono la più gran parte de' matrimonii inquieti, e simili agli Elementi, che mai tra di loro non hanno pace. Ma perche il matrimonio di S. Giuseppe su incomparabilmente più persetto di quanti ne sieno stati, e ne saranno, perciò poterono in lui far pompa i favori del Cielo; sicche potesse vivere in fanta unione con Maria sua Sposa; tanto più che in questa Divina Signora non solamente non v'era cosa, che non susse sopportabile, ma tutte erano infinitamente gradevoli. Non bisognavano a questo fortunatissimo Sposo grazie scelte, per evitare i pericoli della sua eterna salute, da' quali è circondato il matrimonio; poicche il suo gli era di ricovero sicuro contro tutte le battaglie de'nemici dell'eterna nostra saluce. Ciò che distingueva particolarmente il mail matrimonio di Giuseppe da tutti gli altri, e che lo rendeva prezioso agli occhi di Dio, e degli Angiolio era la sua Verginità tutta celeste, per la cui conservazione avea bisogno d'una protezione singolare, e così la grazia del suo stato dovea unicamente iguardare la perfezione di questa nobil virtà.

Vi sono molte sorte di pesci, che dal profondo del Mare ascendano a fior d'acqua per ricevere la rugiade del Cielo: ma tra tanti la sola Conchiglia La questo liquore celeste ne concepisce le perle. Non altrimenti molti grandi uomini ligati col matrimonio indirizzarono i loro pensieri verso il Cielo, ed aprirono i loro cuori alla grazia, che con abondanza di doni vi si diffondeva ; e non può dubitarsi, che Zaccaria, Gioacchimo, Simeone, molti a ri Senti non abbin sentito in favore della loro matrimoniale unione una gran moltitudine di doni celesti nelle loro anime. Questi favori però non erano, che raddolcimenti delle loro penè, e. preservativi contro i pericoli, a' quali erano esposti. Ma quando Giuseppe riceveva nel suo cuore la divina rugiada di essa, servivasi ( se mi è permesso di così dire) per pulire, e dare maggior lustro alla. bella perla, dico alla sua verginità, che era uno de' più grandi tesori della sua anima. Credo ancora, che il Cielo gli rivelasse gli essetti particolari, che operarebbero in lui le grazie, ch'ei riceveva, contraendo il matrimonio; Siccome l'Angelo promise alla Santissima Vergine, che lo Spirito Santo sopravverrebbe in lei, e che operarebbe. talmente il misterio dell'Incarnazione, che la suapurità non patirebbe minimo detrimento; così può esser ancora, che Iddio o con rivelazione immediata, o per ministerio d'Angioli assicurasse S. Giuseppe già effercitatissimo nella pratica d'una eccellente purità, che lo Spirito Santo sopravverrebbe particolarmente in lui in isposarsi con la Vergine, affin di conservare, e far crescere il vago siore dellasua Verginità in un terreno, dove giammai era comparso, dico nel matrimonio; che è quanto dire, che
fopravverrebbe in lui non solamente col soccorso de'
suoi doni ordinari, ma anche coll'abbondanza delle
sue grazie, le più speciali, e le più efficaci. Che se
tutta quella moltitudine di grazie, che erano l'assegnamento di questo Sposo, non trovarono in sui
amarezze da raddolcire, disetti da sopportare, pericoli da evitare, e se elleno non ebbero altro impiego, che di persezionare la sua purità; è cosa evidente, che il nostro Santo ha dato a questa raravirtù uno splendore, capace d'abbagliare gl'Uomini, e gli Angioli. Permettetemi, che io vi spieghi
una verità si luminosa con l'ombra d'una figura-.

Non v' ha chi possa maravigliarsi, che il vello collocato da Gedeone sù l'aja fusse così abondantemente imbevuto, e penetrato dalla rugiada, che se ne potesse spremere una considerabile quantità; imperocchè la rugiada tutta, che cader dovea sù la terra d'intorno, fu miracolosamente accolta nel solo vello. Non deve dunque recar maraviglia, che la Purità Verginal di Giuseppe si conservasse, aumentasse, ed infinitamente si nobilitasse con l'assuenza delle grazie celesti; dacche Dio destinò alla perfezione di questa sola virtù di Giuseppe tutt' i soccorsi sovrannaturali, ed estraordinari, che suol compartire ad altri Sposi; perche essi, e sosfriscano con pazienza le debolezze della Consorte, e non sieno agitati da sdegno nell'educazion de' Figliuoli, non faccin naufragio in mezzo di tanti altri scogli, a' quali sono esposti dal loro stato. Un tal pensiero a favore della Verginità di Giuseppe mi vien suggerito dal dotto Gersone (9): Egli ingegnosamen-

<sup>(9)</sup> Virginitas nupfit Gers. Opusculo de Conjugio Mariæ & Joseph.

mente asserisce, che nello sponsalizio di Giuseppe, e di Maria, non dobbiamo tanto considerare due. Sposi, che contraggono insieme un matrimonio, quanto una Verginità, che si sposa con un'altra-Verginità; e che siccome la natura dà alle persone maritate de' figliuoli, che lor son simili, così nell'issesso modo la grazia, che unisce queste due Verginità, sa produrre una nuova Verginità ne' loro castissimi cuori; o per dir meglio, si aumenta, si abbellisce, e si ravviva il candore di quella Verginità, che possedano prima di contraere il matrimonio.

Non v'è cosa più sterile della Verginità (pensiero di Ruperto (10) Abate), ma non v'hà cosa più conda d'una Verginità, che la grazia unisce ad un' altra Verginità; poicchè ella sa nascere una nuova bellezza, uno splendore più vivo ne' cuori di chi la possiede; potendosi qui ripeter le parole di S. Ambrogio (11), cioè, che una Verginità la più Angeli-

ca è frutto proprio di tal sorta di nozze.

Aggiugniamo di più, non tanto per nostra propria istruzione, quanto per maggior gloria di S. Giuseppe, che la grazia, che Dio concede a chi si elegge uno stato di vita, ed in esso persevera santamente, è ordinariamente proporzionata a tre cose; prima, al rinunciamento della propria inclinazione, che conoscesi allor quando da noi scegliesi uno stato non ad altro oggetto, che per solo sine di piacere a Dio. Secondo, alla diligenza, che usiamo in metterci nelle disposizioni necessarie, proporzionate a quello stato di vita, che s'abbraccia, per ivi passarsela tutt'i suoi giorni. Terzo, al grado di gloria, dove il Signore vuole un di innalzarci, per averci ispirato un tal gene-

<sup>(10)</sup> Quid tam sterile, quam Virginitas?

<sup>(11)</sup> Ipsa quippe Virginitas fructus est nuptiarum. Contra Helvid sub sin.

genere di vita. Or egli è certo, che Dio solo ispirò a Giuseppe prendere sposa, e se il Cielo non vi si susse addoperato, questo gran Santo non avrebbe pensato a maritarsi, come Adamo nel Paradiso terrestre nol pensava, se il suo Creatore non s'avesse presa lui cura di formargli una Consorte.

E' dunque certissimo, che Giuseppe avea adorno il suo cuore di tutt'i preparativi i più nobili, e i più propri per entrare, e vivere santamente in una. tal sorta di società; poicche egli avea impiegato la maggior parte de giorni suoi ad acquistarsi quella gran santità, che gl'era conveniente per una tal sorta di matrimonio. Finalmente Dio ebbe disegno d'innalzar Giuseppe ad un tal grado di gloria, che fusse di maraviglia a' Scrafini, e da non potersi forse da essi comprendere, e pretese, ch'egli fosse tanto Santo, non solamente quanto l'è un Cristiano perfetto, un Profeta, ò un'Angelo, ma quanto si richiedeva all'esser degno padre della santità medesima, e vero Sposo della Regina de' Santi. Bisogna dunque concludere, che la grazia della vocazione, ch'ei ricevè, fu abbondantissima. E così quella grazia, o per dir meglio quella abbondanza di grazie, non avendo avuto per officio primario, che la cultura della Verginità di Giuseppe, ella ha partorito in lui questa celeste virtù una tal gloria, che i nostri più alti pensieri non la sanno comprendere, nè tampoco immaginarla.

Secondariamente, il savio Cardinal Vigerio (12) crede, che la presenza, e la conversazion di Maria, e i castissimi sguardi, con cui degnava il suo caro Sposo, contribuivano assaissimo alla persezione della Verginità di Giuseppe. Questa è una verità in-

<sup>(12)</sup> Virginitas Joseph per Mariæ societatem roboratur : de Annunciatione B.V. Mariæ . cap. 13. pro. 2.

segnataci da' Santi Padri (13), e Maestri delle Scuole, cioè che Dio impresse nel volto di Maria. una bellezza sì vaga, e talmente efficace, accompagnata da un'angelica modestia, e compostezza nel portamento, che chi vedevala, sentivasi vivamente tocco dal desiderio delle cose del Cielo, ed acceso nell'istesso tempo da un sommo amore alla purità. Lo Spirito Santo si spiegò divinamente quando disse, che la Vergine era tra l'altre figliuole, come il Giglio fra le spine (14), spine veramente crudeli, che lacerano i cuori; Parliam fenza figure; Volti senza modestia, che non rimirano senza tor la vita alla purità. Ma la bellezza di Maria fimile ad un candido giglio, profumava con la fua... soavità chi se le accostava d'appresso. La vista della sua bellezza sedava le passioni, in vece d'irritarle; allettava i sensi, ma senza ferirli; piaceva al cuore, ma senza alterarlo; faceasi sempre ammirare, ed amare, ma sempre cagionava amore, e desiderio d'un' angelica purità.

Quelle illustri mogli de' Patriarchi, ornamento del loro sesso, e gloria dell'antica legge matrimoniale, dico Sara, e Rebecca, suron costrette nel lor pellegrinaggio ad andar travessite, e per modeste ch'elle sussero, non potevano impedire, che la loro bellezza non serisse gli occhi, ed il cuore di chi le vedeva. Queste erano spine in comparazion di Maria, la di cui Verginità esalava un certo prosumo, & un'odore soavissimo, e penetrativo, sensibile anche agl'Idolatri, quale insinuavasi sopra tutto nel-

l'in-

(14) Sicut lilium inter Spinas , sic amica mea

Inter filias. Cant. 2.

<sup>(13)</sup> Tanta erat ejus gratia, ut non solum in se Virginitatem servaret, sed etiam si quos inviseret Virginitatis insigne conferret. Amb. l.1. de Instit. Virg. c.7.

l'intimo del cuor di Giuseppe. Ma come operavasi questa maraviglia? Io sò, che la Madre di Dio era sì persettamente Vergine, che la Chiesa (17) par che la chiami la Verginità medesima, e la Verginità è una cosa sì dolce, sì amabile, sì attrattiva, e bella, che se potremmo vederla cogli occhi del corpo, ella rapirebbe i nostri spiriti, e tirerebbe a se i nostri cuori. È così il volto di Maria, sù cui era espressa più sensibilmente, che in qualunque altra Creatura la Verginità, infiammava con certi allettativi segreti i cuori, di chi miravala, all'amore di questa celeste virtù, quale in modo particolare per-

fezionò nella Persona di Giuseppe.

S. Tommaso (16), e.S. Bonaventura hanno insegnato, che questo privilegio singolare della bellezza di Maria, non era solamente un puro effetto della sua modestia, e della sua serenità; ma d'una grazia speciale, con cui Dio avea miracolosamente ornato il suo angelico volto, che faceasi essicacemente sentire a coloro, che miravano questa divina Vergine, ò che da lei erano rimirati, poicche altro non vi bisognava per divenir casto, che uno de' suoi amorosi sguardi. Il Padre eterno infuse nella sagratissima Umanità di Cristo una certa virtù (17) miracolosa, virtù tale, che chi avea la fortuna d'accostarsegli, se era infermo, restava guarito. Egli impresse altresì tanta bellezza, e tante atrattive nel volto di Maria, tanta grazia nelle sue parole, e ne' suoi portamenti, che impossessavasi tosto de' cuori di chi miravala, e v'accendeva un' amore ardentissimo verso la purità. Se uno sguardo,

<sup>(15)</sup> Sancta & immaculata Virginitas, qui-

<sup>( 16 )</sup> Uterque in 3. dift. 3.q.1.

<sup>(17)</sup> Virtus de illo exibat, & sanabat omnes. Luc. 6.

fe una parola, se la minima azione della Vergine, faceva tanta impressione nelle anime, anche di quelli, che erano incapaci di riceverla; qual sarà stata, vi prego, l'eccellenza della purità, che Giuseppe acquistò riguardando attentamente, in ogni luogo, a suo piacere la Vergine, udendo la grazia del suo bel parlare, vedendo la modessia de' suoi portamenti, ed essendo da lei amorosamente riguardato in tanto tempo, che vissero in compagnia, che su unlla meno, che per lo spazio di trenta anni.

I fiori non conservano la loro bellezza, nè crescono ugualmente in ogni sorta di terreno: ma questo bel giglio di Giuseppe esposto sempre a' castissimi sguardi di Maria, e coltivato dalla sua dolcissima conversazione, fiorì benissimo sì nella Giudea,
come nell' Egitto, tra' fedeli, e tra gl'infedeli. Bisogna però consessare, che in Nazaret più che altrove spiccò la sua vivacità; Così era d'uopo, che
un fior sì grato giugnesse all'ultimo grado di bellez-

za, in una Città piena (18) di fiori.

Posto ciò, essendo stati quasi senza numero que suardi scambievoli, e que santissimi discorsi per tutt' il tempo del loro sponsalizio, cui S. Girolamo (19) chiama sponsalizio fiorito; noi dobbiam credere, che quel giglio, ch'ei porta in mano, sia d'una bianchezza si bella, e sì vaga, che uno Scettro Reale non potrebb' essergli di tanto onore, e chequel fiore sarebbe di gran gloria anche ad un'Angelo; poicche S. Francesco di Sales (20) in un suo discorso assicura, che S. Giuseppe ha superato nella purità gli Angioli della più alta Gerarchia, per esser egli vivuto più di trent' anni sotto gli occhi

della Vergine.

lem.

Gl'Astri hanno le lor qualità, e le loro influenze particolari; alcune sono dolci, e salutevoli; altre maligne, e perniciose. E così noi vediamo certi occhi, che con isguardi avvelenati traspirano la morte nelle anime, e sono pronostico quasi infallibile della perdita della purità d'un'infinità di persone. Ma que' due belli Astri, se così mi è lecito di parlar col dotto Gersone (21), che risplendevano nel bellissimo volto di Maria, distillavano una certa rugiada celeste, che facea accrescere amore alla purità a chi ne riceveva gl'influssi: E perche questa rugiada cadeva abbondantemente sopra Giuseppe, attesi i suoi frequentissimi amorosi sguardi, bisogna confessare, che la sua Verginità qual pianta celeste crescesse sensibilmente ogni giorno, e che quasi lo trasformasse in puro spirito; come ben notano alcuni Efpo-

<sup>(19)</sup> Florida desponsatio Josephi cum Maria. Op. ad Macellam sub finem.

<sup>(20)</sup> Entretien 19. (21) Frigidus quidam ex oculis Virgineus 70s spirabat. Serm. de nat. Virg. Idem habet in Josephina dift. 6. & Ep. 2. ad Canonicum Carnoten.

Espositori (22) del Sacro Vangelo, che s'ingegnano di dar questa gloria al Santo. Se bisogno s'
che sosse a come s'antico de la Contra di Carangelo chi dovette trattar per pochi
momenti con la Vergine, come s'Ambrogio (23)
insegna; e se questo Arcangelo non ebbe libertà di
salutarla, che con brevi, e succinte parole, per annunciarle il misterio dell'Incarnazione, è cosa convenevole a credersi, che Giuseppe sosse più puro di
quella intelligenza celeste; poicche egli si trattenne
si lungo tempo, e conversò con Maria, la quale se
tremò al vedersi comparire d'avanti un Serasino;
visse poi senza alcun timore con Giuseppe, per lo
sposso di tanti anni, riguardandolo come suo vero
sposso.

E' vero, che gli sguardi, e le conversazioni, con cui l'Evangelista San Giovanni su onorato vivendo col Salvatore, e colla sua Divina Madre, contribuivano sempre lustro più bello alla purità del Discepolo savorito: e se vogliam credere al Cardinal Pier Damiano (24), quelli l'innalzarono sin' al più alto stato di persezione, dove la purità d'un' Uomo possa giugnere, mentre vive in questa Terra. Ma io non dubito, che S. Giuseppe portasse lo splendore della sua purità molto più oltre de' limiti, che S. Giovanni prescrisse all'eccellenza d'una Verginità umana, e che le continue influenze degli amorosi sguardi di Maria si dissondessero più abbon-

<sup>(22)</sup> Fuit ipse Angelus potius, quam homo: Cornel. a lapide in Cap. 1. Matt., loquens de S. Josepho. (23) Ne quo degenere depravaretur affatu

ab Angelo salutatur lib. 2. in Luc.

(24) In utriusque Matris videlicet filique consortio Joannis virginitas excellenter enituit, & quousque possunt bumana merita provehi, quasimeta virtutum factus indesinenter exercuit. Ser. 2. de S. Jo. Evan.

dantemente, e più dolcemente sopra la personad'un vero Sposo, che sopra quella d'un figliuolo Adottivo, avendo dato alla purità di Giuseppe una bellezza più grande di quella, che giammai altro

Santo abbia possednto.

L'antico Giuseppe merita di portare alla mano un giglio, in segno dell'illustre vittoria, che ottenne nel fiero assalto intimato alla sua purità; Ma. questo giglio appena è ombra di quello, che il no-Bro Santo ha in pugno : E come al dire di Plinio (25), il convolvolo non è altro, che una specie di disegno lavorato dalla natura; la quale sormandolo sa pruova delle sue forze per poi impiegarle più felicemente nella produzione del giglio; Così il giglio dell'antico Giuseppe non fu, che un'abozzo della grazia, che cominciò a mostrare in quell'antico Patriarca un piccolo disegno di questo grancapo d'opera che far dovea nella persona dello Sposo di Maria, la quale per lo spazio di anni trenta. impiegò i suoi castissimi sguardi a renderes più candido il giglio della Verginità di Giuseppe.

Non voglio aggiugnere, che oltre la proprietà, ed efficacia del volto augusto di Maria, che ispirando la purità, estingueva tutti li sentimenti, che avrebbe potuto sar nascere la curiosità, o la passione di Maria per una specie di obbligazione dava maggior lume anche nelle sue conversazioni allo splendore della castità di Giuseppe. Questo Santo Sposo era il dipositario della Verginità di Maria, e'i Cherubino incarnato, che'i Creatore avea collocato d'avanti a quel Paradiso di delizie, dove il nuovo Adamo dovea esser un di collocato: perche Dio non contento di considar la purità di Maria a lei medesima, alla sorza della grazia, al zelo degli Angio-

<sup>(25)</sup> Convolvulus rudimentum Natura lilia facere condiscentis. Plin. lib. 21. cap. 64.

li all'amore eccessivo dello Spirito Santo suo Sposo, volle, che il nostro Santo fusse il custode di un tanto tesoro, e così pare, che per giusta corrispondenza dovesse la Vergine attendere ad aumentare la purità di Giuseppe. Imperocché suole tal volta-Iddio punirci con quelle medesime cose, che sono state cagione del nostro reo piacere. E' ragionevole dunque, che ogn'uno sia ricompensato in quelle cose medesime, che sono state il motivo del nostro merito; e perche S. Giuseppe ha avuta la fortuna. d'essere occupato à difendere, ad onorare la purità della Vergine per lo spazio di trenta anni bisognò ancora, che in segno di riconoscenza ella coltivasse, e facesse crescere la purità di Giuseppe, converfando con esso lui. Se ella era benefica anche verso le persone ree, che rimirava con tanta indifferenza; che tenerezza non avrà avuta per il suo caro Spofo, come dice S. Bernardino (26)? Quali grazie non gli avrà ottenute : sopra tutto affin di dare alla fua castità tutta la bellezza, e tutta l'eccellenza, che poteva avere? E' bene di non mettere in oblio a gloria di S. Giuseppe, che gli sguardi amorosi della Vergine hanno non solamente conservata, ed aumentata in lui la purità, ma che l'hanno anche consacrata.

Per entrare nel mio pensiero, vi prego di ricordarvi di ciò, che Sant' Agostino (27), e molti altri

<sup>(26)</sup> Cum Virgo tot, & tanta impetraret peccatoribus sceleratis; quanta putas impetravit charismata Anima Josephi Sponsi. Ser. de S. Jos. tom. 3.

<sup>(27)</sup> Crevit esus partu integritas corporis potius quam decrevit, & Virginitas ampliata est potius quam fugata. S. Aug.in append. Ser. de diversis serm. 24. t. z. Idem babet S. Petrus Chrisol.

flata'

altri Dottori, e Padri della Chiesa hanno to della Vergine, cioè che 'l suo Sagratissimo parto non solamente non macchiò la sua Verginità, ma molto l'accrebbe, ed interamente perfezionolla : rammentatevi sopra tutto ciocche la Chiefa (28) canta si spesso della Verginità di Maria, che non ricevè alcuna macchia per la sua fecondità. lo dico lo stesso di quella di S. Giuseppe. il quale dovea la sua bellezza, e'l suo splendore agli amorosi sguardi della Madre di Dio, dalla quale veniva come ad esser cansacrata. Un'Uomo-Dio è stato necessario per consacrare la purità di Maria, ed una Vergine Madre di Dio vi volle per consacrare la purità di Giuseppe ; benche di già fusse l'oggetto, e l'ammirazione degli Angioli. L'unione. che Maria ha avuto con Gesù, ha consacrato la purità di questa Divina Vergine, ed il matrimonio, che Giuseppe ha contratto con lei, ha santificato la castità di questo Padre Vergine. Gli sguardi, la conversazione della Madre di Dio erano talmente efficaci, che S. Girolamo (29) si serve sopraquest'argomento d'una espressione maravigliosa, per dichiarare il suo pensiero, quando egli disputa contro l'infame Elvidio, che con orribile empietà parla contro la purità della Vergine. Tu dici infame. che Maria non è stata sempre Vergine? ed io prima di risponderti, sostengo, che non solamente è

fer. 142. Et S. Bern. Ser. 1. in Vigil. Nat. Domini.
(28) Ut qui natus de Virgine, Matris Virginitate
non minuit, sed sacravit toto octiduo Nativit. B.V.
in una Collectar. canitur in Ecclesia.

<sup>(29)</sup> Tu dicis Mariam Virginem non permansisse. Ego mibi plus vindico etiam ipsum Joseph Virginem suisse per Mariam, ut ex Virginali Conjugio Virgo silius nasceresur. Hieron. in Helvid. prope sinem.

stata sempre Vergine, ma che anche il suo Sposo Giuseppe è stato Vergine per mezzo suo. Giuseppe in verità era Vergine prima dessere Sposo di Maria, ma questa Divina Sposa ha talmente abbellita la sua Verginità, l'ha così santamente consacrata, che è divenuta tutta nuova, ed infinitamente più preziosa che prima; onde può dirsi, che Giuseppe riconosce la sua Verginità dalla sorta selice, ch'egli ebbe di vivere insieme, e conversar con Maria.

Ah Divina Vergine non deve dirsi solamente, che voi avete accresciuta, e santificata la purità del vostro castissimo Sposo, ma posso dire a proporzione l'istesso anche di quella de' vostri Servi, che a vostra imitazione sanno in terra professione di questa eccellente virtù; Sì sì sotto l'ombra della vostra protezione tante anime caste si conservano anche oggidì nel Mondo corrotto, senza detrimento della loro purità; Sì sì queste son le grazie potenti, che voi avete ottenuto, ed ottenete a tanti Cristiani, con le quali trionsano de' più violenti attacchi, e degli assalti più impetuosi, che l'Inserno intima alla loro Castità. E così voi siete talmente Vergine, che tutti quellì, che son tali, lo sono per vostra intercessione.

Ma ritorniamo a S. Giuseppe, che è di tutti gli Uomini il più obbligato alla Madre di Dio di quella purissima Verginità, ch' egli ha acquistato in Terra; poicchè questa casta Sposa fissava talmente i suoi occhi angelici sopra Giuseppe, ch'egli poteadire colla Sposa de' Cantici (30); Voi avete ferito il mio cuore, cara mia Sposa, co' vostri sguardi. E tutte le volte, che voi vi degnate di rimirarmi, io mi sento infiammato d'amore verso la Vergi-

(30) Vulnerasti cor meum Soror mea Sponsa, vulnerasti cor meum in uno oculorum tuorum. Cant.4.

ginità. Questa virtù, col savore dell'occhiate di Maria, su si sublime nella persona di Giuseppe, ch'egli si sarebbe contentato di rinunciare all'incomparabil dignità di Padre di Gesù, e di Sposo di Maria, più tosto, che essere ossultato da minima macchia. L'Angelo affinche la Vergine acconsentisse al progetto espostole, le promise, che divenendo Madre, non lasciarebbe d'esser Vergine. Il medesimo Angelo affin d'obbligar Giuseppe a pigliar Maria per Isposa, e Gesù per sigliuolo, bisognò, chedichiarasse a questo gran Santo, che Maria sarebbe. Vergine, e che'l Bambino si concepirebbe per opera dello Spirito Santo, e così la sua purità non correrebbe alcun rischio in quello sponsalizio.

Molti Padri della Chiefa hanno scritto, che Giufeppe, prima di sposarsi colla Madre di Dio, avea
osservato una persetta Verginità; e'l Beato Alberto
Magno (31) insegna, che gli Evangelisti s'ingegnano di dargli un nome, che c'insinua, ch'egli abbla sempre fatta fiorire in se la più eminente purità. Ma il Cardinal Pier Damiano (32) vuole,
che noi mettiamo questa verità tra quelle, che son
di commune sentimento della Chiesa; o almeno che
sarebbe stata indecenza il provvedere di Sposo non
casto Sposa sì pura. Gli Scrittori moderni hanno
imparata questa dottrina dall' Angelo delle Scuole (33), che crede, che Dio non abbia potuto de-

(31) Vir dicitur, quia castitatis vigore, & virore floruit. Alb. Magn.in C.1. Matt.

<sup>(32)</sup> Ecclesiæ fides in eo est, ut non modo Deipara, sed etiam putativus Pater, atque nutritius Virgo babeatur. Epist. 11. ad. Nic. Papam. c. 4.

<sup>(33)</sup> Si Dominus Matrem Virginem noluit nift Virgini commendare, quomodo sustinuisset Sponsum ejus Virginem non suisse? S. Thom. in C.1. Ep. ad

stinare a questa Divina Donzella uno Sposo non-Vergine; poicché morendo, la lasciò raccomandata ad un Vergine. Con tutto ciò il nostro Santo, avendo conosciuto il carattere di persezione, che dovea dare alla sua purità, sece ricorso I alla solitudine. II. alla fatica, III. all'Orazione. E così la coltivò con tanta diligenza nel suo matrimonio, come se da lui solo fusse dipenduto di procurare ogni giorno un nuovo lustro a questa nobil virtà. Egli sapeva questo Padre Vergine, che'l Mondo non eraclima proprio per il fiore della Verginità, ma che nella solitudine solamente questo fiore germoglia, si apre, ed esala il suo più grato odore. Perciò egli si slontanò dal tumulto degli affari, e rinchiuso prima in se stesso, si contentò non solamente di scegliere il suo soggiorno nella più abjetta Città della Galilea; ma trovò anche in questo ritiramento un secondo ritiramento, vivendo in Nazaret come straniero, e sconosciuto, e suggendo ogni sorta di umano commercio, come S.Brigida (34) lo seppe dalla Santissima Vergine, che le disse parlando del fuo Spolo, ch'egli compariva rarissime volte in pubblico.

Aveva appreso dalla propria sperienza questo gran Santo, che la fatica doma il corpo, nemico il più formidabile della purità, la quale riceve forze notabili dalla debolezza del suo avversario, e si solleva molto, quando questo si umilia. Sposato nel vigor dell'età, come disse lo Spirito Santo per il Pro-

Galatas Lest. 5. Quam Sententiam tu quoque si pius es, si castitatis, & castimoniæ amator, si B. Joseph devotus silius existis, secuturum non ambigo. Lipom. Ep. Veronensis.

(34) Rarissime venit ad congregationes bomi-

num. Revelat.S. Brig.1.6.c.59.

Profeta (35), volle guadagnarsi col sudor della fronte ciocche bisognavagli per il suo mantenimento, e non si contentò, al sentimento d'un celebre. Teologo (36), di mortificare il suo corpo con austerità volontarie, senza le quali è difficile esser casto: ma continuò ancora a menare una vita laboriosa, e penante nell'esercizio del suo mestiero, affin d'umiliare il suo corpo, e far trionfare la virtù. Quando noi veggiamo questo maraviglioso Artigiano nascosto nella sua bottega, possiam persuaderci, che benche le sue mani lavorino più sorte d'opere, il suo spirito, e'l suo cuore s'applicano principalmente a una sola, cioè a dar sempre nuovo abbellimento alla sua purità. Il Signore dispone talmente tutte le cose, che tosto ch'egli ha qualche riposo nel continuo travaglio del suo mestiero, gli fa intraprendere lunghi, e pericolosi viaggi, affinche potesse dire morendo, con più verità d'uno de' suoi Antenati (37), ch'egli avea passato tutta la sua vita in fatiche: ma per dare una bellezza più compita alla sua Verginità.

Non basta suggir le occasioni col ritiramento, e rubbare le armi con la fatica a questo nemico più che dimestico, voglio dire al nostro corpo persecutore della castità. Per ridurre questa virtù al più alto grado di persezione, dove può aspirare, è necessario, che venga Iddio a nostro soccorso, e chegli cerchiamo questa grazia straordinaria con assi-

dui-

(36) Asperitatem Corpori suo adbibebat, qua sine castitas non custoditur. Salmeron.t.3.tract.3.lo-

quens de S. Josepho.

<sup>(35)</sup> Habitabit Juvenis cum Virgine. Isa.62. hunc locum de S. Josepho Glos. ordinaria, & multi Authores interpretantur. Vide Theophil. Raynau. in miscel. sacris tom. 1. pag. 272.

<sup>(37)</sup> In laboribus a juventute mea. Pf. 87.

duità, e perseveranza. Salomone (38) c'insegna. che la purità ci fa esser più vicini a Dio. E così il nostro Santo si credea d'esser obbligato di passar tutta la sua vita (39) in una continua unione. con Dio ; e benche vedeasi esternamente molto occupato in Nazaret, in Bethlem, nell' Egitto, e pe'viaggi, nondimeno il suo spirito stava molto più occupato a conversar con Dio, per sollecitarlo a compartirgli nuovi doni soprannaturali, che gli servivano a coltivar quella virtù, che lo rendeva simile a gli Angioli. E' vero che lo stato del matrimonio. a giudizio dell'Appostolo, distoglie molto dall'Orazione, che per questo motivo permette alle persone maritate di separarsi per qualche tempo conmutuo consenso per attendere all' Orazione con più libertà. Ma il matrimonio di Giuseppe tanto su Jungi dall'effergli d'offacolo a questo fanto esercizio. che più tosto pare, che non potea far di meno d'amar l'Orazione, perche i legami, che lo tenevano unito a Maria, l'univano ancora a Dio, e davano al suo spirito più facilità per sollevarsi verso il Cielo, che non avea primo di maritarsi.

O gran Santo, chi vi diè fin dalla vostra più tenera età il pensiero di sar professione d'una persettissima Verginità? Chi vi consigliò di rinchiudervi nella solitudine d'una bottega, di saticare indesessamente, e d'unirvi a Dio per mezzo dell' Orazione con tanto servore per poter praticare una virtù, che in qualche modo vi sa superior agli Angioli? a dove mai avete voi letto gli Elogi della Verginità? In qual libro di Mosè gli avete trovati

(38) Incorruptio facit esse proximum Dec. Sap. 6.

<sup>(39)</sup> Joseph tota series vitæ suit Oratio. Marcellinus de Piss in Encomiis Joseph, sect. 4.

scritti? vi sono stati alcuni, che si son ridotti (40) essi medesimi in necessità d'esser casti per acquittarsi il Regno del Cielo: in qual Profeta trovate queste parole! Per quanto appartiene alle Vergini, dice l'Appostolo (41), non ho letto alcun comando che le obblighi alla Verginità, ma io configlio, che la guardino. Questa virtù quasi sconosciuta sopra la-Terra, e che fin'ora ha fatto il suo soggiorno solamente in Cielo, ella è discesa di lassu, e si presenta a voi o Giuseppe, affin d'obbligarvi ad amarla, e ad impegnarvi con voto (42) a farne le delizie del vostro cuore, per tutto il corso di vostra vita. E pur vi ricordavate, che tutta la Giudea avea compatite le lacrime di quella sfortunara Donzella (43), che moriva mal volentieri, perche moriva Vergine. Ah gran Santo, le altre Vergini seguiranno l'Agnello (44) dovunqué anderà; ma voi meritate per la vostra incomparabil Verginità, che l'Agnello seguiti voi per tutto dove andate.

Adamo non aveva molto da faticare nel Paradifo Terrestre per rendere quel terreno secondo, e
farlo produrre in abondanza ciò, che conveniva a
suoi bisogni, e a' suoi piaceri, poicche quel terreno non era ancora stato maledetto. Ma se poi Adamo avesse aggiunto le sue industrie, i suoi travagli
alla sertifica del luogo, li frutti certamente sarebbero stati più belli, e più squisiti di prima. Giusepp

(40) Sunt Eunuchi qui seipsos castraverunt propter Regnum Cælorum Matt.19.

(41) De Virginibus præceptum Domini non

babeo, consilium autem do. 1.ad Cor.7.

<sup>(42)</sup> Ita censent Doctores post Magist. & 5. Thom. 3.p. qu. 28.a.4.

<sup>(43)</sup> Filia Jephte, de qua Judicum 11. (44) Sequantur Agnum quocumque ierit. Apoc.

ancora prevenuto dalle grazie proporzionate al fuo stato di vita, e trovandosi sotto gli sguardi della. Vergine, e sotto l'aspetto, per così dire, dell'Astro del mondo il più favorevole alla perfezione del bel fiore della Verginità, non aveva bisogno di molta applicazione, ne d'una cooperazione straordinaria. per accrescere quasi ad ogni momento di sua vita lo splendore a questa eccelsa virtà. Ma poicche noi fappiamo, ch'egli l'ha coltivata con tanta cura, come se fusse piantata nel peggior terreno del Mondo, è evidente, ch'egli averà dato alla sua Castità una bellezza degna dell'ammirazione de' Santi, degna delle compiacenze di Dio: e possiam dire concertezza di lui ciocche Simone di Cassia (45) ha scritto a gloria di Maria, cioè che Gesù Cristo pareva esfer più tosto figliuolo della verginità, che della Vergine. Dell'istesso modo Giuseppe ha posseduto una sì eccellente purità, che Gesù non è solamente figliuolo d'un Padre Vergine, ma della Verginità medelima.

Finisco questa prima parte del mio discorso con farvi osservare un'altro gran vantaggio della purità di S.Giuseppe. Ella è stata persettissima, ma non è stata sterile; e secondo il sentimento de' Dottori (46), giammai non vi è stato matrimonio più secondo, che quello di Giuseppe, e di Maria, perche il frutto, che ne sortì, sù Gesù, che valeva lui solo più di tutti gli Uomini, e di tutti gli Angioli; e certamente un matrimonio verginale non dovea esser men secondo, che di sar nascere un Dio. Il Padre Eterno non può generare, che un sol figliuolo, imperciocchè questo unico figliuolo assorbisce tutta la forza dell'intelletto del Padre e di I matrimonio di

<sup>(45)</sup> Ipfe magis ést Virginitatis filius, quam-Virginis. Simon de Cassia 1.2.c.24.in Evang. (46) Vide Tertul. 1. ad Unor. Cap. 6. & altos.

Giuseppe, e di Maria sa una si bella produzione quando dona Gesù al Mondo, che non può lasciar niun'altro segno della sua secondità, perche dopo d'aver prodotto un Dio, altro non vi resta da produrre.

Tutta volta il Padre Eterno oltre al figliuolo consostanziale ha de' figliuoli adottivi, ch'egli ha generati colla sua volontà benefica. Si è veduto altresì un gran numero di figliuoli spirituali riportare in tutt'i secoli la di loro origine dal casto matrimonio di Giuseppe, e di Maria. lo parlo di quelle Anime grandi, che hanno rinnovato nelle lor persone i miracoli de' tre fanciulli vittoriosi del suoco nella fornace di Babilonia, ed hanno potuto ben. dire, come la Sposa (47) de' Cantici, che il lor letto era seminato di Rose,e di Gigli:parlo di quegli Eroi invincibili, e coraggiosi, che senza spargere una gocciola di sangue, han sofferto un glorioso martirio: parlo di quegli Uomini celesti, che in... mezzo al fecolo corrotto hanno potuto respirare l'aria del Paradiso Terrestre, e vivere come nelle stato dell'innocenza (48): parlo di quegli Angioli visibili, a cui èstato più glorioso trionsar della carne, che il non aver carne : parlo di quelli sposi senza passione, che si son trovati in un'istesfo tempo nella vedovità, e nel matrimonio; dichiamolo più apertamente: lo parlo di quei gran Santi, che hanno conservata la Verginità nel matrimonio, che sono il frutto del casto matrimonio di Giuseppe, e di Maria. Non vi è quasi famiglia, che senza interruzione di tempo siasi mantenuta successivamente dalla nascita di Gesù Crie sto fino a tempi nostri; ma la gloriosa stirpe de' ca-

<sup>(47)</sup> Lectulus noster foridus 1. Cant. (48) Sunt etiam nuptiæ sælibes. Petrus Dam.

sti maritati, che deve il suo principio al Padre, è alla Madre di Giesù, fiorirà successivamente insino alla consumazione de' secoli (49), e servirà
nel medesimo tempo d'un bellissimo ornamento alla Chiesa, e d'un giusto motivo di consusione a
molti Cristiani, che profanano la santità del Matrimonio.

I Pittori ombreggiano i quadri, quando tutta la vivacità de' colori non basta per sare spiccar la sigura , e noi vediamo, che l'oscurità delle tenebre. serve loro assai per rappresentare lo splendor della luce. Confesso, che'l mio discorso non è stato, che uno sbozzo della purità di S.Giuleppe; Ma chi può farne un'esatta pittura, ancorche fusse un' Angelo del Paradiso? Bisogna per supplire in qualche modo alla mia impotenza; che imitando i pittori, io opponga i matrimoni della maggior parte de' Cristiani al matrimonio verginal di Giuseppe: vedete voi come quelle ombre fanno spiccare la bianchezza del Giglio di Giuseppe? Vedete voi come que'densi vapori di mille eccessi fanno brillare una purità Angelica più ammirabile nel matrimonio, del roveto, che conserva la sua verdura tra le fiamme. Vedete voi quelle nuvole dense, sempre agitate da mille brutalità differenti che rendono il matrimonio de' nostri Cristiani quasi mostruoso; queste danno con la loro opposizione un lustro più bello a matrimonio sì santo. Giuseppe però non solamente ha abbellita la sua Verginità, ma si è ancora stabilito in una profonda pace, che farà l'argomento della... seconda parte del mio discorso.

PAR-

<sup>(49)</sup> O l quam pulchra est casta generatio cum

## PARTE SECONDA.

San Giuseppe ben lungi dall essere agitato da inquietudini nel suo Matrimonio, vi si stabilisce in una proson-da pace.

Ove troverem noi una persona stretta tra legami del matrimonio non agitata da inquietudini? S.Paolo (50) credè non potersi trovare nel suo secolo, che era men depravato del nostro. Un Uomo per aver molti imbarazzi, dice Plauto (51), basta, che pigli moglie; perche non si troverà meno sollecito di quel che sarebbe, se avesse da corredate un gran vascello, e provederlo di tutto. Ma lasciamo un'autor prosano, per ascoltar S.Bassilio (52), che scrivendo ad un de' suoi amici, gli testifica, che il matrimonio è sempre accompagnato da sollectudini, assediato da una moltitudine di malinconie, e che una tale unione senza sollecitudine è un. Mare senza procelle; ma dove cercarla? Il Padre di famiglia è come un piloto, che varca l'Oceano, battutto

(50) Qui cum uxore est, sollicitus est quæ sunt mundi.1.Cor.7.

(52-) Conjugium mancipatum curarum agmen

excipit.Bafil.ep.1.

<sup>(51)</sup> Negotii, sibi qui volet vim parare, navim, & mulierem hac duo comparato. Plautus in suo penulo act. 1. scena 2.

tuto da tempeste, quale bisogna star sempre attento al Cielo, alla terra, all'acqua, al fuoco, all'aria, en alle nuvole, e sopra tutto al vento, che qual suo più caro amico, divien talvolta suo più siero persecutore; voglio dire, bisogna, che travagli notte, e giorno per vivere con sicurtà, e per provedere alla fa-

miglia bisognosa.

Dunque se una persona, che vive in matrimonio, è simile ad un Piloto in tempo della tempesta, l'è quasi inevitabile d'essere in tal sorte d'agitazione. senza avere il suo spirito occupato, e carico di mille affari, traversato da mille pensieri contrari, soprafacto da mille cure differenti. Io mi stupisco. come la buona Noemi (53) fapendolo per esperienza, abbia potuto chiamare il matrimonio un siposo; lo vò mettervi in riposo, ripeteva ella sovente a Ruth, significando, che voleva maritarla: certo è però, che S. Giuseppe ha avuto questo dolvantaggio di possedere nel suo matrimonio una pace, ed una tranquillità invariabile. I turbamenti, e le inquietudini hanno ordinariamente prigine da tre cose: I. dall'importanza degli affari: II.dagli accidenti improvisi: III. da' disfapori, maltrattamenti, che sono inevitabili nel commerzio del Mondo. Ma S. Giuseppé in primo luogo ha conservata tutta la pace interna, che poteva desiderare in mezzo alla folla degli affari, de quali Iddio l'avea caricato. Quegl'Illustri Patriarchi. e que' Santi Profeti, che hanno popolato/il Mondo innanzi, e dopo il Diluvio, e che hanno condotto il Popolo eletto nella Terra promessa, non ebbero mai per le mani affari più rilevanti di quelli di Giuseppe, poicche trattavasi di governare, ed alimentare la prima famiglia del Mondo; trattavasi di salvar la vita ad un Dio perseguitato

<sup>(53)</sup> Quaram tibi requiem. Ruth.2.

tato dal furore, e dalle armi d'un crudel tiranno; trattavasi di viaggiare in terre straniere, e nimiche, in paesi di barbari idolatri. Ardisco anche dire, che le minime azioni di Giuseppe erano affari di alta importanza; poicchè non vi era momento di vita del Salvatore, che non susse infinitamente prezioso: e'l nostro Santo s'affaticava sempre per conservare, e per disendere quella vita Divina.

Di più possiamo innoltrarci avanti, e dire, che giammai ne Uomo, ne Angelo ha avuto impiego più importante di quello di Giuseppe. Perche finalmente la pubblicazione dell'Evangelio, la conrersione degl' Idolatri, il battesimo de' gentili ono cose di poco rilievo in comparazione dellacommissione espressa, che ha Giuseppe di disendee il Figliuol di Dio dalla persecuzione, e dalla norte . I movimenti regolati de' Cieli, e degli Afri , la dispensazione esatta della luce , che compine, e che divide i nostri giorni, la varietà sempe uguale delle stagioni, la distinzione sempre costate, e la mescolanza perpetua degli Elementi; finilmente la propagazione di quel gran numero di pecie di creature, confidate alla direzione degli Angoli, sono tutti affari di poca conseguenza, in comparazione della carica d'afficurare la vita d'un Uom Dio. Con tutto ciò noi discopriamo nell' Evangejo, ch'egli non era punto aggravato da tutti quest grandi affari, ancorche vi si applicasse tutto inten; Egli ne sospende a suo piacere il peso, ne penetral'importanza, ne prevede le conseguenze, e ne rindiude dentro il suo spirito tutta la moltitudine, tuta la distesa, e la grandezza, e li spedisce non so con una condotta infinitamente delicata, ma con una tranquillità di spirito sempre uguale a se melesimo. Lo vedrete sempre in moto, ma non mai stanco, sempre occupato, ma senza imbarazzi, sempre in fatiche, ma senza sollecitudine:

e perche? eccone la ragione.

Ciocchè cagiona turbazioni, e sollecitudini nel maneggio degli affari è il non saper ridurre tutte le cose ad un sol fine Perdiamo la pace interna, quando un gran numero di disegni ci fa correr dietro ad ogni forta d'oggetto. Per esser tranquillo, bisogna aver lo Spirito raccolto, cioè a dire, che non sia diviso per cento cose, e che ben lungi dal lasciarsi dissi pare da una moltitudine di progetti, li riunisca tutti in un sol punto di vista, dove gli rinchiuda, conducendoli tutti ad un medesimo fine. Marta è inquieta (54), e turbata; d'onde viene la sua inquietudine ? dal fuo spirito dissipato, che forma più disegni. Ella volle dare a Gesù un regalo con forme allo splendore di sua famiglia, sperando con ciò di far conoscere la stima, che faceva de Salvatore: e si era risoluta di entrare in lungo di scorso di tutto ciò, che passava nella sua casa. Ec co senza dubbio la causa della sua turbazione. Oa lo spirito di Giuseppe in tutto il tempo, ch'è stao maritato, ed in mezzo a' suoi affari i più pressari, non ha avuto, che una fola mira, ed un fol degno, che era di contentar Gesù, e Maria. Titto il Mondo rispetto a questo casto Sposo, era/come rinchiuso in quelle due sagratissime persone; che perciò non gli cagionavano un minimo mbarazzo: tutta l'amministrazione di questo Parte di famiglia riguardava gli affari d'un Uomo-Pio, e d'una Madre Vergine. La cura, che ne prendeva, non cagionavagli curbazione, e quando inche cagionata l'avesse, perche era tutta Santa avrebbe potuto passare, per una persetta tranquillità; Imperciocche trattandosi di servire Gesù, e Miria, vi si tro-

<sup>(54)</sup> Martha Martha sollicita es, & turbaris circà plurima. Luc. 10.

trova una fomma pace, quando si servano come si

Perche l'Angelo avvisando il nostro Santo di partir per l'Egitto, gli dice semplicemente, prendi il Bambino (55), e sua Madre? di qual Bam-bino, e di qual Madre vuol egli parlare? Nongli avrebbe costato di molto il dirgli prendi Gesù, e fua Madre. Queste parole sarebbero state in un medefimo tempo più chiare, e più onorevoli al Salvatore . Quello spirito Celeste si servì, secondo il sentimento del Sylveira (56), d'un espressione un un pò scura, per farci conoscere, che Giuseppe non pensava, che a Gesù, ed a Maria, che il suo spirito era talmente occupato da que' due amabili personaggi, che non poteva avere altra. idea nella mente, ne impiegarsi in altro affare, che per servizio di Gesù, e di Maria. Gli Angioli hanno fenza dubbio spesso ammirato il nostro San-" to, che compariva sempre ugualmente contento, sì nella Giudea fra gli amici, e conoscenti, come nell' Egitto tra gente idolatra; sì in pubblico, come in privato; imperciocche non essendo spinto che dal sol desiderio di servire il Verbo incarnato, la gloriosa Vergine; siccome la diversità de' luoghi , e de' travagli contribuiva all' essecuzione di ciò, che pretendeva, così viveva sempre søddisfatto, sempre superiore a' suoi impleghi, e a tutte le vicende della vita.

S.Gi-

<sup>(55)</sup> Accipe puerum, & Matremejus. Matt. 2. (56) Oftenditur omnes Josephi sensus, & cogitationes ita in Christum, & Mariam esse intentas, ut non alios nis bos, qui ejus curæ, & sollicitudini traditi erant, intelligerer. Sylveira in Evang. 1.2, c. 7.9.3.

S. Girolamo (57) dà a Giuseppe del Genesi una lode che meglio si conviene all'incomparabile Sposo di Maria. Il Vice-Re d'Egitto, dic'egli, non si propose altro, che un sol fine in mezzo a gli affari, di cui li aveva caricato il suo Principe, che sù di piacere sempre a Dio; e così niente l'impedì del vivere in una perfetta quiete, e d'effer sempre presente a se stesso. Questo fine fù anche la sorgente abbondante della pace interna di S. Giuseppe; egli vivendo in una gran povertà, privo spesfo d'ogni umano soccorso, esposto a mille pericoli, e carico di molti importantissimi affari, non formò giammai altro disegno in tutto il corso di sua " vita, che di contentare il Salvatore, e Maria; Di sortacche quelche ad altri sposi è motivo di turbolenza, e d'inquietudine, aumentava la sua tranquillità, e la sua pace. Ma eccovi un'altra gloriosissima cagione della di lui quiete.

Questo gran Santo in sar riposare Gesà nel suo seno, si riposava egli medesimo nel cuor di Gesà, e vi trovava un sondo di pace inalterabile in mezzo a' movimenti, ed alle agitazioni: Isaia (58) promette, che'l Proseta Reale sarà la radice, d'ondesortirà Cristo, come un bellissimo siore, che comparendo, rallegrerà il Cielo, e la terra. Ma S. Bernardo (59) nota saviamente, che S. Giovanni nel-

<sup>(57)</sup> Joseph unum babebat propositum placere Deo. Hoc nulla varietate temporum immutatum est, nec Fratrum invidia, nec conditione servitutis, nec ætatis illecebris, nec Dominæ promiss, nec squallore carceris Egyptiacæ potestatis; sed semper unus suit. S. Hieronym l. 3. in Ep. ad Ephes.

<sup>(58)</sup> Flos de radice ejus ascendet. Is. 11: (59) Radix David, non David radix ejus, sed ipse radix David. Ser. 1 in die Pasch.

la sua Apocalisse chiama Gesù radice che sosterra Davide, cioè a dire, che se l'Umanità di Gesù tira la fua origine da David, David ancora deve la fua alla Divinità del Salvatore : e così David è la radice, che produce Gesù, e Gesù è la radice, che produce Davide . Dell'istesso modo allorche Giuseppe invitava il Salvatore ad abbandonarsi fra le fue braccia, il Salvatore invitava Giuseppe a ritirarsi nel suo cuore, e come Giuseppe era il riposa di Gesù, così Gesù era il riposo di Giuseppe. La-Sagra Scrittura c'infegna, che'l Padre Eterno dopò d'aver creato il Mondo si riposò; ma dove pigliò il riposo? certamente in se medesimo. Perche trovando egli in se stesso ogni forta di beatitudine, possiede ancora in se stesso una perfetta tranquillità. Il Figliuol di Dio affaticandofi a riparare il Mondo, ha bisogno di qualche riposo: ma dove lo prenderà? fra le braccia di Giuseppe. Quivi s'abbandona, 🕶 prende sollievo con più di dolcezza, e piacere, che se fusse assiso sopra le teste de Cherubini; e nel medefimo tempo per tenere in calma lo Spirito del suo caro Padre, il quale seguivalo da per tutto nella moltitudine delle sue occupazioni, vuole, che si riposi pacificamente nel suo cuore, come nel centro della pace (60). Il Salvatore fra le braccia di Simeone fortifica la di lui vecchiezza; Il Venerabil Vecchio sostenendo il Santo Bambino, ed abbraciandofi vicendevolmente trovano il lor ripofo l'uno nell'altro. Simeone ebbe questa fortuna una sol volta; ma Giuseppe l'ebbe guasi infinite volte per lo spazio di molti anni (61). Così gl'imbarazzi degli affari, e tutti gli accidenti medesimi, che son foliti di turbarci, non alterarono giammai la pace del-

<sup>(60)</sup> Fadus est in pace locus ejus.Pf.15. (61) Senex puerum poreabat, puer autem Senem regebat.Sic eanit Ecol.die Purisic.

92

dello Spirito di Giuseppe.

Da qual dolore su soprafatto Giuseppe in accorgersi della gravidanza della Vergine (62)? egli ne rimale stupido, ed infieme spaventato! Giuseppe, dice il Sacro testo, la trovò gravida; Sì, ma come un povero viandante scontra un leone furioso inun cammino che tante volte avea battuto senza pericolo: come un General d'armata, che all'improvviso si trova circondato dal nemico, quale si credeva lontano; Come un Piloto, che in un tratto si vede agitato da furiosa improvvisa procella; così quando il Cielo faceva sperare a Giuseppe una gran quiete, resta sbigottito dal timore: Ed in fatti par. che non vi sia cosa più stupenda, che di vedere una Vergine incinta: poicche non solamente gli Angioli ribelli subito, che n'ebber cognizione, si turbarono infino a perdere il rispetto, e l'ubbidienza, che doweano a Dio (63); ma anche gli Angioli buoni ne rimasero maravigliati, come d'una cosa, a cui non averebbero giammai pensato. Ammirano per tanto questo misterio profondo, ne mai cesseranno d'ammirarlo-S. Giovan Crisostomo (64), ed altri Padri (65), che favoriscono il mio pensiero, osfervano, che la parola greca non fignifica, che Giuseppe avea riconosciuta la Vergine incinta dopo curiose investigazioni; ma ch'egli l'aveva trovata in quello ato, senza pensarvi, e contro ogni aspettativa. E la Madre di Dio parlando altre voltea S. Brigida (66), l'affi-

(63) Vide Maldonat in Matt.

(65) Idem babet Nicetas in Catena Patrum

Græcorum in Cap. I. Matt.

<sup>( 62 )</sup> Inventa eft in utero babens. Matt. 1.

<sup>(64)</sup> Quo sermone res, que contra consuetudinem, & præter omnem spem, expectationemque proveniunt, notare consuevimus, bom. 4. in Matt.

<sup>( 66 )</sup> Vehementer expavit. Revelat. 1.7.6.25.

l'afficuro, che Giuleppe resto terribilmente spaventato dal vedere, che la sua Sposa non compariva

pit Vergine.

Questo accidente però benche di molto spavento. non turba la pace dell'anima di Giuseppe,ne gl'impedifce d'applicarsi con molta riflessione a scegliere un mezzo il più sicuro del Mondo per provedervi. L'Evangelio non dice, che l'Angelo trovò San, Giuseppe agitato, ne inquieto, ma che pensava seriamente (67), e deliberava a bell'agio sopra un' affare di tanta importanza. Che se egli sentì qualche movimento nel suo cuore, questo sù simile a quello, che ebbe la Vergine, quando l'Angelo le dichiard i disegni dell'Altissimo: E siccome questa turbazione su persettamente libera al sentimento di molti gran Teologi (68), imperciocche la. Verginé avea una potenza assoluta sopra tutte le fue passioni, che non la turbavano mai, nè si movevano, che agli ordini della fua ragione, e dopo il consenso della sua volontà; onde è, che quella turbazione le permetteva di pensare con tutta l'applicazione del suo spirito, e di ragionar profondament te sopra ciò, che l'Angelo le proponeva: così anche Giuseppe era tanto padrone di tutt'i primi movimenti del suo cuore, che, non offante un'accidente tale, qual fù la gravidanza della Vergine, avevatutta la tranquillità di spirito necessaria per considerare seriamente ciò, che aveva da fare. Ammirate il giusto riscontro dello Sposo con la Sposa. Maria è talmente padrona di se stessa, che benche ella si turbi, nulladimeno pensa, ragiona, medita, risolve. Giuseppe parimente turbato, Giuseppe soprassatto, Giuseppe spaventato, non si scompone, non s'altera, ma conserva tutto l'equilibrio di spiri-

<sup>(67)</sup> Hæc autem eo cogitante. Matt. 1. (68) Vide Tolet. in Luc. bic.

to convenevole, per prendere un savio partito in un' affare infinitamente delicato. È questo è quel, che io chiamo possedere una pace senza timore:

Eccone un'altra prova più chiara.

Allorche l'Angelo ebbe dato ordine a Giuseppe di sortir dall' Egitto, e di ritornare in Terra d'Israele, ritornò prontamente, e trovandosi sulle frontiere della Giudea, e vedendosi in necessità di fare in quella Provincia il suo soggiorno, ò almeno di traversarla, seppe che Archelan la governava, impadronitosene con ambizione non inferiore a quella del morto padre. Questa nuova sù delle più dolorose, che potesse pervenire all'orecchie di Giuseppe : e l'Angelo (69) sacendolo partir d'Egitto, non solo gli dice, che'l persecutore è partito da questo Mondo, ma anche tutti quelli, che insidiavano alla vita del Salvatore. Dal che conclude S. Girolamo (70.), I. che non solamente Erode insidiava alla vita di Gesù, ma che anche gli Scribi, e Farisei cominciarono a dichiararsi suoi nemici da che egli venne in terra. II. Che l'Angelo voleva metter l'anima di Giuseppe in una gran tranquillità. Perche questo Santo dotato di tanti lumi sopranaturali, e di una prudenza universale, avrebbe potuto ragionevolmente apprendere, che quel Re crudele essendo morto, qualche altro tiranno schiavo di sue passioni susse salito sul Trono della Giudea, ed avesse potere, e malizia per mettere in esecuzione il disegno del suo predecessore: quindi è, che l'Angelo dice al nostro Santo, che tutti

(69) Defuncti sunt enim qui quærebant animam pueri Matt.2.

<sup>(70)</sup> Ex hoc intelligimus non solum Herodem, sed etiam Sacerdotes, & scribas codem sempore necem Domini suisse meditates. Hieron, in e.2. Matt.

Eutri quei, che avevan cospirato contro la vita del Salvatore, eran morti, notando con que' termini generali, che non aveva più nemici da temere.

- Con tutto ciò, cosa strana! Giuseppe apprende, che Archelao regna, Archelao ugualmente crudele, ambizioso, ed ipocrita: Crudele, poieche fece scannare tremila abitanti di Gerosolima (71) nel Tempio di Dio vivo, in luogo di vittime, che vi doveva offerire; ambizioso, perche i Romani per umiliarlo, non gli permisero mai di pigliare il nome di Re: Ipocrita, fino a pasfar tutta la notte in giuochi, e festini, dopo d'avere impiegato le giornate intere a piangere la morte del Padre: tutto ciò obbligò Cesare Augusto ad inviarlo in esilio a Vienna di Francia, dove morì miserabilmente, scontando i delitti, che avea commessi nel governo della sua Provincia, Si dice a Giuseppe, andare in Giudea; ed allorche è presso ad entrarvi, ei non può andar avanti, senza offendere le regole della prudenza, e senza esporre, secondo tutte le umane apparenze, a gran pericolo la vita di Gesù, che gli era incomparabilmente più cara della sua. Ciò non è sosamente verisimile, ma tanto certo, che non leggesi mai, aver l'Angelo ripreso S. Giuseppe, quasi che si fusse fatto assalire da un timore puramente panico; onde è da dirsi, che egli avesse, giusto, e prudente motivo di temer di Archelao.

S. Ilario (72) ha notato giudiziosamente, che S. Giuseppe istruito da quello spirito celeste, non dovea aver motivo di temere Archelao . E' certo nondimeno, ch'egli ebbe più ragione di turbarsi nel di

lui

<sup>(71)</sup> Josephus l.7. antiquitatum Judaic.

<sup>(72)</sup> Aut timere eum qui admonitus sit non oportuit; aut per Angelum deferri admonitio mox mutanda non debuit.Can.z.in Matt.

Jui ritorno in Giudea, che non quando gli su ordinato d'uscirne per andare in Egitto; perche se è
cosa di gran maraviglia il cercare un ricovero con
tanta pena, per mettere la vita d'un Dio in salvo,
cosa più inaudita è, che sembri, le rivelazioni
d'un Dio non accordarsi colla verità. Ritornate
nel vostro paese, dice Dio a Giuseppe, per mezzo dell' Angelo: i nemici di Gesù son morti. Signore sono ancora sul trono: andate in Giudea,
che nessun v'impedisce l'entrarvi. Signore una
paura ben sondata non mel permette. Camminate
non v'è che temere! Signore la prudenza mi sa
vedere tutto 'I contrario. Vi può esser cosa più

stupenda?

Tratanto S. Giuseppe in queste occasioni sa ammirare la situazione ben alta della sua bell'anima, la serenità del suo volto, con la fermezza immobile del suo spirito, inaccessibile alle turbazioni, ed a' timori. Egli incerto de' disegni Divini, applicò il suo pensiero a consultare ciò, che susse più opportuno: Fece per qualche tempo seria rifleision su l'affare : Spedi infocate preghiere al Cielo; e ciò, che è più ammirabile, conservò una calma così perfetta di spirito, che in quel tempo meritò di ricevere una rivelazione divina. Elisco essendosi santamente adirato contro il Re Joram, a ffinche rivelasse al Monarca ciò, che desiderava sapere, fù di mestieri, che si facesse venire un Suonatore di Liuto (73) per sedare la sua bile alterata, e per calmare colla dolcezza dell'armonia il suo spirito agitato. Ma Giuseppe dopo tanti accidenti improvvisi, non ebbe bisogno d'alcun soccorso per conservare la pace; imperciocche egli non fu agitato da alcuna inquietudine. El'Angelo, che da parte di Dio venne a parlargli rittovollo, con quel-

<sup>(73)</sup> Adducite mibi psaltem. 4.Reg.3.

che solo dimorava nella casa di Nazaret.

La terza origine dell'inquietudine, e della follecitudine delle persone del secolo viene dalle pene, che loro son cagionate, e dalle persecuzioni, che nonpossono evitare nella società civile; Bethlem su testimonio del primo dispiacere, che ebbe Giuseppe, dopo d'esfersi sposato con Maria. Questo Santo non ebbe mai un desiderio sì ardente, come in questa congiuntura, di ben alloggiare la sua cara Sposa, che vedeva affaticata da lungo viaggio, vicina a partorire. lo non dubito, ch'egli impiegasse tutte le sue industrie, e tutta la dolcezza delle sue maniere obbliganti, per introdurla in qualche cafa di quella piccola Città. La sua sapienza, e'l suo amore gli suggerirono mille mezzi co'quali guadagnarsi il cuore de' Bethlemiti, e se anche vi avesse bisognato il proprio sangue, non l'avrebbe certo risparmiato, per procurare qualche comodo riposo alla stanca Consorte. Dall'altro canto, siccome non era Araniero, ne sconosciuto in quella piccola Città; così avea giusto motivo di sperare l'ingresso in qualche casa di quelli della sua Tribu, ò de' suoi amici, con sicurezza, che molti di loro si farebbero stimati onorati di riceverlo con la fua Divina Spofa. Con tutto ciò i discendenti di Ginda fingono di non conoscerlo, é quei, che altre volte si dicevano suoi amici, ne pur lo degnaron d'un guardo Disprezzato, e ributtato da tutti, è ridotto finalmente a condur la Regina degli Angioli in una Stalla abbandonata, è costretto ad affaticarsi all'infretta per accomodare la mangiatoja, dove dovea esser collocato il Re della gloria. Non v'ebbe mai alcun difprezzo sì offensivo rispetto a' due personaggi, che lo riceverono, perche aveano mille attrattive per cattivare i cnori de' Bethlemiti; e pure non ottennero un minimo soccorso. Dio però seppe prendere le vendette

di quest'oltraggio in un modo terribile. Imperocche, se vogliam credere ad alcuni celebri Dottori egli non avrebbe permesso, che Erode avesse fatto quell' prribile macello, che cuopri il suolo della Città. e de paesi circonvicini dissangue innocente, s'ella medesima non si susse resa rea in ricusar di dare alloggio a Gesù, ed a Maria; siccome il buon Gesù riceve una ferita dopo morte, così permise d'esser maltrattato prima di nascere. La Vergine sentì nel cuore la piaga, che si sè al costato di Gesù in Croce. ed a Giuseppe fu penetrata l'anima dall' affronto, che riceve Gesù prima di nascere al Mondo. E' difficile imaginarsi quanto a questo caritativo Padre a cui era appoggiata la condotta della sua sagrata famiglia, fusse sensibile la durezza degli abitanti di Bethlem : sopra tutto, se vogsiam credere a S. Tommaso di Villanova (74), S. Giuseppe se n'afflisse estremamente, credendo essere egli solo cagione, che Gesù, e Maria non fussero accolti da que' Cittadini scortesi.

E' nondimeno cosa certa, che lo spirito di Giuseppe in questa congiuntura rimase nella sua solita
calma, o susse che già egli possedeva quella pace,
che gli Angioli poche ore dopo pubblicarono per
gli Uomini di buona volontà, o susse che la Vergine, come ha creduto un gran Santo (75) di
questi ultimi tempi, calmasse co' suoi allettativi i
dispiaceri dello Sposo, e prevenisse colla dolcezza
delle sue parole tutto il dolore, che quella mortisicazione avrebbe potuto far nascere nel di lui cuore.

In

<sup>(74)</sup> Tristabatur utique, & sibi uni hospitum repulsam attribuebat. Serm. 1. in die Nat. Domini. (75) Sacræ Virginis temperahatur alloquio, illum adhortantis, ut libenti, forti, & alacri animo ista pateretur. Idem ihidem.

In effecto se si fa ristessione alla serenità del suo volto, si dità essergli stato fatto il migliore accoglimento, che potesse sperare. I Pastori invitati dagli Angioli vengono alla stalla, trovan Maria, e Giuseppe col divino Infante posto in una mangiatoja: Giuseppe tranquillo, Giuseppe in contemplazione, Giuseppe estatico, simile per verità alla vetta di quegli alti Monti, che sono inaccessibili a venti, alle tempeste, a turbini, e gode una prosonda pacci che gli permette contemplar dolcemente, e gustare i misteri incomprensibili della Divina infanzia del Salvatore. In verità una si gran pace, che trionsa immobile tra tante agitazioni, sarebbe ammirabile in un'Angelo, se potesse essere esposso ad un part trattamento. Cerchiamo ora un'altra pruova più

evidente di questa pace di Spirito.

Erode avendo cospirato contro la vita del Salvatore, Giuseppe riceve ordine di suggirsene tosto in Egitto. Questa è una persecuzione dichiarata. contro Gesu, e per conseguenza contro Giuseppe, che è incaricato della sua condotta. Questo Santo viene obbligato ad intraprendere un viaggio quanto lungo, altrettanto pericolofo, ed a dimorare più anni in una specie d'esilio, esposto ad infiniti patimenti; con tutto ciò vive nel suo esilio con tale tranquillità, che pare uno scoglio immobile in mezzo all'onde, battuto di quà, e di là da furiose procelle L'Egitto è per lui regione di pace. I Tiranni posfono dargli pena, ma non cagionargli inquierudine. Vive sicuro, ed intrepido in un viaggio pien di pericoli, come se fosse andato da Nazaret a Gerusalemme per adorarvi il vero Iddio; e considerando. la pace, che non l'abbandona mai, si crederebbe. secondo il savio Tostato (76), ch'egli ha rinun-

<sup>( 76 )</sup> Manebat bic Joseph qual nunquam reversurus effet. in C.2 Matt.

ziato alla Giudea, e che pensa di finire ivi i giorni suoi. L'Evangelista (77) nota questa sicurezza ammirabile del nostro Santo, descrivendolo, mentre egli parte da Betblem per Eliopoli con tanta facilità, ed indisferenza, come se avesse avuto ordine di andare a visttare qualche grande amico: si leva, prende il Bambino, e la Madre, e parte per l'Egitto. Non si direbbe, che l'Evangelista rappresenta Giuseppe, che va a fare un passeggio per divertimento? Egli dimora colà sino alla morte di Erode (78): non si giudicherebbe, che alloggia tranquillamente nella propria Casa? E la semplicità di queste parole, o per meglio dire, la dolcezza di queste espressioni non è ella un'imagine fedele della calma, che regna nell'anima di Giuseppe?

Osservate in oltre, che l'Angelo apparendogli per farlo ritornare in Giudea, lo trova che dorme (79). L'Egitto, e la Giudea è una cosa medesima per Giuseppe, tante mutazioni, nulla mutano in lui, ed in mezzo alle persecuzioni dorme in riposo. S. Crisostomo (80) restò altre volte ammirato, che 'l Capo degli Appostoli dormisse in prigione, benche carico di catene, ed in pericolo della vita. Ma è cosa più maravigliosa vedere il nostro Santo, che avendo un tesoro infinitamente più prezioso della sua vita da disendere, vedendosi circondato non da una squadra di soldati, come S. Pietro, ma da una solla d'Egizii idolatri, e superstiziosi, non-nella Città di Gernsalemme, dove l'Appostolo aveva de' molti amici, che s'interponevan per

lui:

<sup>(77)</sup> Qui consurgens, accepit Puerum, & Matrem ejus noche, & secessit in Ægyptum. Matt. 2.
(78) Erat ibi usque ad obitum Herodis. Matt.

<sup>(79)</sup> Apparuit in somnis Joseph Matt. 2. (80) Hom. 26 in Ada Apostol.

Îni; ma in un Regno straniero, dove Giuseppe da niuno era conosciuto: E'cosa, dico, più maraviglios sa, il vederlo che si mantiene in una sì prosonda pace, che non v'è cosa, che possa alterarla. Non passerò più oltre, senza far prima due rissessioni di

fomma conseguenza.

Giovani mondani, che state in punto di prendere stato per tutta la vostra vita, notate, che S. Giuseppe ha incontrato travagli, fospetti, timori, e terribili persecuzioni . E pur questo su un Matrimonio Santissimo, e Verginale, un Matrimonio concertato, e trattato dalle tre Divine Persone, un Matrimonio. il più scelto, il più felice, che sia stato, e che sarà giammai; e pur nondimeno è esposto a tante pene. che vi vuole una Santità consumata, come quella. di Giuseppe per trionfarne. Come voi vi lusingate. che troverete una stabile contentezza in un matrimonio, che la passione, o l'interesse v'ha fatto concludere? Ciechi, infelici! e non v'accorgete, che tutto ciò, che ora v'abbaglia, minaccia la vostra. libertà, e'l vostro riposo? Avrete da gemere sotto 'I pelo di quel giogo, che tanto sospirate. Ma questo farebbe poco, se stando inquieti in questa vita, non v'esponeste ad una più crudel pena per tutta l'eternità.

E voi Cristiani legati con vincoli di matrimonio, che dite voi di S. Giuseppe, di quest'incomparabil Padre di samiglia? Non ha egli avuto affari importanti da trattare? non ha egli inghiottito i mali trattamenti, e le persecuzioni le più ingiuste? E nondimeno in tutto il tempo del suo maritaggio non ha egli goduto un'ammirabile tranquillità di spirito? D'onde vien dunque, che voi siete sempre turbati, e sinquieti? Io sò, che cosa dovreste rispondere, ma non la rispondete. Ciò si è, perche non riducete tutt'i vostri affari ad un sol sine, che deve essere unicamente di piacere a Dio; ciò si è, per-

che voi non ricorrete a lui ne vostri bisogni : ciò si è perche voi non ricevete i patimenti, che incontrate dalle mani della divina provvidenza. Non vi lamentate più del vostro stato, ma biasimate la vostra condotta. Non è il matrimonio, che vi rende inquieti, ed infelici, ma son le vostre pasfioni: e se noi crediamo a S. Bonaventura (81) .. è la moltitudine de' vostri disegni, e de' vostri desiderii, che vi turbano. La Chiesa (82) fa sperare positivamente a tutt'i Cristiani, che eglino otterranno facilmente da Dio per mezzo di S. Giuleppe questa pace tanto desiderata, che dipende unicamente da voi di trovare nel governo della vofira famiglia quel ripofo, e quella pace, che

S. Giuleppe ha posseduto nella sua : come anche quel terzo maraviglioso vantaggio di non foffrire alcuna divifione del fuo cuore, come vedrete nella terza parte di questo discor-

PAR-

(82) Tribuat Supernæ munera pacis in 3

hymno Officit recentioris.

<sup>(81)</sup> Sumus nos per varios variarum rerum amores distracti, & divisi, & multiplicati. Spiritus Sanctus autem avertens nos a multitudine prius amatorum, convertit nos ad Patris Congregantis Unitatem , & Deificam , simplicitatem s Opusc de septem Donis Spiritus Sancti c.1.

## PARTE TERZA.

San Giuseppe ben lungi dal dividere il suo cuore nel Matrimonio, l'ha persettamente riunito per darlo tutto a Dio.

I L Matrimonio e stato instituito per unire i cuo-ri, e pure quasi sempre li divide, come San Paolo (83) l'infegna : Imperciocche se egli unisce due cuori umani (84), è ancora spessissimo, occasion fatale di dissunirli dal cuor di Dio . Si permette ad un Marito di separarsi dal Padre e dalla Madre (85), non già dalla Consorte ma lasciare il Creatore per la Consorte, or que, sto no! S. Paolo (86) avvertisce, tutt' i mariti di amar le loro conforti, non come il primo Adamo amò la fua, per cui ebbe una vil compiacenza, funesta a tutto il genere umano; ma come il secondo Adamo ha amato la Chiesa sua Sposa . Questo amor del Salvatore per tenero, e forte che sia, non impedisce l'amore, che questo Divino Spolo deve al suo Eterno Padre; così non bifogna, che un Cristiano divida ingiustamente il suo cuore tra Dio, e la Consorte, o la famiglia. Con tut-

(83) Et divisus est. i. Cor. 7. (84) Erunt duo in Carne una Gen. 2.

ftus dilenit Ecclesiam.ad Eph.4.

<sup>(85)</sup> Relinquet homo Patrem suum.Gen.2, (86) Viri diligite Uxores vestras; sicut Chris.

to ciò noi deploriamo tutto di questa ingiusta di-

Tre cose ordinariamente cagionano la divisione del cuore d'un maritato: I. La sua Consorte, a cui ne dà almeno una buona parte. II. I suoi Figliuo-li, a cui non può ricusarne l'ingresso. III. I suoi Parenti, ed i suoi nuovi Congionti, quali cominciano a chieder parte de suoi affetti. Ecco un cuore, da cui per questi tre capi si leva una parte considerabile, e così non vien ad essere più intero per darsi tutto a Dio. Ma quel di Giuseppe non è stato diviso, nè dall'amor, ch'egli ha portato a Maria, nè dalla tenerezza, ch'egli ha sempre conservato per Gesù, nè dall'affetto, ch'egli ha portato a' Parenti, e Congiunti; onde siegue, che il più Santo di tutt'i mariti non sossi, che giammai il suo cuore susse in modo alcuno diviso per le creature.

Primieramente è vero, che Giuseppe ha amato Maria, e l'ha amata con tenerezza, e l'ha amata... più che ogn'altro sposo non abbia amata la sua sposa; Imperciocche Maria essendo la più amabile. di tutte le Creature, che siano state in Terra, se Giuseppe non avesse proporzionato il suo amore al merito di questa divina Vergine, sarebbe stato ingrato, e sarebbe divenuto un marito ingiusto; il che non possiamo pensare senza peccato, ne dirlo senza empietà. Molti Dottori hanno scritto, che l'Editto di Cesare Augusto, che ordinava a tutt'i Giudei di farsi ascrivere in quella Città, da cui aveano origine (87), era fatto sol per i Capi di famiglia, che le Donne de i figliuoli non erano obbligati a comparire d'avanti agli Uffiziali della Corte, deputati a prendere il numero ed i nomi di tutt'i Sudditi dell'Imperio atti all'armi . S. Bonaventura senza ricorrere ad un punto di Storia, che poteva es-

## DE' VANTAGGI DI S. GIUSEPPE. 105

fergli contrastato, ha cavato dalla Sagra Teologia una ragione, che dispenza la Regina degli Angioli d'ubbidire a quest'editto. Poicche sostiene, che Maria avendo di già conceputo il figliuolo di Dio nel suo casto seno, ed essendo fatta Madre del Sovrano Legislatore, ella era Superiore a tutte le leggi de' Principi della Terra. Qual necessità dunque ha la Vergine gravida, e vicina al parto d'intraprendere un viaggio di più giornate, e nella stagione più rigorosa dell'anno? Sapete perche? perche tra-Maria, e Giuseppe vi è un grande amore, e tale che non permette loro di vivere un fol giorno feparati. Giuseppe è sollecitato a partire per Bethlem. ma non può allontanarsi da Maria; e questa Sagratissima Sposa, che sa lasciato il soggiorno delizioso del Tempio, e la compagnia de Sacerdoti, per darsi a Giuseppe, lo seguira, se bisogna, insino a' confini del Mondo. Per tale effetto offerva S. Ambrogio (88), che'l nostro Santo, e la Madre di Dio si portavano scambievolmente un'amore sì ardente, che andavansene ogn'anno insieme a Gerusalemme per celebrarvi la Pasqua. Non si direbbe, che Giuseppe, e Maria voglian far conoscere al Cielo, e alla Terra l'amor grande, che portavano a Dio, quello, con cui si amavano tra di loro reciprocamente ?

Questa gran renerezza nondimeno non ha inmodo alcuno diviso il cuor di Giuseppe, ne lo haimpedito di darlo cutto intero a Dio. Ruperto Abate (89) ha avuto sopra tale argomento un sentimento sì strano, che non ardirei esporlo, se non l'avessi

<sup>(88)</sup> Annis omnibus ibat in Hierusalem solemni die Paschæ, & ibat cum Joseph l.z. de Virgin.

<sup>(89)</sup> Spiritus Sanctus amborum conjugalis amor.Rup.in c.1. Matt.

vessi ricavato dagli scritti di questo divoto Dottore. Lo Spirito Santo , dic'egli , era l'amor conjugale di Giuseppe, e di Maria : Egli accendeva (per così dire) col (uo fossio tutto quell'incendio d'amore, che consumava vicendevolmente i loro cuori. Lo Spirito Santo è l'amor personale del Padre, e del Figliuolo. Lo Spirito Santo è l'amor conjugale di Giuseope, e di Maria. Ma diamo qualche maggior chiarezza a queste parole. Questo Savio Dottore può effer che intenda, che siccome Dio conosce se stesso in conoscere le creature, e che amandole ama se medefimo, imperciocche tutto l'amor, che loro porta, termina finalmente in lui medesimo : Così Giuseppe, e Maria s'amavano ancor di questo modo. perche Maria amava Dio, amando Giuseppe, Giuseppe amava Maria, perche amandola, amava il suo Dio. O più tosto Ruperto Abate-vuol farci conoscere, che quanto più questi ammirabili Sposi & amayano, più amayano il loro Dio; poicche i loro cuori s'univano più fortemente a proporzione dell'unione, che aveano col Divino Spirito, che era il ligame de loro cuori. L'Evangelio rende un'illustre testimonianza di questa verità.

Il nostro Santo aveva una stima, ed un'affetto incredibile alla sua Sposa, ed anche questa Divina Signora aveva tali qualità, e tali attrattive, che eran capaci di rapire gli spiriti più forti, e di accattivarsi i cuori più duri Con tutto ciò Giuseppe entrò in disegno di abbandonarla (90) per sempre. La risoluzione su da lui presa, e con tal fermezza, che bisognò calasse giù un' Angelo dal Cielo per impedirne l'effecuzione. Sapete voi la ragione, che forza Giufeppe a sentir questa pena a lui più dolorosa della morte? Ciò su per un sospetto, che effettivamente era falso, ma non temerario; ed in ciò

punto Giuseppe dimostrò, ch'egli amava Maria per amar più Dio; perche dal momento, ch'egli teme di macchiare la purità della sua anima dimorando colla sua Sposa, si risolve di volerla per sempre. abbandonare, sagrificando la sua inclinazione al suo dovere. Egli amava Maria, ma in quanto la credeva amata da Dio; ed è pronto a non amarla più, se Dio non l'ama . Dirò meglio ; Egli l'ama con la foeranza, ch' Ella lo debba unir più a Dio con la forza de' luoi essempi ; ma tosto ch'egli apprende di non esser più grato al Cielo in sua compagnia, si determina non voler più vetterla, per tutta la. fua vita. Sapea questo gran Santo, che la legge gli permetteva, ma non l'obbligava di lasciare la sua Sposa nello stato, in cui la vedeva ; con tutto ciò non vuol fervirsi della condescendenza di Mosè. Si prepara in tanto a fuggir la Vergine, per non esporfi a dare un minimo difgusto a Dio; ed in ciò fa conoscere chiaramente, ch' egli ama la sua Sposa per amar più Dio, e per conseguenza Giuseppe non ha avuto il cuore ingiustamente diviso tra Dio, e la sua Sposa, ma i vincoli del matrimonio sono stati nella sua persona i vincoli della persezione, intendo con S. Paolo (91) la divina carità, che ha perfettamente unito il cuor di questo Santo a Dio.

Credo medelimamente, che in essersi risoluto di abbandonar la Regina del Cielo, gli si calmasse l'ardor dell'amore, che portavale, e che se Dio se altre volte risplendere la sua Onnipotenza, conmempedire gli essetti proprii alle siamme della sornace di Babilonia a pro de tre fanciulli, per Giuseppe ha fatto in questa congiuntura una cosa, quassimile a quel miracolo, mentre egli ha come sospeti gli ardori, e la forza del suo amore, mosso da un.

fofpet-

<sup>(91)</sup> Vinculum perfectionis. ad Colof.3.

fospetto, che benche falso nella sostanza, non è imprudente però nell'apparenza. Vi fono alcune volte degli amanti, che si separano dalle persone amate; ma siccome questa leparazione diminuisce le piccole passioni, ed aumenta spesso le grandi; così l'amor, da cui son presi, e posseduti, non lascia d'accompagnarli sempre, e di perseguitari crudelmente; imperciocche è questo un'amor di passione, e di passion violenta, che essendosi impossessato d'un cuore, lo siegue in ogni parte, ed esercita sopra lui furiose tirannie. Al contrario l'amor che Giuseppe portava a Maria, era rifvegliato dalla. ragione, ispirato dallo Spirito Santo, mantenuto dalle amabili attrattive, e dalla dolcezza d'una... conversazione più che casta: Era amor finalmente ardentissimo, ma che non indeboliva giammai quel lo dovea a Dio folo.

Ah, gran Santo! amate, amate pur Maria, amatela con tutre le forze del vostro cuore, e siate persuaso, ch'Ella sarà sempre più cara a Dio, che tutte l'altre creature je così quando voi l'amarete più di tutto il creato, siate sicuro, che'l vostro amore sarà. regolatissimo, perche simile a quel di Dio; E ben lungi dal dividere il vostro cuore, l'unirà più stretcamente al Sommo Beneze frattanto se si promette. il centuplo a que', che lasciano le loro spose per amor di Dio, voi guadagnarete il millesimo appresso Dio, ritenendo la vostra, amandola, e conversando con essolei per tutta la vostra vita; e mentre S. Paolo conterà tra' difetti degli uomini maritati il desiderio immoderato, che hanno di piacere alle loro mogli, tutta la Chiesa applaudirà, che una delle vostre perfezioni più grandi sarà stata la cura ardentissima, che avete avuto di piacere in tutte le cose alla Divina Maria.

Secondariamente l'amor, che Giuseppe ha portato al suo figliuolo adorabile, non ha punto diviso il im.

vol-

ilce

cofcia

ne,

fato

10-

che

ب

uto

ite

fuo cuore. Io non niego, che quel cuore non fuffe tute ardente d'amor per Gesù, ma pretendo ancora di cavare un gran vantaggio da questo stesso. · che il nostro Santo ha amato più, che ogn'altro Padre, il suo figliuolo. Egli si sottopose per lo spazio di trent'anni alla fatica di umil mestiero, per avere di che nudrire Gesù : Gli tenne sempre una fedel compagnia nelle perfecuzioni, e nell'efilio; Più volte risicò la propria vita per salvar quella di Gesù : In somma tutto ciò che può aumentare l'affetto, come la somiglianza, la conversazione, le qualità, i fervizi fcambievoli, e cento altre cofe, obbligarono questo casto Padre ad amare teneramente il suo figliuolo adorabile. Se questo figliuolo gli avesse dimandato, come fece alcuni anni dopo a S. Pietro ; Giuseppe m'amate voi ? Io non dubito, ch'egli fi farebbe rispettosamente abbracciato al collo del Verbo Incarnato, e che avrebbe pronunziato queste parole interrotte da amorofi fospiri : Figliuol mio voi sapete, che io v'amo, e v'amo unicamente! In effecto chi approva in Ginseppe la qualità di Padre di Gesù, non può negargli quella del più grande amator di Gesù.

Non è da dubitar dunque, che Giuseppe abbia amato il suo Figliuolo più che ogn' altro Padre il suo. Egli l'ha amato con tutto il cuore, con tutta l'anima, e con tutte le forze. Con tutto ciò non ha diminuito quell'amore, che dovea a Dio, imperciocchè il suo figliuolo era suo Dio, e quanto più amava il suo figliuolo, tanto più amava Dio. L'Appostolo (92) insegna, che il Salvatore non usò alcuna ingiustizia in attribuirsi tutte le persezioni della Divinità, poicchè in essetto era Dio. Dell'insesso modo S. Giuseppe non poteva sar totto all'a-

mor

<sup>(92)</sup> Non rapinam arbitratus est esse fe &-qualem Deo.ad Philip.2.

mor, che doveva a Dio, amando Gesù suo figliuolo Questo gran Santo trovavasi nella felice impossibilità di peccare contra ciò, che proibisce il figliuoli
di Dio nell' Evangelio con questi termini (93): Chi
ama il suo figliuolo più the me, non è degno di me;
Perche Giuseppe era ben lungi dall'esser obbligato a
moderare il suo affetto, ed a ritenere le fiamme di
quel suoco, che lo consumavano nell'amor di Gesù. Beato Padre! a cui è permesso dire mio figliuolo, e mio Dio! S. Tommaso si credè troppo onorato allorche sclamando chiamò il Salvatore suo signore, e suo Dio. Ma Giuseppe ha qualche cosa di
vautaggio, imperciocche abbracciando Gesù teneramente, può star sicuro d'abbracciare il suo figliuolo, e'l suo Dio.

Riflettiamo ancora per gloria di S. Giuseppe, ch'egli non si tratteneva a quell' esterno si augusto, che rendeva il Salvatore Venerabile a chi anche non lo conosceva per Dio. La bellezza di Gesù , la fua bella grazia, la dolce sua conversazione, le sue maniere obbliganti, e tante altre divine qualità, che lo adornavano, non erano la cagion principale di quel grand incendio d'amore, che ardeva nel cuor di Giuseppe. I lumi di questo Santo penetravano sì profondamente nella Divinità nascosta sotto l'esterno d'un' Uomo, che quella maestà adorabile del Verbo era l'oggetto di tutti i suoi amori. Quando nostro Signore rese ragione alla Divina sua Madre, ed a S. Giuseppe, perche s'era separato da loro, per rimanersi nel Tempio, non disse, che ciò il fece, perche essi avean troppo d'attacco alla sua presenza fensibile, ne ch'ei avea preteso di rendere più sincero il loro amore, ed obbligarli ad applicarlo tutto a quella Divinità, che la fede lor discopriva, più to-

dignus. Matt. 10.

inol

Chi.

ne;

0 2

di

Ge-

30

13.

ĵį.

tosto, che alla sua Umanità, ch'allettava i loro sensi : Non leggesi ciò certamente nell'Evangelio. Leggesi bensì, che Cristo disse agli Appostoli è espediente che to vi lasci (94). Bisogna, che gli Appostoli, per ricevere lo Spirito Santo, perdano la vista del Salvatore, perche hanno per lui una tenerezza un po troppo naturale, innocente per verità, ma poco convenevole a persone d'alta pensezione. S. Giuseppe al contrario è ripieno di Spirito Santo nell'istesso tempo ch'egli abbraccia Gesù, il quale non fi allontana mai dal suo caro Padre, che per far crescere il di lui amore, e non per renderlo più perfetto. Se dunque Giuseppe ha amato il suo Dio amando il suò figliuolo, perche questo figliuolo era Dio; e se amando quest' Uomo Dio, il suo amore è stato si puro, e si alto, noi dobbiamo dire, che questo e un Padre beato; poicche il grand'amos re, che porta a Gesù, non ha diviso il suo cuore tra Dio, e le Creature.

Per terzo, l'amor che Giuseppe ha avuto verso i Parenti, e Congiunti, non ha cagionato alcuna ingiusta divisione del suo cuore. Egli è si malagevole non eccedere nell' amore dovuto a Congiunti, che lo Spirito Santo dimanda alla sua amante, come per compimento di tutte le altre eccellenti disposizioni, che in lei desidera, che non ami troppo la sua samiglia (95). Dall' altro canto date
un' occhiata alla prosapia di Giuseppe, e vedutane
la discendenza di moltissimi secoli, la direte senza
dubbio la più illustre, che sia sopra la Terra. In
essa troverete Patriarchi, e Proseti, Principi, e Re,
ed una moltitudine d'Eroi d'ogni genère, che surono altre volte l'ornamento dell' antica legge. E fra

po-

<sup>(94)</sup> Expedit vobis, ut ego vadam Jo. 16. (95) Obliviscere populum suum, & Domum. Patris tui.Ps. 44.

poco tempo vi dovrete contare Appostoli, ed Evangelisti; Martiri, e Precursori del Messia, ed Uomini tanto Santi, che lo Spirito Santo medesimo li chiama Angioli; E per compimento delle glorie questa Nobilissima progenie contrarrà una stretta parentela con Dio (96), che sarà il di lei più luminoso ornamento.

Giuseppe, confesso il vero, amava teneramente tutti coloro, che componevano quella numerofa Famiglia; ma egli per tanto non avea per loro alcun sentimento di tenerezza, che indebolisse ne pur di poco quella, che dovea avere per il suo Dio E' molto facile, che la Vergine andando a visitare S. Elisaberta, per sentimento di S. Bonaventura. (97),e di molti altri Dottori (98), egli la volesse accompagnare in quel viaggio: sì perch'ei non poteva separarsi dalla sua Divina Sposa, senza estremo dolore, come ancora per desiderio di visitare que' suoi cari parenti, e rallegrarsi con Elifabetta della suá gravidanza, e consolare Zaccaria divenuto muto. Quando il Salvator del Mondo si ritirò tre giorni nel Tempio, e S. Giuseppe lo cercava . con tanto dolore, andò in tutte le case de suoi amici, e parenti di Gerusalemme (199), sperando tro-

(99) Requirebant cum inter Cognatos, & no-

<sup>(96).</sup> Una generis amplitudo propinquitas cum Deo,qua non casu cuipiam contingit, quemadmodum mundana claritudo generis. Greg. Mag. in 1. Reg. c. 7. (97) Opusc. med. Vita Christi. C. 15.

<sup>(98)</sup> Cajet. in 3.p. q. 29. a 2. cujus funt bæc verba: Non irrationabiliter apparet, quod post Annunciationem B. Virg. cum Conjuge suo Jos. iverit in Nazareth Galileæ in Civitatem Juda. Item Jacob de Valentia Ep. Christop in tractatu super Magnificat. Sylveira T. 1. in Evang. c. 6. q. 8.

trovare fra loro quel Divin Fanciullo . Perche vi era una sì perfetta corrispondenza tra le persone di questa regale, e divina Famiglia, che Gesù non. essendo con Giuseppe, e Maria, questo Padre desolato si persuase giustamente, che l'avrebbe ritrovato in casa di qualche parente, la di cui buona amicizia, e corrispondenza aveva sempre coltivata. Ecco dunque un parente irriprensibile, che visita i suoi congiunti, che li consola nelle lor pene, che si rallegra de' favori, che hanno ricevuto dal Cielo, e che va anche a sfogare nel lor seno l'amarezze del suo cuore, quando piace a Dio d'affliggerlo. Gran Santo! e grande anche nelle cose piccole poicche egli non acquisto solamente quelle virtà eroiche, che ci fanno oprar cose maravigliose a gl'occhi degli Uomini, ma anche possedette in sommo grado quelle virtù meno considerabili; e che ci fanno adempiere le nostre obbligazioni più leggiere, ed offervare le debite convenienze co' parenti, ed amici, secondo l'uso del Mondo, e dell'Umano commercio.

Giuseppe benche parente obbligantissimo, è nondimeno sì fortemente attaccato al voler del Cielo. che non vi bisogna, che un picciolo motto, fuggi (100), per farlo sortir di sua Casa, ed obbligarlo ad abbandonar Patria, parenti, ed amici. Quando Iddio comandò ad Abramo (101) di sortire dal proprio paese, v'impiegò diverse espressioni : Sortite, disfegli , dal vostro paese , lasciate tutt' i vostri paren-21 . abbandonate la Casa del vostro Genitore : perche, secondo il sentimento di S. Ambrosio (101),

Н

<sup>(100)</sup> Fuge. Matt. 2.

<sup>( 101 )</sup> Egredere de Terra tua, & de Cognatione tua, & de Domo Patris tui.Gen. 12.

<sup>( 102 )</sup> Ideo addidit singula, ut ejus affectum probaret l.r.de Abraham c.2.

Iddio volle avere una nuova pruova del distaccamento totale di quel gran Patriarca. Ma Dio, che vedeva il cuor di Giuseppe affatto esente da ogn'affetto fregolato verso de' suoi pronuncia una parola. che sola basta a farlo rinunciare alla Palestina. Ma udite ciò che mi fa più stupire Giuseppe lascia sì prontamente casa, parenti, amici, e tutto, per fuggire in un Regno infedele; che ne pur si consulta, ne pur prende congedo da chi che sia, e si allontana da Nazaret, come se già v' avesse dimorato da Forestiere . S. Paolo (103) si gloria, chè essendo stato chiamato alla predicazione dell' Evangelio, non volle deliberare sopra la sua vocazione col configlio di qualche parente. E pure San Paolo amava teneramente tutt' i suoi Consaguinei. Dirò con più ragione lo stesso del nostro S. Giuseppe : Egli era teneramente amato dalla sua famiglia, ed esso altresì molto l'amava: con tutto ciò. quando Dio gli fa conoscere la sua volontà, non si trattiene a consultare i suoi affari co' parenti, non perde tempo con loro a mettere in deliberazione una cosa, che Dio ha deciso, e sa vedere, ch'egli non li riguarda, nè li ama con pregiudizio dell' amore, e dell'ubbidienza, che deve a Dio Notate in oltre, che la Conversione di S. Paolo eraun'impresa personale, ma il viaggio di Giuseppe era un' affare di Famiglia; e par, che mille ragioni di convenienza, e la necessità medesima l'obbligassero a giustificare il suo procedere; e l'aver bifogno di qualche soccorso, lo costringeva a confidar la sua partenza almeno a' suoi più stretti parenti. Ma i legami della divina Carità avean già rotti, e fatto scomparire nel cuor di Giuseppe tutti quei della natura. Ed eccovi di ciò un'altra chiarilfima

<sup>(103)</sup> Continuo non acquievi carni, & sanguini ad Galat.1.

sima pruova in S. Matteo.

S. Giuseppe essendo di ritorno dall' Egitto, e trovandofi alle Frontiere della Palestina con maggior gloria di quella ottenne l'invitto Giosuè in introdurvi il popolo di Dio, non volle risolversi egli medefimo a fare la scelta d'un luogo, dove abitare. Andate in Terra d'Israele ( 104 ), dice l'Angelo, ciné a dire, andare a dimorare dove vi piace, sol basta che sia un lungo tra 'l vostro popolo. D'onde vien dunque, che Giuseppe consulta ancor il Cielo sopra un dubbio, cui egli stava in libertà di decidere? Se avesse inteso il minimo attacco al paese nativo, e l'amor de' parenti avesse avuto luogo nel fuo cuore, avrebbe subito inclinato ad andare nella fua Patria, e vi si sarebbe reso senza deliberar di vantaggio, poicche andandovi, poteva evitare i pericoli, a cui l'esponeva la persecuzione d'Archelao. Ammirate per tanto questo gran Santo, che avendo libertà d'andar dove gli piace, non s'induce a prendere un cammino, più tosto che un'altro, ed è tanto indifferente a fare il fuo foggiorno nella Giudea, o nella Galilea, a Gerusalemme, o a Samaria, che fa di mestieri, che un Dio gl'invii un' Angelo per determinarlo. Questo Spirito Beato, come noto il Silveira (105), aveva di già fatto conoscere il persetto distaccamento del nostro Santo; imperocché egli non chiama la Galilea la cara patria di Giuseppe, ma semplicemente Terrad'Israele, perche questo Giusto perfettamente distini pegnato dall'affetto di tutte le creature, non riguardava alcun luogo del Mondo, come suo proprio paele. H Con-

(104) Vade in terram Israel. Matt. 2.

<sup>(105)</sup> Non dixit Angelus in Terram, & Patriam tuam, quia Justus nullum babet in terra proprium locum. Sylveira T.in Evang. l.a.c. 9.in explicatione textus.

Confessiamo dunque, che ne la sua Sagratissima Spola ne'l suo Divin Figliuolo ne i suoi Parentied Amici han cagionato alcuna divisione nel suo cuore, e che egli è stato uno Sposo infinitamente felice nel matrimonio (106), perche Dio gli ha data la più Santa di tutte le Spose, la quale ha fatto piovere molto maggiori benedizioni celesti nel suo cuore che non l'Arca del Testamento nella casa. d'Obededon: mentre questa Divina Vergine eraincomparabilmente più santa di quell'Arca misteriosa. Il Matrimonio di Giuseppe e di Maria non fù esaltato allo stato di Sagramento. Con tutto ciò S. Cipriano (107) lo mette nel numero de' grandi Misterj, e S. Bernardino (108) lo chiama Sagramento: Perche questo Matrimonio era effettivamente un gran misterio, ed in vece di dividere. come fan gl'altri matrimonj, il cuore di chi li contrae, in vece di cagionar turbolenze, e di torre a' corpi ciò che hanno di più prezioso; Il Matrimonio di Giuseppe e di Maria ha perfezionato la lor castità, ha dato una pace, ed una tranquillità immobile a' loro Spiriti, ed ha uniti i loro cuori a Dio più strettamente, che prima di maritarsi.

## · Riflessione Morale.

Uando Iddio comanda, che si ami con tutto il cuore, non ho giammai letto, ch'egli n'abbia escluse le persone maritate. Non mai Dio ha detto: Io voglio, che le persone libere mi dia-

(108) Ad commendandum Sacramentum Conjugii Virginis, & Joseph. Ser. de S. Jos. a. t. c. s.

<sup>(106)</sup> Mulieris bonæ beatus vir. Eccl. 26. (107) In spiritu actum est conjunctionis illius mysterium. Cipr. de Pass. Christi.

diano il lor cuore, ed i maritati, mi contento, che me ne diano la metà. Con tutto ciò pur troppo è vero, che la maggior parte di quei, che si trovano in questo stato, prodighi de' loro affetti, in pregiudizio di ciò che devono a Dio, li danno facilmente alle creature. Il loro cuore è tanto stretto, che S. Guglielmo Duca di Guienna aveva costume di dire queste parole : è troppo poco, che un cuor tanto piccolo, come il nostro, ami un Dio sì grande:e se poi dalla sua piccolezza se ne tolgano tante particelle, che vi rimarrà per Dio? Egli dimanda per tanto tutto il cuore, conforme ci promette tutto il Paradifo, risoluto di non darcene il possesso, se prima non posfiede tutto il nostro cuore, e ciò farassi dopocchè avrem rotto le catene, che ci fanno schiavi di ciò, che alletta i nostri sensi, e lusinga le nostre passioni .

Di tutt' i Matrimonii, che sono stati al mondo, non ve n'è stato pur uno tanto santo, come quel di Giuseppe, e di Maria: e niun può contradire, che le cose persette sono il modello, e la regola di tutte l'altre. È così le persone del secolo devon credere con S. Agostino (109), che il lor matrimonio sarà tanto più santo, e grato a Dio, quanto più sassomiglierà a quel di Maria e'di Giuseppe. Sòbene, che non avrà giammai tutte quelle ammirabili qualità, che risplendettero in quel del Padre, e della Madre di Gesù; ma chi può negare, che il Salvatore invita tutti ad esser persetti, come il suo Padre Celeste è persetto (110)? Io posso esortare

<sup>(109)</sup> Sed potius discerent fidelia conjugias multò familiarius se adhærere membris Christis, quantò potuissent imitari parentes Christis. contra Faustum Manichæum c.8.

<sup>(110)</sup> Estote ergo & vos perfecti, sicut Pater vester Calestis perfectus est. Matt. 5.

vi a procurare al vostro matrimonio almen ciò, che potrete di quell'alta persezione, che ammirate in

quello d'un Padre, e d'una Madre Vergine.

Se noi ci buttiamo oggi a' piedi di questo gran-Santo, considerando, ed ammirando come egli ha conservato intero il suo cuore per darlo tutto a-Dio, e lo preghiamo di riunire que' tanti minuzzoli del nostro, dispersi fra le creature; Egli senzadubbio ci otterrà un' animo ben grande per ritirare i nostri affetti dagli oggetti sensibili, e consecrarli interamente al nostro Dio.

# DISCORSO III.

Della qualità di Padre di Gesù, che S. Ginseppe ginstamente si ha meritato.

Ant'Agostino noto saviamente, che l'Evangelio (1) in trattar S. Giuseppe da Padre di Gesù, sembra condannare un gravissimo errore, e nell'iftesso tempo autorizzare una verità importantissima. Egli vitupera quegl'infami Eretici (2), che si persuadono, che S. Giuseppe si chiami Padre di Gesù, per averlo egli generato: dichiara ancoranon essere stata immaginazione di persone ignoranti l'aver fatto passare S. Giuseppe per Padre di Gesù, poic-

<sup>(1)</sup> Putabatur filius Joseph. Luc. 3. (2) Hæbionitæ, ur refert Ireneus. l. 3. c. 14. Cherintiani, ut docet Epiph. hæres. 26. & Fortiniani, ut meminit Beda.

#### LA QUALITA' DI PADRE DI GESU. 119

poicchè toltane la generazione, ei merita questa qualità per tutt'i titoli. Alcuni hanno voluto stabilire la Paternità di Giuseppe sopra false prove; altri. hanno procurato indebolir le più forti ragioni, ch' abbiamo di chiamarlo Padre d'un Dio fatto Uomo. Quelli colle lor falsità concedon troppo al Santo. questi pur troppo poco : gli uni pretendono, che lamenzogna sola dia a S. Giuseppe il nome di Padre di Gesù; gli altri si persuadono empiamente, ch' egli abbia contribuito alla produzione del corpo del Verbo incarnato. Non hò in pensiero di combattere in questo mio discorso la bestemmia di quegli Eretici sensuali, la cui empietà ugualmente oltraggiosa al Figliuol di Dio, e alla sua purissima Madre, fa anche orrore a tutto il Mondo: ma procurero di provare una verità importantissima a gloria di San Giuseppe; cioè a dire, ch'egli non solamente è passato agli occhi del popolo per Padre di Gesu, mal'è stato in effetto. Quest'augusta degnità è rara, singolare, inessabile; e le arrivo a persuadere solidamente, e metodicamente i vostri spiriti, che S. Giuseppe l'ha posseduta; ardisco credere, che senza aver ricorso a parole studiate, a figure misseriose, a profondità di ragionamenti, vi avrò già data un'idea... ben'alta di questo gran Santo.

Amabile Salvatore! il vostro Padre invisibile vi ha dato un Padre visibile in terra, e pur si trovano certi empi, che pretendono disputarvelo. I Giudei, che non sol contenti di spogliarvi delle vostre vesti, vi hanno ancor tolta e la reputazione, e la vita, non v'hanno però giammai disputato il vostro Padre Giuseppe; Con tutto ciò ecco de' nuovi persecutori, che intraprendono di portar turbolenze, e divisioni fin nella vostra sagrata samiglia. E benche voi lo chiamate Padre, eglino nondimeno sostengono temerariamente, non essere a vostro riguardo, che uno straniero. Date forza o Divin Salvas

H 4

tore

tore al mio discorso, per combattere questa falsità. E voi Sagratissima Regina degli Angioli, che sapete non potersi privare il vostro Sposo della qualità di Padre di Gesù, senza condannare il testimonio ben chiaro, che voi medesima avete reso a questa paternità: contentatevi, o Signora, ch'io implori il vostro ajuto, in un'occasione tanto importante, dove bisognami disendere gl'interessi del vostro sigliuolo, e nell'istesso tempo la Santità delle vostre parole, e la più alta dignità del vostro Augustissimo Sposo.

Chi ha qualche pratica della Sacra Scrittura, de' Concili, de' Santi Padri, e dell'opere d'Autori (3) anche profani, può ben sapere, non darsi sempre il nome di Padre ad un' Uomo per questa sola ragione, ch'egli ha generato de' Figliuoli Questo si bel nome, questo nome di tenerezza, e d'autorità è stato in tutt'i secoli una qualità, che Dio, e gli Uomini hanno conceduta bene spesso a quelli, a cui la natu-

ra l'aveva negato.

"Se S. Giuseppe non susse stato Padre di Gesù, che perche era così stimato, pur sarebbegli questo solo di sommo onore. I Dottori tirano una conseguenza infinitamente gloriosa a S. Gio: Battista, sopra all'esser egli stato riputato dal popolo per Messia. La medesima ragione milita a savore di S. Giuseppe, il quale ebbe un'esterno nelle maniere, nelle massissime, e ne' costumi così simile a quel di Gesù, che venne stimato appresso de' Giudei per suo Padre; e quest'errore innocente appunto ci ha satto scoprire le sue vere grandezze. Se S. Giuseppenon susse su successo della Genealogia del Messia,

<sup>(3)</sup> P. Jo: de Torres l.4. moralis Philosophiæ s.8.id fuse probat.

## LA QUALITA' DI PADRE DI GESU. 121

investigata dagli Evangelisti, e per sar vedere, che Gesù era vero figliuol di Davide, sarebbe ciò sufficientissimo, secondo il sentimento di Origene (4) per sargli portare con ragione il nome di Padre del Salvatore. Il medesimo Autore (5) insegna ancora, ma con meno di apparenza, che il figliuol di Dio ha trattato S. Giuseppe da Padre, assin d'onorare la sua età già avanzata, e crede, che ciò bassi per autorizzare la qualità di Padre,

che noi gli diamo. Il divoto Ruperto Abate (6) si contenta di considerare la sua fede eccellente, per accordargli giustamente il nome di Padre di Gesù . Par, che questo Dottore avesse letto in S. Agostino (7), che la Santissima Vergine era in qualche modo Madre del Salvatore per mezzo della fede, anche prima che dall'Angelo le fosse recata la nuova dell'Incarnazione: E che poco avrebbe servito alla Regina. del Cielo il concepire nel suo casto seno il Verbo Eterno, se prima non l'avesse conceputo nel suo spirito co' lumi chiari della fede. Par, dico io, ch' egli voglia stabilire la Paternità di S. Giuseppe nella perfezione della fede, ed afficurarci dopo S. Agostino, esser di più gloria al Santo l'aver generato Gesù per mezzo della fede, che se generato lo avesse al modo ordinario.

(4) Ut generationis ordo haberet locum, Pater appellatus est Domini. Orig. homil. 17. in Luc.

(6) Christi non carnalis est Pater, sed sidei.

Rup. Ab. lib. 3. de divinis Officiis. c. 19.

<sup>(5)</sup> Quia majorem Joseph videbat ætate, propterea eum parentis honore coluit. Orig. tom.2. in Luc. Idem habet S. Ephrem lib. de Margarita pretiosa prope finem.

<sup>(7)</sup> Materna propinquitas, nibil Mariæ profuisset, nist felicius Christum corde, quam carne gestasset. Aug. lib. de Sancta Virginitate c.3.

To lascio di spiegar questo pensiero al savio, ed ingegnolo Vescovo di Cristopoli (8), giacchè egli sostiene, che S. Giuseppe è padre del Messia in un modo spirituale, affatto singolare. Può esser, che quest'Illustre Prelato voglia darci ad intendere. che S. Giuseppe in qualità di cagion' esemplare ha concorso alla produzione dell' Umanità del Salvatore, e che lo Spirito Santo stando in punto per preparare il corpo, a cui il Divin Verbo volea unirfi. offervo il temperamento, gli umori, le inclinazioni di Giuseppe, e riflette sopra la bellezza ,i tratti, e contorni del suo volto, affin di copiarlo in tutto nell'organizare il corpo del Salvatore. Tutto ciò par, che fusse necessario per sar sorgere quella oppinione popolare, che'l figliuol di Maria era altresì figliuol di Giuseppe. Il Padre Eterno non ebbe altro di bisogno, che conoscer se stesso per generare il figliuolo; Egli considerò le tre persone della Santissima Trinità per farne un' immagine viva (9) nella creazione delle nostre anime: Egli die, dice Tertulliano (10), una figura umana al corpo del primo Adamo sul modello dell'Umanità del secondo, ch' Egli avea risoluto sar comparire al Mondo nel decorso de tempi. Ma quando lo Spirito Santo formò il corpo, e creò l'Anima di Gesù, contentossi di contemplar Giuseppe, affinche l'uno e l'altro fossero persettamente simili. Che se'i nostro Santo ha cooperato come causa ideale alla produzio-

(9) Creavit Deus bominem ad imaginem

fuam. Gen. I ..

<sup>(8)</sup> Joseph aliquo modo singulari, & Spirituali Pater est Christi. Jacob de Valentia tract. sup Magnissicat.

<sup>(10)</sup> Quandocumq; limus exprimebatur, Chriflus cogitabatur bomo futurus. Fere lib. de Resurrect. Car cap. 6.

## LA QUALITA' DI PADRE DI GESU. 128

zione dell' Umanità Divina, non può non credersi col dotto Giacomo di Valenza (11), ch' egli fu suo Padre d'un modo Spirituale, ed affatto singolare.

Ma i Padri della Chiefa, e Teologi (12) infegnano, che è Padre del Salvatore per tanti altri titoli più certi; in modo tale, che eccettuata la generazione, non vi è titolo alcuno, che possa far meritar il nome di Padre ad un' Uomo, quale S. Ginfeppe nol possegga con tutt'i vantaggi? Or per metter questi titoli in qualche ordine, io proporrò prima quelli, che sono presi dalla Persona adora-

bile di Gesù: Secondo quelli, che sono appoggiati sopra la Persona sagrata di Maria: Terzo, quelli, che sono stabiliti sopra la Persona medesima di San Giuseppe.



PAR-

<sup>(11)</sup> Et si nibil babeat Joseph in bac generatione commune; tamen quod est proprium Patris, quodque nibil infuscat Virginis dignitatem, boc il li facile concedo. Christ.bom. 4.in Matt.

<sup>(12)</sup> Hinc sit, ut Beatus Joseph non solum Patris nomen, sed etiam rem, quæ buic nomini subest, participaverit quantum, excepta carnali generatione, ab homine participari potest Suar Tom. 2 de Incar disp. 8. sed. 1. Idem docent Salmeron tom. 3. trad. 3. G alii multi.

## PARTE PRIMA.

Li Titoli della Paternità di S.Giufeppe, che sono presi dalla Persona Adorabile di Gesù Cristo.

Esù Cristo avendo scelto S. Giuseppe per suo padre, s'è poi dichiarato a viva voce suo figliuolo, e trattando con esfolui. l'ha sempre stimato, e riconosciuto come padre. Di tre pruove mi fornisce il Verbo incarnato, per autorizzare la Paternità di S.Giuseppe: prima Egli l'ha eletto, ed adottato per suo padre, come c'insegnano i Dottori. S. Gio: Damasceno (13) disse altre volte, che Gesù innalzò S. Giuseppe alla gloriosa dignità di suo padre con una scelta favorevole, e con adozione privilegiata. Il Salvatore, dice S. Bernardo (14), così dispose, perche gli piacque, che S. Giuseppe fusse suo Protettore, suo Nudritore, e suo Padre: Non può negarsi, secondo il sentimento di S. Episanio (15), che S. Giuseppe sia padre di Gesù, ma la sorgente di questa paternità, continua il medesi-

(13) Joseph loco Patris assumebatur. Jo: Dam. orat. 3. de Nat. B.M.V.

. 1 1 . . .

<sup>(14)</sup> Quem conflituit Dominus suæ Matris solatium, suæ carnis nutritium. Ber. hom. z. in Missus est.

<sup>(13)</sup> Patris vicem Joseph gerebat, quod ita Deo placuerat. Epiph.bæres.s.

## LA QUALITA' DI PADRE DI GESU. 125

mo Santo, è stata sopra tutto la benevolenza del fuo figliuolo, che l'ha adottato per padre, preferendolo ad ogn'altro. I Padri della Chiesa par, che abbino cavata questa verità dalla Sagra Scrittura, dove, secondo l'opinione d'alcuni Dottori, Giuseppe e Maria ci vengono rappresentati sotto il simbolo di quelle due nuvole (16), dalle quali dovea piovere il Giusto, come dice Isaia; Imperciocchè la seconda persona della Santissima Trinità gli ha scelti per solo movimento della sua buona volontà, affin di comparire in terra sotto la loro ombra. Quindi e, che S. Chiesa (17) appoggiata su la dottrina de' Padri, e sù gli Oracoli della Sagra Scrittura, canta da cento cinquanta anni in quà, che Gesù Cristo si avea eletto, e adottato San-Giuseppe per padre, e che egli s'era dato a lui in qualità di figliuolo. E notate in questa adozione due cose singolari.

Primieramente il Salvatore è unico fra tutti i figliuoli degli Uomini, che abbia potuto scegliere il padre. Gli altri non hanno il loro essere prima di esser generati in terra: e perciò sono affatto incapaci d'elezione, e di scelta; Gesù Cristo medesimo, in quanto Dio, non ha potuto eleggersi il suo Padre Eterno, non solo perche egli è stato prodotto necessariamente, ma anche, perche non ha preceduto in niuna fatta maniera la sua generazione eterna; e perciò non ha potuto deliberare, nè fare alcuna scelta di colui, che l'ha sempre generato. Ma il medesimo Salvatore ha potuto disegnare il Padre, che dovea avere, facendosi figliuol dell'Uomo. Imperocchè considerato come Verbo, Egli è

( 16 ) Et Nubes pluant Justum. Is. 45.

flato

<sup>(17)</sup> Cui pro specialium prærogativa meritorum temetipsum filium tradidisti, in Oratione Breviarii editi Venetiis an. 1322.

Rato avanti di lui, e perciò niuna necessità l'obbligava a fare elezione d'un' uomo più tosto, che d'un' altro per divenire suo figliuolo. Stando in Croce si adottò S. Giovanni per Fratello: ma molto tempo prima avea fatto l'onore a S. Giuseppe d'adottarselo per padre. La prima di queste adozioni sù stabilita nel primo momento di sua vita. La seconda si se nella morte del Salvatore i Secondariamente a gli Uomini non cade in pensiero d'adoctare altri per padre, prima d'esser essi adottati per figli. Ma il Salvatore ha onorato un'Uomo col titolo di suo proprio Padre, primacche a quest' nomo venisse inmente di far Gesù suo figliuolo per adozione. Dico anche più : Giammai niun uomo avrebbe ardito adottarsi il Salvatore, e chiamarlo suo figliuolo, se questo medesimo Salvatore non lo avesse prima trattato da Padre. Perche quando mai si è veduto nel Mondo, che una persona vile, e plebea siasi presa libertà di adottarsi per siglio un Principe del sangue? Certamente che nò, mentre l'adozione è quella, che innalza colui, che è adottato. E se una creatura infinitamente inferiore al Salvatore, ardisse chiamar suo figlio il figliuol di Dio medesimo, non sarebbe questa una temerità, ed un ambizione piena d'infolenza? Ha dunque bisognato. affinche un' nomo si pigliasse libertà d'adottar Gesù, che questo amabile Salvatore l'avesse prima eletto per suo padre, con adozione precedente: il che egli ha fatto per più ragioni, come i Padri della Chiefa c'infegnano.

S. Ambrogio (18.) ha creduto, che questo Artigiano sconosciuto rappresentasse il primo di tutti

gli

<sup>(18)</sup> Hoc typo Jesus eum Patrem esse sibi demonstrat, qui Fabricator omnium condidit Mundum. Ambr.lib. 3, in Line.

# LA QUALITA' DI PADRE DI GESU. 127

gli Artefici (19), che ha creato il Cielo, e la. terra, e che il Salvatore scegliendo per padre un' Uomo inteso all'arte pretese disporci alla cognizione del suo Eterno Padre, che sa fabricare con una parola un Mondo. Ma il pensiero di S. Agostino (20) vi parrà forse più sodo. Questo gran Dottore indirizzando un suo discorso a S. Giuseppe ci accerta, ch' egli deve l'augusto nome di Padre di Gesù a ciò, che è incompatibile colla qualità di Padre negli altri uomini; ed intende di ragionare della. cura straordinaria, che il nostro Santo ha avuto di coltivare, e di perfezionare la sua purità verginale. In effetto fe la verginità di Maria alletto talmente il figlio di Dio, che l'obbligò a rinchiudersi nel suo casto seno, come insegna S. Bernardo (21); deve parimente credersi, che questa stessa virtà fiorendo con tanta pompa nel cuor di Giuseppe, invitasse il Salvatore a farlo suo Padre. Non v'è altri. che questo medesimo Salvatore, il quale sappia, perche egli l'abbia preferito ad ogn'altro; noi però fappiamo da S. Girolamo (22), aver trovato in Giuseppe un fondo si grande di meriti, che altracosa non fù necessaria per esser preserito ad ogn' altro Uomo, e per essere onorato col nome, e qualità di Padre di Gesu. E per ispiegare qual sia questo merito, di cui ragiona S. Girolamo, così discorro.

Ĺa

<sup>(19)</sup> Tu fabricatus es Auroram, & Solem Pf. 73.

<sup>(20)</sup> Sis & tu Pater Christi curà Castitatis, & bonorificentià Virginitatis. Aug. serm. 25. de diversis.

<sup>(21)</sup> Ex Virginitate placuit. Bern. bom.i. in Miffus eff.

<sup>(22)</sup> Pater Domini meruit appellari. Hieron. contra Helvidium sub finem.

La natura s'affatica per dare a' padri de' figliuoli la loro somiglianza. Ma la sapienza, la bontà, e'I potere assoluto del figliuol di Dio, concorsero insieme a fornire un' uomo, che avesse tanto di somiglianza, quanto ne bisognava per meritare meglio d'ogn'altro d'esser suo degno Padre. Gli Augioli. e gli Uomini, che considerano il volto, lo spirito, il cuore del Verbo Incarnato, e quello di Giuseppe, vi riconoscono una gran somiglianza, affinche Gesù abbia potuto prudentemente scegliere Giuseppe per suo Padre, Giuseppe abbia potuto chiamare Gesù con certezza suo figliuolo. Il Padre Eterno secondo Tertulliano (23), è il volto del Verbo. Il pensiero di questo Dottore ha bisogno di spiegazione; Egli vuole insegnarci con queste parole, che il volto è quella parte del nostro corpo, per cui ci facciamo conoscere, e ci distinguiamo l'uno dall'altro: E così il Padre Eterno essendo come il modello di tutte le perfezioni, le più particolari del Verbo, può esser chiamato in qualche senso suo volto. Altrettanto posso dir di Giuseppe rispetto all'Eterno Verbo; Giuseppe è il volto di Gesù perche a conoscere il Salvatore, altro non vi vuole che rimirar Giuseppe. Il lor sembiante, le lor parole, le loro azioni, e le maniere tutte son tanto conformi, che non vi è persona, che non dica come i Giudei; Non è egli costui il figliuol di Giuseppe (24)? Il merito adunque della paternità di questo Santo è fondato particolarmente sopra questa rassomiglianza interna, ed esterna, la quale giustifica la scelta, che il Salvatore ha fatto della sua persona, per farlo suo Padre.

Giudicate ora, se una tale elezione, se un'adozio-

ne

(24) Nonne bic est fabri filius. Matt. 13.

<sup>(23)</sup> Ergo facies erit filii Pater. Tertul.lib. adversus Praneam cap. 14.

#### LA QUALITA' DI PADRE DI GESU. 129

ne sì savia, e giusta, fatta da una persona divina in favore d'un povero artigiano, all'esclusione d'un'infinità di gran personaggi, che sarebbonsi stimati troppo felici, di poter chiamar lor figlinolo quello, cui sempre hanno trattato da Maestro, e da Signore, giudicate, dico, se un'adozione di tal fatta non sia stata infinitamente gloriosa al nostro Santo? Senza dubbio, che ella gli serve di titolo incontrastabile, per portar con giustizia l'augusta qualità di Padre, e di Padre soprannaturale del Salvatore, come parlano alcuni Dottori; poicche la natura non ha avuto parte in una tale elezione. Questo amabilfigliuolo pertanto esfendosi dato agli uomini inqualità di Salvatore, agli Appostoli in qualità di Maestro, a' Santi in qualità d'oggetto di loro Beatitudine, ha ben' anche voluto, spinto dal suo amore infinito, darsi a S. Giuseppe per figliuolo, conadottarlo per suo padre. Or siccome gl'Imperatori, e i Re, sono veri Imperatori, e veri Re, tanto gli esaltati al Trono per elezione, quanto quelli, che vi giungono, o per il valor dell'armi, o per la fuccession del sangue: Non altrimente quel Gesu, ch' essendo padrone de' suoi diritti, scelse un'Uomo per suo padre; lo fece veramente tale, come se da lui fusse stato generato. Dichiam dunque col Crisostomo (25), che l'Angelo, il quale sovente parlava a S. Giuseppe, s'indirizzava a lui, come a Padre adottivo di Gesù, imperciocche il Salvatore ne a veva fatto la scelta, & adottato lo aveva per suo Padre :

S. Agostino (26) riconosce ancora una seconda ado-

(26) Neque enim propterea non erat appel-

<sup>(25)</sup> Tamquam ad Patrem loquitur non verum, sed adoptivum. Chryscitatur in Catena Patrum Græc.in Cap.2. Matt.

adozione affatto differente dalla sopraccennata, e basserebbe ella sola, per sar portare a Giuseppe il nome di Padre del Salvatore; Imperciocchè, dice egli, lo Sposo di Maria ha adottato Gesù per suo figliuolo. Per una tale doppia adozione, che Giuseppe ha fatto di Gesù, e Gesù di Giuseppe, S. Giovanni Damasceno (27), e Ruperto Abate (28) han creduto, che Dio havesse dato a questo Santo viscere di Padre, e che perciò il Salvatore se gli sia in tutto sottomesso, come un figliuolo deve esser soggetto al proprio genitore. Consideriamo ora come il Salvatore s'è dichiarato lui medesimo a viva voce figliuol di Giuseppe.

O! se avessimo potuto esser presenti a quelle divine conversazioni, che Giuseppe ebbe con Gesu per trent'anni, saremmo in parte tessimoni della dolcezza, e dell'affetto, con cui il Salvatore lo chiamava Padre! E' probabile, che la prima volta, che il Verbo incarnato volle, che la sua lingua si snodasse, pronunciasse il nome del Padre, e della Madre, quali nomi, come avea prosetizzato Isaia (29),

lo-

(27) Dedit et affectum sollicitudinis, &

Authoritatem Patris . Damasc.

(29) Antequam Sciat puer vocare patrem

fuum, & mattem fuam.If.8.

landus Joseph Pater Christi, quia non concubendo genuerat; quandoquidem recte Pater etiam ejus esset, quem non ex sua Conjuge procreatum, aliunde adoptasset. Aug. lib. de Consensu Evang. cap. 1. Pater non carne sed charitate firmatur. Aug. ser. 63. de divers. cap. 2.

<sup>(28)</sup> Carne Virginis hominem formans, paternum buic viro Infantis amorem penitus infundebat. Rupert. lib.x. de Gloria filii hom. O quanta dulcedine audiebat Joseph Balbutientem Parvulam se patrem vocari. Ber. To. 3. ser. de S. Josepho a. x. c. x.

#### LA QUALITA' DI PADRE DI GESU. 131

dovea egl' imparare prima d' ogn' altra cosaper conformarsi in tutto agli altri Bambini. Il Verbo Increato porta il primo movimento del cuore verso il suo Padre invisibile, ed in amarlo produce insieme con essolui lo Spirito Santo: guesto medesimo Verbo incarnato sembra similmente aver parlato la prima volta al suo Padre visibile, affinche nominandolo gli desse tosto a conoscere il suoco, che la natura, e la grazia accendevano nel suo cuore per l'incomparabil Giuseppe, e facesse nascere in qualche modo nella persona di questo gran-Santo l'eccellente qualità di Padre di Gesù.

Che che sia però di questa pia rissessione, quante volte il Divin Pargoletto, avanzato alquanto negli anni, diede a Giuseppe il nome di Padre? Quante volte in abbracciarlo, ed attaccandolegli teneramente al collo, diceva; O caro mio Padre: Gli Angioli certamente ne sapranno il numero delle volte, perche le parole del Salvatore eran tutte molto preziose, e però degne, che quei Spiriti celesti le contassero. Non su senza misterio, il chiamarsi, che di sovente fece il Salvatore nelle sue predicazioni col nome di figliuolo dell'Uomo; Il savio Cardinal Toledo (31) crede, che servendosi di questo termine generale, che significa l'Uomo, e la Donna, volle far vedere, che se Maria. fua Madre l'aveva ella sola concepito, sapesse altresì il Mondo, che riconofcevasi ancora per sigliuol di Giuseppe; e che ciascuna volta che l'onorava del bel nome di Padre, gli conferiva il diritto di esser tale. Vediamo come ciò potea farsi.

Fù ridicola millanteria ciò, che disse una volta
Pli-

<sup>(30)</sup> Nam bomo, cum sit communis generis, sexum utrumque complectitur. Tolet.in c. 3. Ioan. Annot. 17.

Plinio (31), cioè che Trajano per fare un' Unmo virtuoso, bastava, che glie ne desse il nome. E' vero, che i nostri Re non fanno mai l'onore ad un gentiluomo di Corte di trattarlo da Conte, o da Marchese, senza ch'eglino non lo mettano nel medesimo tempo in possesso di que' titoli, quando prima non li avessero avuti . Se le loro parole non fussero esticaci, discuoprirebbesi in esti, o l'errore, o l'impotenza; l'errore, riconoscendo nelle persone una qualità da esse non posseduta; l'impotenza, sforzandosi colle parole di concedere ad altri una prerogativa, che in fatti non possono compartire . E'certo, dice S. Bernardo (32), che le parole di colui, ch'è la parola eterna, non son meno essicaci di quelle de Principi della Terra; poicche in virtu della sua Onnipotenza pronuncia, e nel medesimo (33) istante esseguisce la sua parola; ond'e, che quando dà a Giuseppe il nome di Padre, effettivamente lo fa tale. Non bisognò al Padre Eterno, che una sola parola per cavare dall'abisso del niente il. · Mondo tutto, e questa parola ebbe tanta virtù, secondo S. Ambrogio (34), ch'ella non fu seguita, \* ma accompagnata dall'effecuzione. Il Figliuol di Dio similmente non ebbe bisogno, che d'una parola, per far sussistere una nuova qualità, dir voglio, quella di Padre, in cui pose in possesso San Giuseppe nell'istante, che la prima volta lo chiamò Padre;

( 32 ) Itaque locutio verbi , infusio doni. Ber. fer. 46. in Cant. 1.

(33) Ipse dixit, & facta sunt.Ps.32.

<sup>(31)</sup> Faciebat, cum diceret optimos. Phin.

<sup>(34)</sup> Non ideo dixit ut sequeretur operatio, sed dicto absolvit negotium. Ambr. 1.1. Exam. cap. 2.

dre; E se'l Beato Pier Damiano (35) pote assicurarci, che le parole, di cui Gesù Cristo si servì sù la Croce, per dichiarar S. Giovanni sigliuol di Maria, surono essicacissime per renderlo tale; paragonandole il divoto Cardinale (36) colle Sacramentali, che si pronunciano nella Consacrazione; so certamente non userò esagerazione, se dica, che le parole del sigliuol di Dio, allorche chiamò Giuseppe suo padre, operarono in essetto ciò, che significano, essendo sopratutto state pronunciato non una, ma moltissime volte; il che merita una

particolar confiderazione.

Quando un Principe, o un Re concede qualche special privilegio ad una Città, procurasi ordinariamente da' Cittadini di ottenerne una reiterata conferma da' Re, e da' Principi, che di mano in. mano succedono a quelli, da quali la prima volca si riceve il savore. Imperciocche la conferma è un'appoggio, ed un sostegno dell'antico privilegio, il quale diviene anco con questo più autentico, e incontrastabile. Per verità sarebbe stato sufficiente per Giuseppe, che Gesu l'avesse chiamato una sola volta, padre, affinche quest' alta dignità fusse irrevocabilmente attaccata alla fua persona come bastò al diletto Giovanni, che Gesù una sola volta lo dichiarasse Figliuol di Maria, perche intutto il corso della sua vita la riconoscesse per Madre. Ma il Divin Salvatore volle autorizzare questo singolar privilegio di Giuseppe, e confermarlo tante volte, quante lo chiamò Padre per lo spazio di trenta anni, che converso con essolui. Anco quando i Giudei pretesero d'oscurare lo splendo-I 3

steriis. Damian. serm, 2. de S. Joanne.

<sup>(36).</sup> Sicut dixit Matri bic est filius tuus, ita dixit Discipulis, boc est corpus meum. Idem ibidem.

re de' suoi miracoli, rinfacciandogli con aria baldanzosa, e dispregevole, ch'egli era figliuol d'un povero legnajuolo (37): questo figlio rispettoso, ben lungi da sconoscere Giuseppe per Padre, se ne stimava
onorato; dando con ciò ad intendere a' suoi nimici
esser di sua gloria ciò, che gli rinfacciavano per
dispetto, e che poteva esser nel medesimo tempo si
gliuol di Dio, e di Giuseppe. Dopo tante conserme
solenni dell'eminente dignità, dove Gesù ha innalzato S. Giuseppe, bisognerebbe esser irragionevole
per non accordargli la qualità di Padre di Gesù.
Ma se ciò non bastasse, eccone altre prove sossenute da' Santi Padri.

Io presuppongo con S. Agostino (38), e S. Gregorio Magno (39), che Iddio tanto nel vecchio, quanto nel nuovo Testamento siasi spiegato, sì per mezo delle cose visibili ed esteriori, come con le parole: ed è certo, che i Proseti, e 'l Salvator del Mondo si son fatti intendere chiaramente tanto colle loro azioni misteriose, quanto co' loro distessi difeorsi. Presuppongo ancora un'altra verità, che stabilirò altrove più a lungo; cioè, che Gesù Cristo ha trattato S. Giuseppe per lo spazio di molti anni da Padre, e che non mai alcun altro sigliuolo ha testissicato maggior rispetto, ne reso più umile ubbidienza verso il proprio genitore, quanto Gesù a S. Giuseppe; poicche di trentatre anni, che visse

(37.) Nonne bic est fabri filius.Matt. 13.

<sup>(38)</sup> Quia ipse Christus Verbum vei est, ettam sactum Verbi Verbum nobis est. Aug tract. 24.

<sup>(39)</sup> Dominus, & Salvator noster, Fratres charissimi, aliquando nos sermonibus admonet, aliquando vero operibus. Greg. Magn. bomil. 17. in Evang.

## LA QUALITA' DI PADRE DI GESU. 135

visse in terra, tre soli ne spese per istruzione de popoli, e trenta ne sacrificò al servizio di Giuseppe. Ma che vuole insegnarci il Salvatore con quel rispetto, con quella tenerezza, che dimostra a Giuseppe? che pretende farci comprendere, quando adempie, rispetto a questo Santo (40), tutt'i doveri d'un figliuolo? Le azioni del Salvatore non son meno misteriose di quelle de Patriarchi, e de Proseti. Bisogna adunque, che il figliuol di Dio voglia con ciò insegnarci, come crede il Cardinal Gaetano (41), ch'egli effettivamente è figliuol di Giuseppe. S. Agostino però spiega più chiarament un tal pensiero.

Questo Santo Dottore (42) insegnò molto tempo ià, che Giuseppe era il Padre del Verbo Incarnato, il quale ha satto prosessione d'ubbidirgli esattamente. Gesù Cristo, siegue l'istesso Dottore, ci assicura, ch'egli è figliuol di Dio, non con disegno di negare, che Giuseppe susse suo padre. Macome possiam provario? Io prendo la Sacra Scrittura, continua S. Agostino, e dopo avervi letto.

che 'l figliuolo di Dio venne a Nazaret, ove ubbidì in tutte le cose a S. Giuseppe, dichiarando coll' azioni, ch'egli era suo padre; io conchiudo, che questo Santo e stato Padre di Gesù. Queste espres-

annali Dana Daminus

<sup>(40)</sup> Natus absque carnali Patre Dominus illo beato viro pro patre in omnibus usus est. Rupert.l.2.in c.1. Joan.

<sup>(41)</sup> Officio erat filius Joseph. Cajet.in C.1. Matt.

<sup>(42)</sup> Non sic indicat Patrem Deum, ut neget Patrem Joseph, unde hoc probamus? Secundum scripturam qua sic ait: & cum descendisset cumeis, venit Nazaret, & erat subditus illis. Aug. ser. 63. de divers, sive de Consonantia Evang. Matt. & Luc.

Coni della Scrittura congiunte al sentimento del grande Agostino, mi persuadono, che 'l Salvator desiderava ardentemente, che noi avessimo riconosciuto Giuseppe per suo Padre; poicche s'è servito delle sue parole, e delle sue azioni divine per istabilire questa paternità ficcome le ha impiegate per sostenere la maternità di Maria, e che ubbidendo non meno a Giuseppe, che a Maria, aveva disegno d'insegnarci, benche in disferente modo, che l'uno era il suo carissimo Padre, l'altra fua degnissima Madre. Posto ciò sostengo con uni Savio (43) difensor della Fede, che Gesù ricevendo ogni forta di fervizio dallo Sposo di Maria, e dimostrandogli tutt'i segni del suo amor filiale, ha pubblicato altamente, che Giuseppe era suo vero Padre. E siccome ci ha insegnata la praticidelle virtù co' suoi essempj, molto più che con le parole; così ha ancor voluto autorizzare nellapersona di S. Giuseppe la qualità di Padre, più colle ammirabili azioni, che co' suoi divini ragionamenti. Ma che necessità v'era, che il figlial di Dio rivelasse la Paternità di S. Giuseppe per lo continuo spazio di trenta anni, in tanti atti di ubbidienza, che gli prestò; poicchè un solo avrebbe bastato a farlo suo padre? Sì, verissimo, ma se il Salvatore avesse ubbidito una sola volta à Giuseppe, non l'avrebbe distinto dagli Imperatori Romani, a' quali volle alcune volte ubbidire, ancorche non fusse loro suddito. Se gli avesse chiesto per una sola volta il nudrimento, non l'avrebbe contradistinto da Simon Fariseo, appresso cui s'invito, a cibarsi. Se una sola volta avesse servito Giuseppe, e si fosse umiliato in sua presenza, non avreb-

<sup>(43)</sup> Eo quod bic illi omnia paternæ dile-Elionis argumenta, & officia præstaret. Ekius born. 2.de S. Jos.

be fatto più per lui, che per gli Appostoli; a' quali fervì a mensa, a' quali anche umiliossi fino a lavar loro i piedi. Ma se noi ci ricordiamo, che questo divin Salvatore si è collantemente umiliato d'avanti a Giuseppe con tutta quella sommissione, che un figliuolo deve a suo Padre; che gli ha perfertamente ubbidito per lo spazio di trenta anni, che in tutt' i suoi bisogni è ricorso a lui con tuttala confidenza, che i figliuoli hanno verso i loro Padri, che ha testificato prendersi ugual piacere delli familiari discorsi di Giuseppe, e di quelli di Maria; e che ha diviso le sue conversazioni traque' due sagratissimi Personaggi : onde av venne, che al ritorno del Tempio la Santissima Vergine si persuase, ch'egli era col suo Sposo, e questo casto. Sposo crede dal canto suo, ch'egli ritornasse con-Maria; imperciocche il Salvatore aveva costume d'essere ora appresso l'uno, ora appresso l'altra.; per fine quando ci ricordiamo, che si è portato in tutte le cose a riguardo di S. Giuseppe come un. figliuolo verso il padre; noi possiamo avanzarci con S. Agostino (44), e dire, che non vi è stata giammai ragione più convincente di questa. per farne confessare, che Giuseppe è vero Padre di Gesù; poicche questo amabil Salvatore non si è contentato solamente di sceglierlo per Padre; di dargli a viva voce questa qualità conversando con essolui; ma che anche ha impiegate quasi tutte le azioni della sua vita nascosta, a mettere fuor di dubbio questa ammirabile Paternità, di cui l'aveva onorato. Si presenta ora la divina Maria, per discuoprirci in favore di questa. medesima verità nuove pruove, cavate dalla sua propria persona, come vedrete nella seconda parte di questo discorso.

# PARTE SECONDA.

Li titoli della Paternità di S. Giuseppe, che sono appoggiati sopra la Persona della Santissima Vergine:

I O sò, che S. Giustino (45) Martire, il cui sentimento è seguito da molti Dottori antichi, e moderni, insegnò altre volte, che siccome Heli su padre di S. Giuseppe, come racconta S. Luca, così Giuseppe, l'è stato di Gesù quasi nello stesso morendo. Heli su padre di S. Giuseppe, perche morendo lasciò sua moglie al Fratello Giacobbe, da cui n'ebbe Giuseppe, figliuolo d'Heli, secondo la legge. S. Giuseppe ancora è stato come padre legale di Gesù; imperciocchè morendo a'piaceri per mezzo del voto di Castità, che sece prima di maritarsi, lo Spirito Santo sormò il corpo del Salvatore del più puro sangue di Maria, il che non poteva sare senza che Giuseppe divenissi in qualche modo Padre legale del Verbo Incarnato.

Non voglio accertare con alcuni altri Dottori,

<sup>(45)</sup> Quemadmodum Joseph vocatus est Heli silius, ad eundem modum Deo visum est de conjuge Joseph silium dare eidem Joseph. Justin. Martyr.l.qu.ad Ort.qu.133.

## LA QUALITA' DI PADRE DI GESU. 126

(46) che la sola prossimità del Sangue, che era tra Giuseppe e Gesù, per mezzo della gloriosa Vergine, bastava per far chiamare l'uno padre dell'altro . E poicche i Giudei chiamavan Fratelli quei, che eran Gugini, vi è grande apparenza, ch'eglino rispettassero come loro padri quei, che aveano qualche grado d'affinità sopra di essi; che S. Giuseppe essendo Zio, o almeno (47) Cugino della Santissima Vergine, il figliuol di Dio lo riguardava per questo rispetto medesimo come fuo Padre.

Mi sarebbe facile di cavar ancor qualche vantaggio dal pensiero profondo di S. Efrem (48), il quale par che testifichi, che S. Giuseppe comperò in qualche modo il nome di Padre di Gesù, e. ch'ei lo pagò interamente colla fola caparra, che die a Maria in prenderla per Ispola. Questo Dotrore vuol dire, che S. Giuseppe avea già dato forti pruove, come tante caparre, per ficurezza della Santità, che dovea acquistare, quando poi sarebbe divenuto capo della prima famiglia del mondo ; e che elleno erano bastantissime per meritargli l'autorità di Padre di Gesù, quale pareva esfergli dovuta, come una giusta ricompensa delle vir-

tù ammirabili (49), ch'avea praticate prima

(47) Joseph Mariam tanquam propinquissi-mam dunit unorem S.Thom.in 6.1. Matt.

(49) Fuit Joseph pater, & parens non ge-

<sup>(46)</sup> Pater Christi erat, & jure conjugit, atque affinitate. Jo: Burghef.in Harmo. Evang. pag. 59. Idem docet Jo: de Haje t.1.in Evang.pag.98.

<sup>(48)</sup> Quoniam Virginis & Joseph Sponforum, ac candidatorum arrhabones, ut hoc nomine vocaretur effecerunt . Hephrem l.de Margarita pretiofa Sub finem.

140

di sposare la Divina Maria.

I Savi esaminaneranno il pensiero d'un dotto Prelato (50) di quest' ultimi secoli, il qualcoscrive, che lo Spirito Santo in sar trattare nella Scrittura S. Giuseppe da Padre di Gesù, ci hadato a conoscere, ch'ei voleva, che noi ci accomodassimo al modo ordinario, con cui gli Uomini si spiegano; E perche noi veggiamo, che un secondo sposo ha costume di rimirare come suoi propri i figliuoli del primo letto; Giuseppe ancora come secondo Sposo della Vergine, ha diritto di chiamar Gesù suo figliuolo, ancorche sia stato sormato per sola opera dello Spirito Santo, primo Sposo di Maria. Ecco tre altre prove più so de che truovo nella Vergine per persuaderci, ch'i

suo casto Sposo è veramente Padre di Gesù.

Primieramente S. Giuseppe è Padre del Salvatore a cagion del matrimonio, che ha contratto colla Vergine; perche secondo il pensiero di Ruperto (51) Abate, è impossibile, esser Sposo di Maria, senza esser padre di Gesù. S. Agostino (52) si servì molti secoli sa di questa medessima ragione, per giustificare la Sagra Scrittura, che chiama Giuseppe Padre di Gesù. E soggiugne

nitura carnis, sed ardore charitatis, obedientiaque fervore. Vigerius Card.de Purif. B.M.V.cap. 13.

<sup>(50)</sup> Dictus est Pater Joseph, eo quod sponsus Virginis; sic etiam consueverunt dici privigni filii vitrici. Jo: Soares. Ep.comm. tract.59. in Luc.

<sup>(51)</sup> Si Vir eft Marie, eft & Pater Domini.Rup.in c. 1. Matt.

<sup>( 52 )</sup> Unde patrem ejus appellat, nisi quia virum Maria. Aug. l.de Cons. Evang.c. 1.

# LA QUALITA' DI PADRE DI GESÙ. 141

il medesimo Dottore (53), che questo titolo gli. è più incontrastabile, che non sarebbe quello, che s'infonderebbe con un'adozione fatta con tutte le solennità. Questo incomparabil Dottore, il quale mi pare fra tutti li Padri della Chiesa, che più d'ogn altro abbia difesa la Paternità di Giuseppe, s'innoltra più avanti col suo pensiero, e l'autorizza con un fentimento, che è ragionevolissimo, benche paja a prima vista troppo ardito. Gesù Cristo, dice egli, poteva esser chiamato figliuolo di Davide, quando anche la Santissima Vergine nondiscendesse da quel gran Re, come discendevain effetto; Imperciócche bastava, che il Salvatore fusse vero figliuol di Giuseppe, che passa per indubitabil figliuolo di Davide. Che se Davide può portar giustamente l'augusto titolo di Padre del Messia, perche Giuseppe glie lo communica, è facile a concludersi, che questo Santo deve egli medesimo esser più giustamente creduto da tutt'il mondo, e chiamato pubblicamente senza timor d'errare il degno Padre di Gesù. Tutta questa dottrina di S. Agostino, che Origene (54) aveva spacciata prima di lui, è appogiata sopra questa ragione ugualmente chiara, e potente.

La Santissima Vergine per ragione del suo matrimonio apparteneva a Giuseppe, e se vogliamacredere al pio, e savio Cancelliere (55) dell' U-

ni-

<sup>(53)</sup> Et ob hoc etiam Christi patrem appellat multo convenientius, quod ex ejus conjuge natus sit, quam si ei esset aliunde adoptatus. Ibtdem, & alibi sepius.

<sup>( 54 )</sup> Orig.hom. 17.in Luc.

<sup>(55)</sup> Fuit autem hec procreatio pueri Jesu in te Maria, per Spiritum Sanctum, de consensu vero, vel interpretativo viri tui Joseph.Gers. Cer.de Nat.Virg.

niversità di Parigi", lo Spirito Santo non volle prendere quella piccola porzione di sangue della. Santissima Vergine, per formarne il corpo al divin Verbo, senza il consenso espresso, o tacito di Giuseppe, a cui questo sangue apparteneva. Di sortatche il Verbo assumendo una piccola parte della. sostanza di Maria, per sormarsene un corpo, pigliava un bene ch'era di Giuseppe (56), o più tosto si metteva sotto la di lui dipendenza, unendosi ad una carne, sopra cui questo Santo avea diritto. E cosi facendosi figliuol di Maria, diveniva in qualche modo figliuol di Giuseppe; imperciocche Gesù non era figliuolo semplicemente d'una Vergine, ma d'una Vergine sposata à Giuseppe (57). Questo è il senso, che devesi dare alle parole di molti Dottori, ed in particolare al Savio Pasquale Ratberto Abate di Corbia (58), che fiorì alla metà dell'ottavo secolo, allorche dicono, che Gesù appartiene a Giuseppe anche secondo la Carne.

Bisogna dimandare ora a colui, che contrasta. al nostro Santo la dignità di Padre di Gesù, se un uomo, che ha trovato un tesoro nel suo campo, ne può egli pretender qualche cosa? Se una persona possiede legittimamente i fiori coltivati collasua industria nel proprio giardino. Se si ardirebbe

dispu-

<sup>( 56 ).</sup> Joseph obtinuit jus paternum in Chriflum, eo quod effet os ex osibus ejus, & caro de carne ejus, utique Mariæ sponsæ suæ. Antonius Perez Episc. Urgellensis Comment. Super Matt. c.23. (57) Fuit Paterl generatione, non quidem Jue , sed Maria Uxoris sua . Gerf. fer. de Nat. B.V.M.

<sup>(58)</sup> Ad Joseph juxta carnem pertinet ortus Christi, ut dici possit idem per banc Pater Salvetoris . Pasch. Rathertus Abbas Corbiens . exposit. in Matt.l.z.

disputar la pioggia, ò la rugiada a quello, che è padron del terreno dove cade. Il Salvatore, secondo l'Appostolo (59), è un gran tesoro, dove Iddio ha radunato quanto vi è di più prezioso nella Divinità, e fra le Creature. Egli è, dice lo Spirito Santo, un bel fiore (60) che Dio produce in Cielo, e Maria in Terra, e questo gratissimo, fiore rallegra l'Universo con la sua bellezza e l'imbalsama colla soavità del suo odore; Egli è una rugiada misteriosa, secondo Isaia (61), ed una. pioggia divina, che diffondesi sopra l'universo per santificarlo. La Santissima Vergine è quel campo benedetto, donde si è cavato questo tesoro; L'Orto chiuso, dove questo fiore sì raro è stato prodotto; La Terra fortunata, che ricevè questa celeste rugiada; e siccome questo campo, questo giardino, e questa Terra e di Giuseppe, così sa di mestiere, che Gesù appartenga a Giuseppe in qualità di suo figliuolo. Fortifichiamo un pò più questa prova.

Potrei servirmi dell'autorità del Venerabile Beda (62), il quale pensa, che S. Giuseppe per cagione del suo matrimonio, possa esser chiamato Padre di Gesù, nel modo, ch'ei vien qualificato per
isposo di Maria. Questo dottissimo Scrittore par,
che abbia pigliato questo suo pensiero dal libro di
S. Agostino (63), che molto tempo prima di lui
avea pubblicato. E perche è dottrina indisputabile nella Chiesa, che Giuseppe è stato Sposo di Maria, bisogna conchiudere per conseguenza, ch'egli

me.

(60) Ego flos campi.C.2.

<sup>(59)</sup> In quo sunt omnes Thesauri. Ad Colos. 20

<sup>(61)</sup> Rorate Cœli desuper.Is.45.

<sup>(62)</sup> Eo modo Pater ejus valet diei, quo eft vir Mariæ. Bed in c.2. Luc. & alibi.

<sup>(63)</sup> Pater ejus, sicut conjux Matris ejus. Aug.l.i.de Nupt., & Concup.c.11.

merita per cagione del suo matrimonio, di portar

per giustizia il nome di padre di Gesù.

Ma sarà più convenevole al mio argomento di decidere la celebre quissione, che molti Dottori hanno trattato in tutt'i secoli. Si domanda perche il Padre Eterno non ha fatto incarnare nel casto sen di Maria il suo Divin figliuolo prima ch' ella si maritasse;o almeno prima d'esser condotta in casa. del suo Sposo? I Santi Padri sono ricorsi a diverse ragioni, per giustificare i disegni di Dio, che a loro parevano assai stupendi. Perche sembra, che'l Tempio di Gerusalemme fusse più santo della piccola casa di Nazaret, dove il nostro Santo dimorava: e che la Santissima Vergine su'l fine del suo ritiramento prima di sposarsi, era in una più eccellente disposizione, per ricevere la Seconda Persona della Santissima Trinità, che non quando trovavasi nello stato di maritata. Il Demonio ancora sarebbe stato in dubbio, toccante il gran misterio di nostra Redenzione, siccome il su dipoi. I Giudei finalmente non avrebbero avuto alcun fospetto contrario alla purità della Vergine, quando ella avesse conceputo qualche giorno prima di spirare i nove mesi dopo contratto il matrimonio. Certamente i Padri della Chiesa, che parlan sì spesso di questa materia, non rendono alcuna ragione, che gli obblighi a conchiudere, che non poteva senza qualche inconveniente precedere l'incarnazione per qualche poco di tempo il matrimonio di Giuseppe, e di Maria.

Io per me mi appiglio facilmente al sentimento di un Dottore ugualmente pio, e dotto (64), il quale insegna, che Dio volle dare a Giuseppe un titolo autentico per portar giustamente il nome di

Pa-

<sup>(64)</sup> Ut Pater putaretur, Mariam est in Conjugem accipere jussus. Jo: Justus Lansperg. Carthus. Ser. 1. in Dom. 1. post Nat. Christi.

## LA QUALITA' DI PADRE DI GESÀ. 145

Padre di Gesù in farlo Sposo di Maria, primacche il Salvatore susse conceputo. Iddio avea disegno, che tutto il Mondo potesse dire col dottissimo
Tostato (65), che il Salvatore apparteneva al
matrimonio di Giuseppe, e di Maria; e che si assicurasse ancora dal Savio Vescovo di Cristopoli
(66), che Gesù Cristo veramente era sortito da
quel matrimonio Verginalissimo. Egli avea, dico
io, disegno di sostenere, che il Salvatore non erasolamente il frutto benedetto del casto sen di Maria; ma anche (come nota S. Tommaso (67) dopo
S. Agostino) ch'egli era il frutto del Matrimonio di
Giuseppe e di Maria, e nel medesimo tempo sigliuol dell'uno e dell'altra. Tutte queste mi pajono
bastanti ragioni per questa prima pruova:

Secondariamente io trovo un'altro titolo della paternità di S. Giuseppe nell'autorità, che la Santissima Vergine gli ha comunicato sopra Gesti. Per entrare nel mio pensiero, bissi gna presupporrecon alcuni Santi Padri, e Teologi (68), che la gloriosa Vergine aveva a riguardo del suo sigliuolo un diritto non solamente di Madre, ma in qualche modo anche di Padre. Ella sola avendo contribuito tanto della sua propria sostanza, quanto su necessario per la produzione del corpo adorabile di

(65) Christus tanquam proles ad Matrimonium Mariæ, & Joseph pertinet. Tost. in c. 1. Matt. 9.32.

<sup>(66)</sup> Christus natus est ex illo sacro virginali, & inviolato Matrimonio. Jacob.de Valentia tract super Magnificat.

<sup>(67)</sup> S. Thomas in cap. t. Matt.

<sup>(68)</sup> Ipsa sola fuit quasi Pater, & Mater Christi. Cornel.a Lap.in c. 1. Mate. Æterni silis Mater patriam in ipsum potestatem obtinens, atque exercens. Salazar de Immac. Concept. c. 30.n. 1.

Gesù; sembra, dice S. Bernardino (69), avesse acquistata tutta l'autorità, che i padri, e le madri hanno sopra de loro figliuoli. Alcuni Dottori con S Anselmo (70) la chiamano padre, e madre del Salvatore; il che sanno con tanta ragione, quanta n'aveva S. Paolo (71) di chiamarsi padre, e ma-

dre di quei, che avea guadagnati alla fede.

E perche tutto il Mondo deve andar meco d'accordo sopra questa verità, io non fò difficoltà d'innoltrarmi a dire, che la Santissima Vergine senza far torto ad alcuno, ha potuto cedere una parte de' suoi diritti a S. Giuseppe. Niun vassallo deve lamentarsi del Sovrano, allorche questi comunica la sua autorità a' Magistrati, che governano immediatamente i popoli: nel medesimo modo, ne gli Uomini, ne gli Angioli possono biasimare la Madre di Dio, se sece parte dell'autorità, che aveva fopra il Salvatore al fuo Sposo Ella avea scelto, per sentimento di S. Bernardo (72), il glorioso S. Giuseppe per esserle di sollievo nell'educazione del suo divin figliuolo, e nel negozio dell'importantissimo affare della salute degli Uomini: ha dunque potuto divider con essolui l'autorità, che Dio le aveva dato. Ma io dico di più, che dovea farlo.

Imperciocche, era cosa molto ragionevole, chefca

(70) Ansel de Excell. Virg. c.4.

(72) Matris solatium solum in terris magni confilii coadjutorem fidelissimum. Hom.2. in Missus est

<sup>(69)</sup> Quia tantum accepit a Matre, quantum alii a Patre, & Matre. Bern ser de S. Joseph a. z. c. 3.

<sup>(71)</sup> Nam per Evangelium ego vos genui.1... Cor.4. Filioli, quos iterum parturio. Ad Galat.4. Lac vobis potum dedi.i. Cor.4.

## LA QUALITA' DI PADRE DI GESU. 147

scaricando sopra S. Giuseppe una buona parte di quelle follecitudini, che bisognavale avere, e de travagli, che andavano ad incontrare, per nudrire, e per difendere il figliuol di Dio, era cola ragionevole, dico io , ch'ella gli dasse qualche autorità sopra quel figliuolo adorabile, affinche se egli avea molta parte alle cariche, ne avesse anche agli onori. Quindi e, che Iddio nè men volle, che i sessanta Vecchi fosser coadjutori di Mosè nel governo del popolo, se prima non avesse lor conceduto una parte dello spirito di sapienza, di cui il Santo legislatore era colmo. Del resto avendo questo castissimo Sposo rinunziato a' diritti del matrimonio, per empiere la misura di quella gran Santità, a cui Iddio lo chiamava, e per conservare in Maria quella purità, che (73), la fece Madre di Dio, eracosa giustissima, che la Vergine per darci un'eccellente essempio di gratitudine, e dell'amore, che una sposa deve al suo sposo, gli cedesse una parte di quell' autorità, che Dio, e la natura le avea dato sopra Gesù; affinche se Giuseppe aveva con la sua castità contribuito alla divina maternità della Spola; ella ancora , che amava e la gratitudine , e la purità, lo facesse in qualche modo Padre del Salvatore. Finalmente S. Giuseppe dovea portare il nome di Padre del Salvatore per gl'interessi propri della Vergine, per non metter, dice S. Girolamo (74), in pericolo la sua reputazione; e perciò la Vergine non poteva mancar d'onorare il suo Sposo di questa paternità, senza distrugger se stessa; quin-

<sup>(73)</sup> Mariæ Virginitas per Joseph confortium illustratur. Viger. Card. de Annunc. B. V. c. 13. (74) Ad famam Mariæ conservandam Pater Jesu est ab omnibus æstimatus. Hieron. contra Helvid sub initium.

di aggiunge con S. Agostino (75), che non solamente Maria ha potuto, e dovuto cedere, ma effettivamente ha ceduto a S. Giuseppe questa qualità di Padre del Salvatore.

L'Evangelio (76) c'insegna, che Maria ha dato il nome di Padre del figliuol di Dio al suo Sposo, sa-cendogli parte dell'autorità, che'l Cielo le aveva-concesso. Vostro padre, ed io v'andavamo cercando. Già vedete, che desidera fargli parte de suoi diritti; e riserbandosi il titolo di Madre, gli trasserisce quello di Padre di Gesù. S. Girolamo (77) accerta essere stata cosa maravigliosa, che la Vergine altre volte fingesse di non conoscer Giuseppe, quando l'Angelo le parlò (78); ed essendo ora in presenza del suo divin figliuolo, onora quel medesimo Giuseppe del glorioso titolo di Padre di Gesù, in un tempo, ed in una circostanza, che merita particolar risessione.

il Maldonato, Giansenio, e molti altri Interpreti hanno osservato, e provato solidamente, che il Salvatore era suor della solla del Tempio, quando la Madre gli disse queste parole. Figliuol mio, vostro Padre, ed io vi cercavamo con molto dolore. E per conseguenza niuno l'obbligava a servirsi di questo

ter-

(76) Pater tuns, & ego dolentes quæreba-

( 77 ) Contra Helvidium fere initio.

(78) Virum non cognosco Luc. 1.

<sup>(75)</sup> Sicut illa caste mater, sic ille caste Pater. Aug. Ser. 63 de diversis c. 16.

ron.t. 3. tract. 46. Canistum l.4. de Deipara c. 17. Maldon.in c.2. Luc. Cornel.a Lap., & Jansenium Gand, ibidem,

termine sì onore vole per il nostro Santo: (Vostro Padre). Ella poteva dir fenz'alcun pericolo, il mio Sposo, ed io, ovvero il vostro servo Giuseppe, ed io vi abbiam cercato; ma questa Divina Signora pronuncia tali parole, vostro Padre, ed to, affinche sapessimo, ch'ella lo trattava da Padre di Gesti, non folamente in pubblico, ma anche in privato, che chiamandolo così, non pretendeva accomodarsi ad un modo di parlar popolare, a cui niuno la obbligava, poicche non v'era allor presente alcungiudeo; ma voleva stabilir questa costantissima verità, che Giuseppe effettivamente era Padre di Gesù, per avergli ella fatto parte di quell'autorità, che

avea sopra del Salvatore.

Sò bene, che le leggi permetton tal volta cancellarsi le donazioni, che si fanno tra lo Sposo, e la Spofa: I Sovrani han giudicato faviamente, che bifognava metter qualche limite a primi movimenti d'un'amore, di cui o lo sposo, o la sposa potrebbe pentirsi nel decorso del tempo. Ma perche l'amore, che univa Maria e Giuseppe, per tenero e forte, che fusse, era ugualmente giusto e regolato; le donazioni, che si fecero tra questi due Sagratissimi Personaggi suron ratificate nel Cielo; Di sortacche Maria avendo ceduto la sua autorità di Padre di Gesù a Giuseppe, questa cessione su grata ed accetta d'avanti a Dio, che di poi ispirò a questa. Vergine Madre, ed a tutta la Chiesa di dare a. Giuseppe il nome di Padre del Verbo incarnato. La Vergine per infegnarci a non parlar di ciò, che ridonda in nostra lode, giammai si è chiamata Madre di Gesù, ma bensì ha trattato senza restrizione, e liberamente Giuseppe da Padre del Salvatore, affinche niun dubitaffe, ch'ella gli faceva parte de' suoi diritti, per quanto l'era possibile; ch'è quanco ho pretefo di stabilire.

Per terzo. Giuseppe è Padre di Gesù, non sola-

mente per essere Sposo della Vergine, o per il dono, ch'ella gli ha fatto d'una parte della sua. au torità, ma ancora secondo il dotto Gersone (80). perche lo Spirito Santo l'ha sustituito per esser insua vece lo Sposo visibile di Maria, Speghiamo il pensiero di questo Dottore. Egli è certo nel sentimento de Santi Padri (81), che la Vergine è stata Sposa dello Spirito Santo, e siccome questo Spirito adorabile si sparse altre volte sopra le acque, e le rese feconde, così per un'atto tutto santo, e tutto divino rese la Santissima Vergine Madre feconda. E' vero però, che essendo invisibile, sostitui in sua vece uno Sposo visibile, affinche ei la. servisse fedelmente, e l'accompagnasse da per tutto. Il Salvatore separandosi insensibilmente dalla Chiesa, lasciò S. Piero in qualità di Vicario per governarla, e lo caricò (82) di tutt'i pesi de' travagli, l'impose tutte le cure, che bisognavagli avere nella fua condotta. Al medefimo modo dice Ruperto Abate (83), lo Spirito Santo sceglico un Vicario, cui mette in sua vece per esser lo Sposo visibile di Maria; e questo è l'incomparabil Giuseppe, cui lo Spirito Santo ha dato alla Vergine come per pegno del suo amore. Non sò se questo divoto Abate abbia preso questo pensiero da.

(80) Joseph Spiritu Sancto suadente, duxit suxorem.Gers. serm.de Nat. B.M V.

(82) Pasce agnos meos, pasce oves meas. Jo:

<sup>(81)</sup> Vide Anselm. lib. de excellen. Virgin., & Nissen. in Cant, multis locis, & colligitur ex bis werbis: Spiritus Sancius superveniet in te, & virtus Altissimi obumbrabit tibi. Lug. 1.

<sup>(83)</sup> Ad omnes calamitates, & arumnas, quas ipse Spiritus ferre non poterat, pignoravit Sanctum Josephum. Rupert.

Origene (84), o da Teofilatto (85), i quali accertano con fimili termini, che lo Spirito Santo volle, che Giufeppe portaffe il nome di Padre di Gesu; imperciocche facendolo suo Vicario in terra, gli aveva confidato la sua Sposa, e'l Salvatore del Mondo, perche si custodiffe. Tutti questi grandottori c'insegnano aver finalmente trovato nella persona di Giufeppe quel fortunato coadjutore dello Spirio Santo, che'l Profeta Isaia (86) cercavatanti secoli prima, e che parevagli impossibile appotersi trovare. Sopra questi sentimenti de' Padri della Chiesa bisogna ora ragionare in savore della Paternità di Giuseppe.

Ogn'un sà, che'l figliuol di Dio scegliendo S.Piero per suo Vicario, ha fatto risplendere a maraviglia sopra questo Capo degli Appostoli i raggi della sua autorità assoluta, assinche egli governasse saviamente la Chiesa sua Sposa: Si deve ancor crèdere, che lo Spirito Santo sossituendo Giuseppe in sua vece, gli abbia fatto parte del potere, che aveva sopra la Vergine e'l suo divin sigliuolo, e che non volendo ne potendo prender per se medesimo il nome di Padre di Gestì, ancorche ei susse l'autore, e'l principio della Sagrata sua Umanità, dona nondimeno questo bel ritolo al nostro Santo, qual ricompensa magnifica dell'incomodo, che prende-

(84) Honoravit eum Spiritus Sanctus Patris vocabulo, quia nutrierat Salvatorem.Origen.bom. 17.in Luc.

vasi, in supplir per lui al governo esteriore del Sal-

<sup>(85)</sup> Quoniam velut pater, curam pueri gerébat, & simul conversando ministrabat, illum meritò nominavit patrem, tanquam illum bonorans Spiritus Sanctus patris vocabulo. Theoph. in c. 2. Luc.

<sup>(86)</sup> Quis adjuvit Spiritum Domini If.c.40.

vatore, e della sua Madre. Egli ha dunque un. nuovo diritto sopra la Vergine, e sopra 'l Messia.; diritto sì fodamente stabilito, che come S. Piero in qualità di Vicario di Cristo può in qualche modo chiamar la Chiesa sua Sposa; così Giuseppe estendo il Vicario dello Spirito Santo, si gloria conragione d'aver la Regina degli Angioli per Isposa. S. Pietro riguarda tutt' i fedeli come suoi casi sigliuoli, e Giuseppe nell'istesso modo rimira il primogenito di Maria come suo caro figliuolo: imperciocche dice il divoto Cancelliere dell' Università di Parigi (87), lo Spirito Santo fostituendolo in fua vece, suppli colla sua propria virtù a quanto poteva mancargli per esser vero Padre di Gesti L' ammirabile S. Agostino (88) si spiega sopra questo argomento più chiaramente di tutt' i Padri, e Dottori, allorche sostiene, che lo Spirito Santo avendo dato S. Giuseppe per Isposo visibile alla Vergine. organizzò per tutti e due la Santa Umanità, affinche l'uno fusse degno Padre, l'altra degna. Madre di Gesù. Egli è vero, continua il medesimo Dottore, che lo Spirito Santo formò il corpo del Salvatore con la sola sostanza di Maria; pretese nondimeno, che Gesù nascendo, fusse figliuol di Giuseppe, siccome sù figliuol di Maria, quando ella lo concepì.

Nè è da dubitare, che ciò non fia per autorizzar questa sostituzione di Giuseppe, e la qualità di Padre di Gesù, ch' egli aveva acquistata per questo mezzo; Anzi osservo, che lo Spirito Santo insegnò

agli

(87) Cooperante Spiritu Sancto, & quodam modo vices gerente.Gers.Ser.de Nat. B.V.

<sup>(88)</sup> Quod Spiritus Sanctus operatus est, utrique operatus est ambobus silium dedit; sed in eo sexus, quem parere decebat operatus est hoc, quod etiam Marito nasceretur. Aug. ser. 63. de diversis. c. 2.

#### LA QUALITA' DI PADRE DI GESÀ. 153

agli Evangelisti (89) a mantenere a Giuseppe il nome di Padre di Gesù, ordinando loro, che nel racconto fedele della Genealogia del Salvatore. investigassero sempre quella di Giuseppe, e nonquella della sua Sposa, come pareva, che dovessero fare. Bisogna ancora aggiugnere a questa riflessione, che non folamente i Giudei, a' quali il misterio dell' Incarnazione non era flato rivelato, pronunciavano il nome di Giuseppe (90), prima. che quel di Maria, per conservare il diritto di colui, credevano esser Padre del Messia: Non solamente la Vergine parlando al figliuolo, gli dice, per umiliarsi anche nelle cose piccole, vostro Padre, ed io v'andavamo cercando (91); dove nota S. Agostino (92), ch'ella non ha riguardo alla preminenza della sua maternità, e che si contenta del rango della qualità di Sposa; Ma l'Evangelista medesimo scrive, che'l Padre, e la Madre del Salvatore ascoltavano con ammirazione ciocche dicevasi del loro comun figliuolo; e questo Scrittore, a cui lo Spirito Santo dettò la fua opera, non fece punto difficoltà di nominare (93) il Padre del Salvatore prima della Madre, procurando per tutte le vie di farlo conoscere a tutto 'l Mondo per

1 (90) Nonne bie est Jesus silius Joseph, cujus nos novimus Patrem, & Matrem Jose.

<sup>(89)</sup> Ibant parentes ejus per omnes annos in Jerusalem. Luc. 2. & alibi.

<sup>(91)</sup> Pater tuus, & ego dolentes quæreba-

<sup>(92)</sup> Non attendit sui uteri dignitatem, sed attendit ordinem conjugalem. Aug. ser. 63 de diver-fis.c. 11.

<sup>(93)</sup> Erant Pater ejus, & Mater mirantes.

degno Sposo di Maria, e per vero Padre di Gesti. Cerchiamo ora nella persona medesima di S. Giuseppe nuovi titoli della qualità di Padre, che molti ne scopriremo nella terza parte di questo difcorfo.

# PARTE TERZA.

Li titoli della Paternità di S. Giu-Seppe che Sono stabiliti Sopra la medesima Persona di questo Santo.

N On voglio fermarmi a raccontare ciò, che S.Bernardo (94), e'l B. Alberto Magno (95) han preteso, cioè, che S. Giuseppe si meritava il nome di Padre di Gesù, perche egli avea la carica di Sopraintendente della sua casa, e di Ministro di quel gran Re. Chi può dubitare, soggiungono, che l'Evangelio c'insegni, che Giuseppe è stato quel Ministro fedele, e prudente, a cui il Signore bardato la condotta della sua famiglia ? Egli entra per verità nell'effercizio della fua carica con una maniera. molto differente da quella, con cui Giuseppe della

(195) Christi familiæ sidelissimus Procurator

Alb. Mag.in c.z. Luc.

<sup>(94)</sup> Fidelis servus, & prudens, quem conflituit Dominus fue Matris Solatium, fue carnis nutritium. Bern.bom. z.in Miffus eft.

Genesi fù posto in possesso della sua (96); perche essendo questi ministro d' un Re della Terra, fu rivestito di porpora, riceve una collana d'oro al collo, e al dito l'anello del suo Principe; ma il nostro S. Giuseppe, che dovea portar le livree di quel gran Sovrano, cui serviva, non lascia punto le preziose porpore della povertà, allorche vedesi innalzato alla dignità di primo Ministro del più grande di tutt'i Re, e del più povero di tutti gli Uomini. Non è ora difficile a mostrare col testimonio medesimo delle Sacre Carte, essere stato in tutt'i tempi costume universale, e praticato da quasi tutte le nazioni della Terra, che quei, che avevan la carica di primo Ministro appresso i Sovrani, eranchiamati loro padri; onde è, che i sopracitati Dottori han ragione di chiamar S. Giuseppe Padre di Gesù .

Non infistero di vantaggio sopra ciò, che S.Agostino (97) ha notato, e provato molto a lungo,
cioè, che la Scrittura Sagra chiama nel vecchio,
e nuovo Testamento nostri Padri, quei che noi
imitiamo; Perciò Ezechiello (98) rimprovera
a gli abitanti di Gerosolima, che sono razza di
Amorrei, e di Cetei; imperciocche dice S. Agostino (99), che imitavano le azioni di quei

po-

<sup>(96)</sup> Fecit me quasi patrem Pharaonis.Gen. 44. Qui omnibus Provinciis prapositus est, & secundus a Rege, & quem loco patris colimus. Esth. 13. Mist tibi virum prudentem, & scientem Hiram patrem meum. 2. Paralip. 2.

<sup>(97)</sup> Tract.2.in Jo.

<sup>(98)</sup> Pater tuus Amorrhaus, & Mater tua

<sup>(99)</sup> Qui erant impir Amorrhæi, & Cethæi, Judæt autem imitati sunt impietates illorum. August.

popoli idolatri. Per questo stesso il figliuolo di Dio in una certa disputa disse a' Farisei, ed agl'altri Giudei, che il Demonio (100) era lor padre, e che nel medesimo tempo procuravano d'imitarlo. Questo basta per far portare a Giuseppe, secondo il sentimento d'alcuni Dottori, il nome di Padre di Gesù; imperocchè è certo, che 'l Salvatore nonvolendo esternamente distinguersi (101) dagl'altri, e conofcendo, che i figliuoli regolano ordinariamente le loro azioni fopra quelle de' Padri; ha voluto soggettarsi ad imitar Giuseppe in tutte le cose; affinche i Giudei vedendolo parlare come lui, faticar come lui, e prender tutte le sue maniere, si confermasser più fortemente nella persuasione, ch'egli era suo figliuolo. S. Paolo, se crediamo ad alcuni Dottori, chiama Gesù Immagine, confiderandolo in qualità di Verbo, ed anche in qualità di Uomo passibile, ed umiliato. Se il Salvatore, come Verbo, è Immagine; è Immagine certamente del Padre Eterno; e se è Immagine in qualità d' Uomo passibile, ed umile; lo deve essere di S. Giuseppe. Il Verbo è Immagine nelle massime della Teologia, perche è simile al Padre Eterno, da cui procede; Egli è ancora Immagine secondo la natura Umana passibile ed umiliata, non sol perche egli è simile a Giuseppe paziente ed umile; ma perche quelle persecuzioni, que' travagli, quegli esili, e quellapovertà di Gesù, sono imitazioni delle persecuzioni, de' travagli, degli esili, e della povertà di Giuseppe: e perche tutt' i patimenti, e tutte le azio-

( 101 ) Debuit per omnia Fratribus similari.

Ad Hebr. a. ad Rom. 8. & glibi sapius.

<sup>(100)</sup> Vos ex patre Diabolo estis. Jo. 8. Unde ergo Judæi silii Diaboli? non nascendo, sed imitando. Aug. ibidem.

## LA QUALITA' DI PADRE DI GESQ. 157

azioni del Salvatore, sono, per così dire, copie delle azioni, e de' patimenti di Giuseppe. Il Figliuol di Dio, dice l'Appostolo (102), ha preso una natura, che l'ha fatto simile a tutti gli uomini, ma non si è reso persettamente simile nel suo esterno, che ad un solo uomo. E vuol dire, che egli ha esattamente simitato quell' uomo, che i Giudei riguardavano come suo Padre, e che in questa qualità dovea servire in qualche modo di modello al suo figliuolo adorabile, ed acquistarsi

per questa via il nome di Padre di Gesù.

Lasciamo da parte queste due pruove : Imperciocche gl'altri impieghi, che Giuseppe ha avuto appresso il figliuol di Dio, ci convincan più fortemente, ch'egli possiede titoli incontrastabili, che lo stabiliscono Padre di Gesù . I.L'Angelo (103) gli ha dato impieghi considerabili. Il. La legge lo ha caricato d'alcuni altri. III. Lo stato, in cui il Verbo Incarnato ha voluto nascere, ha impegnato il nostro Santo ad averne degli altri, che lo mettano in diritto di chiamar Gesù suo figliuolo. Il B. Alberto Magno (104) ha avuto ragione di scrivere, che il primo impiego, che l'Angelo confidò a Giuseppe, su d'imporre al figlio di Dio il nome adorabile di Gesù, e ch'egli da allora lo pose in possesso della qualità di Padre del Salvarore. Perche i Santi PP. infegnano (105), e provano con più

<sup>( 102 )</sup> In similitudinem hominum factus, & babitu inventus ut homo. Ad Philip.2.

<sup>(103)</sup> Vocabis nomen ejus Jesum. Matt. 1. (104) Licet non sis necessarius ad conceptum, & ad partum, tamen eris necessarius ad nutritium; prima tua cura erit ad nomen. Alb. Magn in C.1. Matt.

<sup>(105)</sup> Nomen imponere Majestatis, ac Domi-

più essempi della Scrittura, che l'imposizione de' nomi è segno di potenza, e d'autorità in colui, che gl'impone. Sarebbe errore il dubitare se Giuseppe siasi avvaluto della sua commissione, e se egli in essetto inducesse tutto il mondo a riconoscere il nome adorabile del suo figliuolo. Tra' Giudei i soli padri imponevano i nomi a' lor figliuoli (106); e se à accaduto tal volta, che le Madri si sian presa questa libertà, l'han satto col consenso de' loro Mariti, o in loro assensa, come costa da molti essempi.

Un Dottore molto antico (107), che scrisse per la disesa de dogmi Cattolici, accerta esser stata cosa importantissima, che il nome di Gesa suffe rivelato ad un uomo, ce ad una Donna, affin d'insinuarci, che colui, che dovea portarlo, veniva al mondo ugualmente per gli uomini, e per le Donne. Altrettanto ne ha giudicato S. Agostino

il

(106) Vide Menochium de Repub. Judæor., & som. 4. qu. 59. in Matt., & vocavit nomen ejus Je-

Sum. Matt. 1.

nii est, nomen verò accipere subjectionis, ac servitutis. Damasc. l. 2 de side Orth. c. 3. Ita Spiritus Sanctus fecit ubi Paulum captivum accepit, ut vel etiam inde disceret Paulus, se babere Dominum. Volens Dominus docere Adamum, quod eum Principem, & Dominum feciset, adduxit ad eum omnia animalia, ut videret, quid vocaret ea; quod monstrat, quòd nominum impositio dominium testatur. Chryst. de Conversione Pauli tom. 3. Ita docet disertis verbis. Alb. Magn. in Cap. 1. Matt.

<sup>(107).</sup> Quatenus eumdem jam venisse, tam viris, quam faminis repræsentet ex voce. Paschas Rathertus Abhas Corbiensis l.2.in Matt.

(108), il qual insegna, che Dio aveva ordinato, che la Santissima Vergine, e'l suo casto sposo sa-pessero immediatamente dal Cielo il nome del Salvatore, e che ricevessero separatamente l'autorità d'imporglielo, assin di persuaderci, che l'uno era suo Padre, e l'altra sua Madre; poicche tutti e due aveano diritto di trattar Gesù Cristo come loro figliuolo. Pare che i Santi Padri, e l'Evangelio stesso c'inducono a credere, che S. Giuseppe non solamente pubblicasse, che il nome di Gesti era quello, che doveasi al vero Messia; ma ancora ch'egli avesse ordine espresso da Dio di sossere, e disendere l'imposizione di questo nome, doppo d'essere stata satta.

Teofilatto (109) loda S. Giuseppe d'avere ubbidito sedelmente all'Angelo, ed assicura, che questo Santo ha satto risplender la sua sommissione in questa congiuntura. Certamente non pareva questa un'impresa dissicile, di dare il nome di Gesù al singliuol di Dio; nè che Giuseppe, per aver accettato quest'onore, meritasse d'esser lodato della sua ubbidienza. Questo Dottore però non giudica così, imperciocche egli crede, che S. Giuseppe non solamente abbia imposto questo nome al Messia, mache glie l'abbia mantenuto. Egli prevedea, che non poteva sar conoscere il suo sigliuolo sotto un nome misterioso, senza dar da parlare al Mondo, e senza esporsi alle malediche lingue degl'invidiosi; onde è, che ebbe bisogno di coraggio, per ubbidire in questa congiuntura. Iddio ha assegnato il nome

(109) Oftendit hoc loco obedientiam Joseph, quia quacumque dixerat et Angelus, fecit. Theo-

philad in capa . Matt.

<sup>(108)</sup> Ambobus dixit Angelus, ut puero nomen imponant, ubi parentum declaratur Authoritas. Aug. serm. 63. de diversis c. 2.

a Gesù, l'Angelo l'ha pronunziato prima degli Uomini, Maria fu la prima ad udirlo sopra la terra, S. Gio: Battista l'ha insegnato prima di tutti, e l'ha spiegato a' Giudei sù le rive del Giordano, gli Appostoli l'han fatto rimbombare fra gl'idolatri; ma il Verbo incarnato l'ha voluto ricevere, e mante-

nerselo per mezzo di Giuseppe.

L'Angelo (110) ne spiegò tutte le forze al nostro Santo, e non alla Vergine, perche avendo Giuseppe la commessione d'imporre, e di disendere il nome di Gesù: a Giuseppe dovea spiegarsi il significato, per giustificarne l'uso, in caso, che qualche falso zelante avesse voluto torlo al Messia, ed obbligarlo a contentarsi d'uno di que' tanti altri, che i Profeti (111) gli avean promesso. Non si legge nell'Evangelio, che fussesi alcuno impegnato d'imporre al Salvatore il nome di Giuseppe suo Padre, o di qualche altro suo parente, come s'erano sforzati di dare al Santo Precursore il nome di fuo padre Zaccaria: Perche S. Giuseppe, come infegna un Dottore (112), avendo avuto ordine di fostenere a tutto potere, e con tutta l'autorità l'imposizione del nome di Gesù; disse sì chiaramente. e sì efficacemente, voler'egli, che 'l suo figliuolo portasse il nome di Cesù, che niuno ardi opporsi alla sua volontà. I Giudei medesimi, che non potevan soffrire, che comparisse qualche cosa di grande nella persona del Salvatore, non ebbero però mai

(1111) Vocabitur nomen ejus Emanuel Is.7.

Princeps pacis. If. 1.

<sup>(110)</sup> Ipse enim salvum faciet populum suum a peccatis eorum. Matt. 1.

<sup>(112)</sup> Salvatorem eum esse testare, quia ipse salvum fecit omnem mundum ab initio. Christianus Drutmarus Monachus Corbiensis, qui viati initio sacul. 8. cap. 1. expositionis in Matt.

LA QUALITA' DI PADRE DI GESU. 161

mai tanta audacia di rimproverargli la Santità, e

la Maestà del suo nome:

E poicche S. Giuseppe ha dato, e conservato il nome di Gesù al Salvatore del Mondo, ha fatto in questa occasione l'uffizio del Padre Eterno: bisogna dir con Teofilatto (113), che 'l Padre Eterno sostituendolo in sua vece, e dichiarandolo Padre non solamente per riputazione, ma per deputazione, e per autorità delegata, gli abbia fatto parte della sua paternità, e dell'autorità, ch' egli ha so-pra'l suo figliuolo. Verità è questa ben fondata sopra 'l sentimento de' Santi Padri, e Dottori (114). S. Agostino ha scritto in più luoghi, che l'impiego, che S. Giuseppe ha avuto appresso del Salvatore in imporgli il nome di Gesù, basta per fargli portar con giustizia il nome di Padre del Salvatore. S. Crisostomo si spiega più chiaramente sopra questo argomento; perche avendo citate le parole dell'Angelo, che dice a S. Giuseppe; Voi lo chiamerete Gesù; aggiunge, che l'Angelo riguarda Giuseppe in questa occasione come Padre del Messia. Se S.Bafilio (115) di Seleucia ha predicato altre volte, che .

(113) Vocabis nomen ejus Jesum; Tu vocabis utpete Pater. Theop.in cap. 1. Matt.

<sup>(114)</sup> Primum proprium jus paternum est filiis imponere nomen; cum ergo Josepho hoc jus tribuitur a Deo, mihi videtur Josepho collata in Jesum ea authoritas, & jurisdictio, quam pater habet in silios. Paulus de Palatio in Cap.1. Matt. Paterna ei non ausertur authoritas, cum jubetur puero nomen imponere. August. serm. 63. de diversis, seu tract de conson. Evang. Matt., & Luc. c. 10. Tanquam ad patrem loquitur. Chris. in Catena PP. Grac. in c.1. Matt. Idem habet Nicetas ib. citatus.

<sup>(115)</sup> Esto Adam nominum Artifex , quan-

che Dio aveva in qualche modo diviso con Adamo la gloria di crear tutti gli animali della terra, riferbandosi esso la sola potenza di trarli dal nulla, e dando ad Adamo la commissione d'imporre i nomi a ciascuno; Noi possiamo ancor' asserire conalcuni Teologi (116), che'l Padre Eterno ordinando a Giuseppe d'imporre il nome al Salvatore, gli abbia testificato, che volea fargli parte della. gloria d'esser Padre del Verbo. La pratica costante della Chiesa può autorizzare questo sentimento.

S. Giuseppe dando il nome di Gesù al Salvatore fa per così dire come i Compari nel Battesimo : Essi presentando i Bambini alla Chiesa: danno loro il nome : ed allora in un certo modo divengono come loro padri. All' istesso modo S. Giuseppe in pronunciar pubblicamente la prima volta il nome di Gesu, comincia, secondo il Cardinal Gaetano(117). a far l'officio di Padre verso il Salvatore; di sortacchè egli ha più di gloria in questa occasione, che non ne avrebbe un Uomo, il quale inventasse nomi propri a tutte le creature, che sono sopra la. terra, perche nel momento, ch'egli dice Gesù è il suo nome, si riconosce per Padre del Messia Questa commissione per gloriosa che sia, non è però la più

do rerum esse non potes ; formentur à me , nominentur a te ; partiamur fiericis bujus solertie

im-

gloriam. Bafil Seleuc.orat.2.

(117) Fungeris tu officio Patris, in appella-

tione nominis. Cajetanus in Cap. 1. Matt.

<sup>(116)</sup> Per unum adum imponendi nomen fiz gnificatur officium integrum , ficut per actum plena potestas , & Jurisdictio Petri , cui dictum eft. Pasce oves meas. Salmer. Tom. 3. tract. 30. Per nominis impositionem adaquatum patris nomen adumbratur. Chrystophor. de Vega in Theol. Mariana pag. 319 ..

LA QUALITA' DI PADRE DI GESU. 163

importante di quelle, delle quali l'Angelo caricò

S. Giuseppe.

Ogn'un sà la crudele impresa del Re Erode contro la vita di Gesù, o più tosto, secondo S. Pier Crisologo (118), l'infame disegno, che 'l Demonio aveva risoluto d'eseguir contro Gesù per mezzo d'Erode. Si sa inoltre, che Dio avendo una infinità di mezzi facilissimi per metter il suo figliuolo al coperto del tirannico furore, volle nondimeno sceglier quello, che era il più umile, e meno onorevole pel Salvatore, ma nell'istesso tempo il più glorioso per S. Giuseppe, facendogli dar ordine di mettere in salvo la vita del suo figliuolo con la fuga. Cosa strana, dice il sopracitato Autore; La persecuzione è sì violenta, e sì calorosa contro del Salvatore, che tutra la Giudea non può provvederlo di rifugio. Ad Elia (119) basto il soccorso d'una povera vedova, per difendersi dalla persecuzion d'un Re assoluto : e Gesù non trova in una vasta Provincia sufficiente protezione contra un Re dominato dalla paffione. In vano questo adorabil perfeguitato si nasconderebbe nelle caverne, giacche la crudeltà d'Erode, che l'andava cercando in una Stalla, l'anderebbe a scoprire anche ne nascondigli delle più aspre rupi : In vano si rifugierebbe nel Tempio, e fra gl'Altari; perche questo Re empio, che ne ha sovente profanata la Santità, ne lo sareb. be a viva forza levare. Ma faccia pur quanto vuole, ch'egli giammai non lo torrà dalle braccia dello Sposo di Maria; e quel che la cura degli Amici, le premure de' Parenti, i Palazzi de' Grandi, la Mae-

(118) Quærebat eum Diabolus per Herodem. Chresolsfer. 150.

<sup>(119)</sup> Eliæ contra insidias liberi Regis vidua una sufficit, Christo contra Herodis Captivi minas Judea una non sufficit. Chrysol. ser. 56.

Maestà de' Sagri luoghi non han potuto fare, Giufeppe l'esseguisce; e sottrae l'amabil Bambino dal

furore d'Erode.

L'Angelo dà a Giuseppe una commissione, che da lui par che meglio si sarebbe potuta esseguire, e pareva molto ragionevole, che l'Angelo del gran Configlio fusse portato in Egitto per mezzo d'un Angelo. Ma perche il Padre invisibile di Gesù l'aveva difeso altre volte contro la ribellione, l'oltraggio degli Angioli Apostati, che ricusaron d'adorarlo al principio di loro creazione; bisognava ancora, che suo Padre visibile lo proteggesse. contro la persecuzione, e furor de' Tiranni. Pare, che 'l Salvatore si sarebbe riposato più dolcemente fopra le Ale de' Cherubini , volando per l'aria, che fra le braccia d'un Uomo camminando per terra; perche è cosa molto dolce, come parla S. Bernardo (120), l'esser portato per mano d'Angioli. Iddio per tanto non ha fatto quest'onore a gli Spiriti Celesti, ancorche ne vedesse milioni osseguiosi a pie del suo Trono, che offerivansi a rendere un. servizio sì importante al lor Signore. A Giuseppe folo è riserbata la gloria (121) di salvar la vitaal figliuol di Dio perseguitato. Questa preserenza in favor del nostro Santo ad esclusione degl' Angioli, richiede da noi qualche particolare riflessione.

Il Verbo Incarnato ha voluto restare obbligato a Giuseppe della conservazione della sua vita, affinche tutto il Mondo sapesse, che se'l Padre Eterno sa discendere il suo figliuolo in terra per nostro be-

(120) Quam facile transit, qui illis portatur manibus. Bern in Ps. 90.

<sup>(121)</sup> Puer Jesus ministerio Joseph sive in Ægyptum eundo, sive inde redeundo transfertur. Card. Camerac. tract. de S. Josepho.

#### LA QUALITA' DI PADRE DI GESÀ. 165

ne : pare avervi inviato ancor Giuseppe per conservar la vita a colui, che n'e il fonte. Tutti gli Uomini han contribuito alla morte del Salvatore. ed un solo uomo lo ha impedito di morire nella sua infanzia; e se Maria fra le Donne è l'unica, da cui Gesù ha ricevuta la vita: Giuseppe fra gli Uomini è il solo, che glie l'ha conservata . E' vero. che tal volta Dio ha destinato Angioli, a trasferire da un luogo all'altro Profeti, e Predicatori dell' Evangelio; ma a Giuseppe solo confida il trasporto di Gesù in luogo di sicurezza. Questo Santo non ha fatto il viaggio da Betlemme all'Egitto sì facilmente come Habacuch dalla Giudea in Babilonia, trasferitovi dall' Angelo, o come 'l Diacono S. Filippo da Gazza ad Azoto: ma questo stesso dà più rilievo alla gloria del nostro Santo, poicchè quel viaggio gli costò sì caro, che gli bisognò impiegarvi travagli, vigilie, fatiche, infino a mettere in rischio, e libertà, e vita, per liberare il suo figliuolino dalla morte.

Or ciò supposto, quale invidia potrà avere Giuseppe agli Angioli a riguardo de' gran servizi, che ancor essi hanno reso al Salvatore? Dica pure uno di loro: Io ho avuto la fortuna di portar la nuova felice della sua Incarnazione alla SS. Vergine. Dicano altri: Noi con inni,e cantici d'allegrezza abbiam pubblicata la sua nascita. Narrino altri il magnifico banchetto apparecchiatogli colà nel Deserto. Altri si vantino di averlo consolato con parole di conforto, mentre agonizzava nell'orto di Getsemani; Altri finalmente si faccin gloria o di aver custodito il suo Sepolcro, o d'essere stati i primi a pubblicar agli Appostoli la gloriosa sua Risurrezione. Giuseppe però con una fola parola dissipa lo splendore di tutte quelle importanti funzioni, se aggiunga; Io con rischio della mia propria vita ebbi la sorta di salvarquella di Gesù. Certamente è di gran gloria all'

L 3

Angioli, che guida il Sole, presiedere al movimento di quel Pianeta, che regola tutt'i movimenti de' corpi inferiori, e che divide i nostri giorni, i mesi , e gli anni; ma Giuseppe ha prescritto al Sol di giustizia tutt'i suoi movimenti, e l'ha fatto felicemente scampare da' mostri più crudeli della natura : Egli lo ha condotto tra Tiranni armati di ferro, e fuoco. tra Popoli inumani, ed idolatri, e si ha acquistato più di gloria falvando Gesù da questi pericoli nell'Egitto, che non ne meritò non dico solo il Legislatore Mose, ma l'Angelo stesso, che con lui concorse a liberare dalla cattività il Popolo d'Israele. O quanto sù glorioso a questo Padre Vergine lo stringer in questa occasione il figliuol di Dio fra le sue braccie vittoriose della crudeltà d'Erode! Afficurato in mezzo a' pericoli, lo portava non come il vecchio Simeone per benedirlo, ma per salvarlo: non come la sua divina Madre per allattarlo, ma per guardarlo dalla morte: non come il Padre, che . lo tiene in seno per comunicargli una vita, che non può perdere, ma per conservargliene una, che i nemici pretendevan di torgli. Il successo, ch'ebbe il nostro Santo in questo impiego, su coronato da mille ricompense; ma ci basti presentemente di confiderarne una fola.

E' privilegio, che tutte le nazioni concedono a chi salva la vita di qualche persona, d'esserne chiamato Padre; imperciocche la conservazione d'una cosa, come insegna la filosofia, non deve esser meno stimata della sua produzione, e tanto siamo obbligati ad un, che ci salva la vita, quanto a' nostri padri, che ce l'han data; Dimodocche a chi c'interrogherà; perche Giuseppe si chiama Padre del Salvatore? Bisognerà rispondere con Origene (122),

(122) Comes fuerat in Ægyptum descendentis.Orig.hom.8.in Luc.

## LA QUALITA' DI PADRE DI GESU. 167

perche egli l'ha afficurato da' pericoli, incontrati nell'andare in Egitto. La vita di Gesù perseguitata da Erode, fa di questo Re un' empio tiranno: questa vita venduta da Giuda, fa d'un'Appostolo, un'Apostata scelerato; questa vita abbandonata al furor de' Giudei, rende Pilato Giudice ingiusto, questa vita distrutta da' carnefici, li fa Deicidi abbominevoli; ma questa vita conservata da Giuseppe, lo fa senza veruna contradizione vero Padre di Gesù. Per verità, tutti gl' Israeliti insieme, che usciron dall'Egitto, non portarono tante ricchezze, quante ne porto il solo Giuseppe. Perche oltre al ricondurre Gesu, e Maria, egli ritornò con un nuovo titolo, e coll'illustre qualità di Padre del Salvatore. Vediamo ora come la legge l'impegnò a due altri impieghi, de' quali ciascuno è sufficiente per farlo chiamare Padre di Gesù.

Primieramente è sentimento comune tra' Padri della Chiesa, e Dottori moderni (123), che Giuseppe per ubbidire alla legge, circoncidesse colle proprie mani il Salvatore del Mondo, cioè a dire, ch' egli amministrasse nell'adorabil persona di Gesù il più util Sagramento della Chiesa Giudaica, la cui istituzione è più antica, che la legge di Mosè. Ed è assai credibile, che questa funzione si facesse nella Stalla di Betlemme, dove il Verbo Incarnato nacque, e che la gloriosa Vergine, e S. Giuseppe, che soli vi si ritrovarono, facessero per mez-

L 4 20

<sup>(123)</sup> S.Ephrem ser. de transsiguratione Chrifil. Creditus Anselmus in cap. 1. Matt. Erit necessarius silio, ut eum nutriat, & circumcidat. S. Bern. ser. 1. de circumcis. Dom. S. I homas in c. 1. Matt. Unde Joseph in hoc opere Minister suit. Hic autem de Circumc. loquitur Doctor Suavez in 3. p. t. 2. disp. 15. sect 1. Theoph. Rasnaudus in Morali pag. 93. G alii multi.

zo della Circoncisione Gesù figliuolo d'Abramo. In effetto i Sacerdoti, e Leviti, che avrebbono potuto aspirare a quest'onore, eran troppo superbi, schifando d'entrare in una Stalla, e troppo interessati non curando servir persone, il cui esterno non promette-

va loro alcuna ricompensa.

Dall'altro canto portando questa funzione annesso qualche carattere d'autorità, e di giurisdizione sopra i Bambini circoncisi, è verisimile, che Giuseppe, essendo il Capo della Santa famiglia, si assumesse l'impiego di essercitare questa funzione; e che l'umiltà della Vergine non permettesse ad essa d'ingerirvisi, mentre il suo Sposo era presente. Pare ancora, che Abramo, il primo che riceve questa. legge della Circoncisione, e che più d'ogn'altro sapea il modo di offervarla, avesse preteso, sacendo egli medesimo con le sue mani quest'aspra operazione, servir d'essempio agli altri Padri Giudei, e trasfonderne come un diritto di prescrizione per l'avvenire. La Provvidenza volendo finalmente, che Maria sentisse trafiggersi il cuore dal coltello del dolore sul Monte Calvario, non permise, che questa. purissima Vergine patisse un martirio anticipato spargendo da se stessa il sangue adorabile del divin Figliuolo. Era dunque più convenevole, che la gran passione del Calvario, susse il martirio di sua Madre, e la piccola passione di Betlemme, cioè la Circoncisione, divenisse il tormento di Giuseppe.

Se incliniamo a credere questa dottrina, benche ella non sia infallibile, chi c'impedirà d'accertare col Beato Alberto Magno (124), che il figliuol di Dio ricevendo la Circoncisione per mezzo di Giuseppe, volle sarlo suo Padre secondo lo Spirito?

Se

<sup>(124)</sup> Erat pater spiritualis, & putatious Joseph. Alb. Magn. in cap. 2. Luc.

### LA QUALITA', DI PADRE DI GESU. 169

Se Abramo ha meritato il nome di padre di tutt'i circoncisi (125), perche egli ha introdotto il primo di tutti nella sua famiglia questa cerimonia. perche quei, che a sua imitazione l'esercitano nella lor famiglia, non participeranno la qualità di Padre, a riguardo de'figliuoli, sopra quali imprimono questo suggello di Giustizia? Bisogna ancor notare, che Abramo soggettando quei di sua famiglia alla Circoncisione, non conferiva loro un Sacramento. ma facevali solamente portare un segno (126), che li distingueva da' popoli infedeli . L'Appostolo parlando (127) della Circoncisione, considerata nella sua prima istituzione, la chiama segno, non Sacramento. Ma nel decorfo de' tempi essendo stata innalzata allo stato di Sacramento, che non era affatto inutile alla giustificazione, que' che l'amministravano a' Bambini, meritavansi a riguardo di essi la qualità di Padre; imperciocchè contribuivano in qualche modo alla loro nascita. secondo la grazia, e nell' istesso tempo li facean figliuoli di Dio, e d'Abramo. Chi ci conferisce il Battesimo nella legge di Grazia, giustamente chiamasi nostro Padre, perche ci sa nascere spiritualmente: Non altrimente chi amministrava nella. legge scritta la Circoncisione a' Bambini, doveachiamarsi loro Padre, perche generavali secondo lo Spirito; benche ciò non avvenisse per virtù di tal Sagramento.

Concludiamo col savio Appollinare (128), che Giuseppe avendo circonciso il Salvatore per ubbidire

<sup>(125)</sup> Pater Circumcissonis. Ad Rom. 8.

<sup>( 126 )</sup> Signaculum Justitiæ sidei.Ad Rom.4.

<sup>(127)</sup> Signum accepit Circumcissonis ibi:

<sup>(128)</sup> Christi Pater demonstratur secundum gratiam. Citatur in Catena PP. Græcer. in cap.1. Matt.

dire alla legge, deve effere in qualche maniera Padre di Gesù secondo la grazia. Questo gran Santo ebbe in questa occasione la sua anima penetratada un doppio sentimento d'amore, e di compassione: d'amore in vedere la bontà, con cui Gesù Cristo affrettavasi a far l'ussizio di Redentore: di compassione, vedendo l'estremo dolore, che quel divin figliuolino pativa; e per questo motivo, dices. S. Bernardino da Siena (129), la Santissima Vergine cominciò d'allora a trattarlo da Padre di Gesù.

Secondariamente la Legge (130) ordinava au S. Giuseppe di riscattare il suo figliuolo, dopo averlo presentato al Tempio. Ogn'un sà, che fra' Giudei tutti i Primogeniti degli Uomini, e degli animali eran di diritto divino consagrati a gl'Altati . Gli animali vi si sacrificavano; i figliuoli primogeniti appartenevano a' Sacerdoti, e viveano sotto la lor dipendenza. E' vero, che'l Padre di ciaseun primogenito poteva riscattare il suo figliuolo con cinque Sicli; ma se no 'l faceva, venivadestinato al servizio della Sinagoga. Or il Figliuolo di Dio volendo passare per primogenito, ed unico di Maria, e di Giuseppe, benche fusse independente da tutti, si indotto nondimeno dalla sua incomparabil bontà a fottomettersi alla legge. Era dunque dovuto a gl'Altari, ed i Sacerdoti dovean possederlo. In effetto poteron gloriarsi per quel pò

(129) Sanctissimus Joseph borum duorum gustuum mirabiliter particeps fuit; ideo Beatissima Virgo vocat illum singulariter Patrem Christi. Bernardin. ser.de S. Joseph. a.z.cap.z.

<sup>(130)</sup> Quidquid primum erumpit è vulva cuncta carnis, quam offerunt Domino sive ex bominibus, sive ex pecoribus, tui juris erit. Num. 18. Primogenitum filiorum tuorum redimes. Exod. 34-

### LA QUALITA' DI PADRE DI GESU. 172

di tempo, che l'adorabil Bambino su tra le lor mani nel Tempio, che susse cosa loro dovuta, e che avendo riguardo a' termini della legge, ed alla condescendenza del Verbo Incarnato, che volontariamente vi si era sottomesso, riguardavan Gesu come un bene, che non poteva esser loro disputato senza ingiustizia. Ma Giuseppe in qualità di capo di famiglia liberò Gesù da questa soggezione (131), che non s'accordava co'disegni della Provvidenza. Or colui che riscatta un'altro, merita d'esser chiamato suo Padre; imperciocchè egli è l'autore di quella libertà, che avea perduto; ed è questo un sentimento ricevuto da tutte le nazioni della Terra.

Ne v'ha cola più ordinaria nelle storie, che'l vedere que' grandi Eroi liberatori della loro Patria. chiamati padri de' loro Concittadini, per averli liberati dalla schiavitù, che talvolta si teme più della morte. Per questo motivo può esser, che l'Imperatore Augusto avendo reso una persetta libertà al Popolo Romano, oppresso la maggior parte dalle armi, e dalla violenza de nimici, preferisse il nome di Padre a quel d'Imperadore, come appare in un'antica medaglia, che trovossi al principio di questo secolo nella Città di Torre in Sardegna in cui vedevasi il ritratto di Cesare con questa iscrizione, Divino Augusto Patre (132) . Questo savio Principe giudicò, ch'egli era in diritto d'assumersi il nome di Padre dell'Imperio, poicche avealo stabilito in una perfetta libertà. I Dottori della Chiesa non han fatto difficoltà di chiamare il Verbo Incarnato Padre di tutti gli Uomini, considerato inqua-

<sup>(131)</sup> Nam Sacerdotes illi filium non restizuissent, nist quinque siclos pro illo numerasset. Justinus Michoviensis discurs. 334. (132) Divus Augustus Pater.

qualità di Redentore, imperciocche aveali riscattati dalla funesta schiavitù del peccato. Bisogna dunque confessare, che Giuseppe riscattando il Salvator del Mondo dalle mani de' Sacerdoti, siasi reso degno d'essergli Padre, e questo meglio lo conosceremo, se esamineremo gl'impieghi, de' quali è stato obbligato a caricarsi; atteso lo stato, incui questo medesimo Salvatore s'è voluto mettere nascendo.

Egli volle comparire al Mondo I. come povero. II. come Bambino, III. come orfano: il che ha obbligato S. Giuseppe I. a faticare per nudrirlo, II. ad istruirlo in allevarlo, III, ad essere come suo Tutore. Non può negarsi, che il Verbo Incarnato, siccome la Santissima Vergine, e S. Giuseppe non abbin fatto in tutta la lor vita professione d'una rigorosa povertà. Con tutto ciò il dotto Cardinal di Cambrai (133) ha saviamente osservato non leggersi, che'l figliuol di Dio abbia giammai mendicato il vitto, ne quando era giovanetto, ne tampoco all' età matura, in tempo della sua vita nascosta. Ma chi lo nudrì in quel tempo? Giuseppe, risponde S. Girolamo (134); imperciocche contentossi il Salvatore di trattenersela in casa d'un povero legnajuolo. Il Padre Eterno non volle, che 'I suo figliuolo fusse nudrito miracolosamente, come ha fatto con più Santi dell' una , e dell' altra legge: non giudicò esser cosa a proposito conservargli esso immediatamente una vita temporale, conforme glie-

(134) Christus parentum paupertate conten-

tus eft. Hieron. Epift. 22. gd Eufoob.

<sup>(133)</sup> Credimus Mariam, & Joseph pauperes fuisse, non tamen legimus aliquando eos mendicasse; ideo concludimus suam & Christe pauperem vitam proprio labore manuum sustentasse. Card. Camerac. tract de S. Joseph.

### LA QUALITA' DI PADRE DI GESÙ. 173

gliene avea conservata una eterna nel suo seno, desiderando, che Giuseppe avesse la gloria d'essere il provveditore di colui che provvede tutte le Creature. Dopo la morte di questo Santo, Dio permise una volta, che gli Angioli apparecchiassero unbanchetto al Salvator del Mondo; ma può esser, che lor facesse quest' onore, affinche que' Spiriti Beati si rifacesser del danno ricevuto in non aver eletto un di loro per suo custode, avendo sostituito in loro vece l'incomparabil Giuseppe; e affinche eglino avessero almeno una volta la consolazione di somministrare il cibo a Gesù, per conoscer colla propria sperienza la fortuna di colui, che l'avea cibato per trenta anni continui, con un modo infinitamente glorioso, secondo l'osservazione del Santo Arcivescovo di Firenze (135).

Come che il Padre Eterno genera il suo figliuolo unico della sua propria sostanza; bisognò, che anche Giuseppe, a cui il Padre Eterno volle far parte della sua paternità, conservasse da se stesso la vita a Gesù, spendendo le sue industrie, le sue vigilie, i suoi sudori, e consumando le sue forze, affin di provvedere a' bisogni di quel medesimo Salvadore. La di lui umanità adorabile, dice S.Paolo (136), è un Tempio Augusto, dove abita tutta la pienezza della Divinità. Lo Spirito Santo ha buttato i fondamenti di questo Tempio, maha dato a Giuseppe la cura di ridurlo a perfezione. La Madre di Gesù è stata esente da' dolori del parto; ma Giuseppe ha molto patito per conservar la vita a Gesù, col mezzo d'un aspro, e continuo travaglio; e può esfere che questo Santo siasi veduto fpef-

<sup>(135)</sup> In his, quæ necessaria erant ad sustentationem parvuli, ipse procurabat de labore manuum suarum S. Antonin. 4.p.t. 15.c. 7. (136) Ad Coloss. 2.

spesso obbligato a privarsi del necessario sostentamento, per aver di che mantenere il Salvatore. Quel prezioso latte, che la Vergine stillava nella bocca del divino infante, era stato portato dal Cielo nelle mammelle di questa divina Vergine, senza che nulla le avesse costato, come canta la Chiesa (137): Giuseppe al contrario si sottomise a grandi fatiche, ed a lunghe veglie, per follevare l'estrema povertà del suo Figlio, e per accrescere le di lui forze, indeboliva le sue, ciocche diegli giusto motivo di dire col Precursore (138), bi-Sogna, ch' Egli cresca, ed io resti diminuito. Questa maniera sì laboriosa, con cui Giuseppe ha nudrito il figliuolo di Dio, dà occasione a Ruperto Abate(130)di chiamarlo il singolare, e l'unico Nudritor di Gesù. Si direbbe, ch'egli esorta Giuseppe colla speranza d'un bel nome a caricarsi della cura di questo divin Fanciullo, che con ardente amore, ed intera confidenza si buttò fra le sue braccia.

Prendete dunque gran Santo, prendete tra levostre braccia questo Dio povero, e necessitoso; i vostri sudori, col latte di Maria, si convertiranno in quel Sangue prezioso, che ci deve ricomperare dalla schiavità: la vostra debolezza lo fortischerà, affinche porti il peso spaventevole de' dolori, a cui l'eterno Padre lo ha condannato per nostro amore: le vostre veglie saticose faranno crescerquella chiarezza, onde questa vera luce del Mondo si deve manifestare a gli Uomini: I vostri passi, le vostre carriere, ed i vostri viaggi saran ca-

gio-

<sup>(137)</sup> Virgo lactabat ubere de Colo pleno. (138) Illum oportet crefcero, me autem minui. Jo. 2.

<sup>(139)</sup> Unicus, & fingularis Domini nutritius pater ejus non inconvenienter dicitur. Rup.l. z.in c.1 Joan.

### LA QUALITA' DI PADRE DI GESU. 175

gione, che questo divin figliuolo viaggi fra poco tempo da se stesso, per pubblicar la sua celeste dottrina in tutta la Giudea. Vedete voi quest'adorabil Bambino, che stende le sue manine, per chiedervi del pane ? Tutte le creature, cogl'occhi elevati al Cielo (140), aspettan da lui il nudrimento: ma la Provvidenza divina ha una condotta molto più maravigliosa a vostro riguardo; Ella vuole, che colui, che nudrisce tutte le creature, chieda dalle vostre mani di che nudrire se stesso, e che le vostre cure, e la vostra carità gli servin di fondo, da cui trarre la sua sussissenza. Allorche Dio disse altre volte nel più alto splendor della... sua Maestà; Se io ho same, non sarò ricorso a voi per saziarla (141); Egli lo disse a Davide, a. Salomone, lo disse ad altri Re. Ma in questa. parte non ha preteso parlar di Voi, o gran Santo, perche eccolo, che vi rimira con gran confidenza, quando la fame lo preme : benche a dir vero la vostra carità piena di sollecitudine, non aspetta, ch'Egli vi preghi, poicche voi ne prevenite i bisogni con zelo incredibile, ed a lui più gradito di quello, con cui gl'Angioli gl'imbandiranno le vivande colà nel Deserto. Gl'antichi Profeti(142). confessarono, che Dio non aveva bisogno delle loro facoltà, e che per questo istesso eglino lo riconoscevano per loro Dio: Ma voi o incomparabil Giuseppe riconoscerete questo Dio Incarnato dal bisogno ch'egli avrà di voi. Facciam ora ritorno al nostro ragionamento.

Si

<sup>(140)</sup> Oculi omnium in te sperant Domine, & tu das illis escam in tempore opportuno. Ps. 103.

<sup>(141)</sup> Si esurio, non dicam tibi.Pf.49.

niam bonorum meorum non eges . Pf. 15.

Si è sempre giudicato, che quei, che ci nudriscono per molto tempo, principalmente se è col sudore della loro fronte, debban passare per nostri padri; poicche ci danno non una fola, ma mille volte la vita, cioè quante volte c'impediscono di morir di fame. Giammai non fù biasimato il Profeta Giob (143), per aversi assunto il nome di padre de' poveri; imperciocchè tutt'il Mondo ben sapea, che nudrendoli, guadagnavasi legittimamente quel bel nome. La Sacra Scrittura accerta (144), che Ner sù padre di Cis; e con tutto ciò poco prima avea insegnato, che Ner, e Cis eran fratelli; e S. Girolamo (145) risolve facilmente questa difficoltà, che spesso si rinviene ne Sacri Libri, ed osserva, che la Sagra Storia dà a Ner un'autorità di padre sopra Cis, di cui era solamente fratello; perche l'aveva nudrito, e s'era caricato della sua educazione: Il sentimento di questo gran Dottore, appoggiato all'autorità della Sagra Scrittura, ci deve bastare per concludere con Origene (146), e con molti altri eruditi Interpreti, che il nostro Santo è Padre di Gesù, perche egli l'ha nudrito. Ruperto aggiunge per la medesima ragione, che la qualità di Padre gl'è dovuta con tanta giustizia, quanto se l'avef-

<sup>(143)</sup> Ego eram pater pauperum. Job. 29.

<sup>( 144 )</sup> Ner genuit Cis. Paralip.29.

<sup>(145)</sup> Dicitur Ner genuit Cis, non quod eum genuerit; sed quod eum educaverit, genuisse eum dicitur. Hieronin c.9.1.1. Paralip. Quod vero in 1. Paralip. 2. Joel frater Nathan, & in 1. Regum silius Nathan scribitur, hæc causa est: illic ponitur pro educatione pater, hic pro natura frater. Idem ibidem.

<sup>(146)</sup> Pater appellatus est, quia nutritius fuit Orig. bom. 16. & 17. in Luc. 1dem habet Gerson. de Nativ. B.V., & Tolet, in c. 1. Luc.

l'avesse generato (147).

Il secondo impiego, che i Dottori (148) riconoscono in S. Giuseppe a riguardo di Gesù, è stato in qualche maniera quello di Precettore, e di Maestro. Il Salvatore del Mondo per eccesso della sua infinita umiltà, volle ne' primi anni di sua vita. temporale comparire esteriormente con tutte le debolezze, ed infermità de' Bambini . D'onde avviene, ch'essendo la parola eterna, egli balbettava, prima di parlar distintamente, come già avea profetato Isaia (149), dicendo, che vi sarebbe stato un tempo, in cui questo divin Bambino sembrato avrebbe non saper'ancora pronunziare il nome del Padre, e della Madre. Bisognava per tanto allora, che Giuseppe istruisse colui, che il tutto sapeva; e che se gl'altri Maestri spiegano la verità a' loro discepoli: il nostro Santo insegnasse alla Verità il modo da spiegarsi. In quel tempo questo divin Salvatore cercava lumi dagli Uomini, per deliberar sopra qualche affare, come se gli fussero stati necessarii, quando per altro egli era la Sapienza Increata; e con queito non credeva far torto alla sua adorabil persona; M , poic-

(147) Beatus Joseph-non-natura carnis, sed affectu, & officio Pater Domini non minus excellenter nominatur. Rup.l. de divinis officiis c. 19.

<sup>(148)</sup> Joseph Christi Domini in ejus Infantia nutritius & Præceptor fuit. Anton. Perez Episc. Urgellen.in Matt.cap. 38. Ideo vocatur Sancius Joseph, a S. Bonav.in cap. 1. Luc. Pater educativus. Et a Sancio Cyrillo Cath. 7. Director Christi.

<sup>(149)</sup> Antequam sciat puer vocare patrem fuum, & matrem suam. If 8.0 quanta dulcedine audiebat Joseph balbutientem parvulum. Bernard, tom. 3. ser. de S. Jos. ar. 2. c. 2. Christi Magister, & Do-Bor ita vocat Josephum. Georg. de Rhodes in Prefatione tom. 2. Theolog.

poicche erasi già rivestito di tutte le apparenze del peccato (150). Per questo ancora inducevasi, se noi crediamo ad alcuni Dottori (151), acercar consiglio da Giuseppe, a seguitare i suoi avvertimenti, ed a riceverne le istruzioni, e lo saceva con tal docilità, che passava appresso i Giudei

(152) per discepolo d'un povero Artigiano.

Gesu Cristo una sol volta comparve tra' Scribi. e Dottori della legge in qualità di discepolo; ma egli ascoltava ordinariamente Giuseppe come suo Maestro, quando l'obbligava ad insegnargli i precetti, che si ripetono a' fanciulli, per imprimer loro i rudimenti della Sapienza, e della virtù. Il Redentore rarissime volte s'invitò da se stesso a pranzar co' Giudei : ed una sola volta permise ad un Angelo di consolarlo nelle sue afflizioni, riserbando a Giuseppe la gloria di continuamente nudrirlo, e di raddolcir le sue pene con le sollecitudini della carità. Non altrimenti negò agl'Uomini, ed agli Angioli l'onore di dargli le istruzioni, solite a darsi agl'infanti; affinche solamente Giuseppe avesse il bel vanto di esfercitare con essolui un impiego sì glorioso. Sò bene, che'l nostro Santo non poteva insegnare cosa nuova a quell' Uomo Dio, che fin dal primo momento di sua concezzione era ripieno di scienza; ma sò altresì, che quel Sol di Giustizia infinitamente luminoso in se stesso, non volle fare risplendere i suoi raggi d'avanti agli Uomini, se non se a proporzione, che andavasi

(152 ) Nonne bic est Fabri Filius ? Matth.

13

<sup>(150)</sup> Tentatum autem per omnia & prosimilitudine absque peccato. ad Hebred.

<sup>(151)</sup> Filit Det in Terris enutritor, curator, Pedagogus. Jo. Bourghesius in Harm. Evang. pag. 71.

avanzando in età, e (153) nella cognizione sperimentale delle cose, in cui giornalmente profittava per mezzo delle istruzzioni di Giuseppe. Quindi osserva un savio interprete (154) de' nostri tempi, che l'Evangelista S. Luca non attribuisce questo aumento di lumi, che il Redentore acquistava con l'esperienza, alle lunghe conferenze, che egli teneva co' Dottori; ma bensì alla lunga conversazione, ch'egli avea con Giuseppe. Ed il Redentore medessimo abandonando il Tempio di Gerosolima per portarsi in Nazaret, erinunziando alle scuole de Savi, per rinchiudersi in quella di Giuseppe, chiaramente ci mostra, che egli lasciava loro la qualità di Dottori de' Giudei, per conferire a Giuseppe il titolo, e l'onore di Maestro di Gesù.

Or presupposta una tal verità, è certo per sentimento de Scrittori Sagri, e profani, che quelli, i quali istruiscono altrui, acquistan sopra di essi un diritto di padre; imperciocchè la comunicazione delle cognizioni, opera a riguardo dello Spirito ciò, che a riguardo de' corpi opera la comunicazione della natura. Uno Spirito creato non può creare un'altro Spirito; con tutto ciò ha secondità bastante per renderlo simile a se, imprimendogli i suoi pensieri, e i suoi sentimenti, con una trassusione di luce, e di scienza, che è come una specie di generazione spirituale. L'Angelo delle Scuole noto dottamente, che S. Paolo (155) prendeva il nome di padre a

l 2 rî-

<sup>(153)</sup> Jesus proficiebat sapientia, & atate.

<sup>(154)</sup> Christus ex consortio Jeseph videbatur apud homines multum profecisse. Sylveira T.1. in Evang. Luc. c. 20. q. 12.

vos genui.1. Cor.4.

riguardo di que' Cristiani, che aveva istruiti; e che attribuice ad un'Angelo la qualità di Padre d'altri Angioli. Dio dice l'Appostolo (156), è il fonte d'ogni paternità, che trovasi fra gli Angioli del Paradiso. e tra gli Uomini della Terra. Vi fon dunque certi Angioli, conchiude S. Tommaso (157), che sono padri di alcuni altri Angioli; imperocche sono più dotti gli uni degli altri: I più illuminati insegnano a que', che sono meno illuminati; e per questo riguardo si meritano la qualità di loro Padri, come un Maestro può chiamarsi Padre d'un suo scolare L'incomparabil Matathia stando in punto di morte, volle, che Simone suo figliuolo fusse configliere ordinario de' suoi fratelli in tutti gli affari, che sopravvenissero (158); ma nel medesimo tempo lo dichiarò loro Padre. Imperciocche questo savio moribondo sapeva, che colui, che dà buoni configli ad un'altro, deve passar per suo padre. Noi sappiamo, che'l Profeta Geremia (159) si chiamò padre del popolo d'Ifraele, non per altro, se non se, perche aveagli insegnata la legge di Dio Mose dà a Jubal(160) il nome di Padre de Musici, e Sonatori d'Istrumenti, perche questo primo Cantore del Mondo avevaloro insegnata tal'arte. Dunque niun può seguire la dottrina dell'Angelo delle Scuole, ne rispettare gli Ora-

(156) Ex quo omnis paternitas in Calo & in Terra nominatur. ad Epbes.3.

(157) Unus Angelus est pater alterius , sicut Magister est pater discipuli.S. Thom.in bunc locum , & 1.p.qu.45:ar. 5.ad 1.

(158) Simon frater vester scio, quod vir confilit eft, ipsum audite semper, & ipse vobis erit Pater. 1. Macab. c. 2.

<sup>(159)</sup> Factus sum Pater Israel. Jerem. 32. (160) Jubal ipse fuit Pater Canentium cythara , & organo.Gen.4.

### LA QUALITA' DI PADRE DI GESU. 181

Oracoli della Sagra Scrittura, fe non confessa, che S. Giuseppe avendo sstruito il Salvatore ad extra, come se avesse avuto bisogno di tutti gl'insegnamenti, che gli diede, si merita per giustizia la dignità

di Padre di Gesù ...

Il terzo impiego, che Giuseppe cominciò ad esercitare, da che Cristo comparve al Mondo, sù quello di Tutore, e di Curatore del Verbo Incarnato, che fecondo Ruperto Abate (161), fu sempre Orfano sopra la Terra, e più Orfano d'ogn'altro pupillo. Perche finalmente gli altri pupilli posseggono almeno per qualche tempo nel Mondo il loro genitote; ma Gesù sempre ne su privo. Egli su Orfano non per accidente, e contro suo volere, come lo son tutti quei , a cui la morte toglie i Padri, ma si fece Orfano per sua elezione, avendo voluto nascere in terra fenza Padre secondo la carne , siccome nato era eternamente senza madre. Con tutto ciò questo divino pupillo, per testificarci il fuo amore, e per guadagnarsi il nostro, si privò d'un Padre, e si provvide di un Tentore, come S. Matteo insegna: Giuseppe prendi il bambino (162) . Così il Padre Eterno gli confida il Verbo incarnato, e nell'istesso tempo gli dà, secondo il sentimento de' Dottoti (163), la qualità di Tutore, con tutti que' diritti, che i Magistrati concedono a chi si prende l'assunto di tal'uffizio. Giuseppe ricevuto tal'ordine, si carica volentieri di questa tutela , come parla il Catdinal Gaetano (164), e ne ademple le obbliga-Zio-M

<sup>(161)</sup> Pupillus in boc sæculo. l.3. de divinis nominibus.c.18.

<sup>( 162 )</sup> Accipe puerum . Matt. 3.

<sup>(163)</sup> Pater dictus est officio, & cura providendi.S. Antonin.p.4. Tit. 15.0.7.

<sup>( 164 )</sup> Officio cupa Pater erat . Cajet in 6.2.

zioni con fommo gradimento del Cielo, e della terra. Egli parla per Gesù , egli tratta gli affari di Gesù, e ne maneggia gl' interessi con più zelo, di quello, che usi ogn'altro tutore pel vantaggio de' fuoi pupilli. Or posto un tale impiego, Ruperto Abate (165) ci rappresenta in più luoghi delle sue opere il Salvator del Mondo, che rimette tutt'i suoi affari a Giuseppe, non come a suo amico, ma come un povero pupillo al suo Tutore. S. Cirillo di Gerusalemme ( 166 ) aveva scritto prima di questo degno Abate, che'l nostro Santo portava. il nome di Padre di Gesù, perche era stato come suo Curatore, e come suo direttore : E'l Beato Alberto Magno (167) più chiaramente si spiega fopra questo argomento, allor ch'ei dice in due parole; Giuseppe fù Padre di Gesù, perche fù suo Curatore. Questi gran Dottori con molta ragione giudicarono, che le cure, ed i travagli di questo caritativo Tutore l'avean condotto a quest'alta-Dignità.

Salomone dichiara (168), che in Tutori sono issimiti in vece de' padri, e le leggi medesime concedono a' Tutori una parte de' diritti, che i padri hanno sopra i loro figliuoli. Il giovane Tolomeo Re d'Egitto essendo stato sotto la tutela del savio Marco Emilio Lepido, uno de' più belli ornamen-

ti

<sup>(165)</sup> Quomodo iste Deus buic innixus est ? utique tanquam sutori pupillus. Rup.l.1 in Matt. cap.7.; & in Gen.cap.22., & lib.2 de divinis offic. 18.

<sup>(166)</sup> Joseph Pater Jesu propter curam, & directionem vocatus est. Cyril. Hyerosol. Catech. 7.

<sup>(167)</sup> Curà est ut pater Albert Magn.in cap.

pro viro Matri illorum. Eccl.4.

### LA QUALITA' DI PADRE DI GESU. 183

ti della Repubblica Romana, animato da generoso sentimento di riconoscenza, non sapea a chi de'due era più obbligato, se al Re suo Padre, o al Tutore fuo secondo Padre: e l'Imperadore Alessandro Severo avendo avuto Ulpiano per suo Tutore, non si contentò d'innalzarlo alle prime cariche dell'Imperio;gli fè ancora l'onore di chiamarlo suo Padre, come appare dalla lettera, ch'ei scrisse a Sabino (169). Non ho io dunque ragion di dire, che Giuseppe, avendo avuto il vantaggio d'esser stato scelto per tutore del figliuol di Dio con ispecial provvi denza, come S. Epifanio (170) insegna, ed avendo adempiuto a tutt'i doveri di questa importante Carica; egli ha giusto motivo di pretendere il glorioso nome di Padre di Gesù, non solamente a cagion de' titoli, che abbiam trovati fondati sopra la persona adorabile del Salvatore, o a cagion di quelli, che sono appoggiati sopra l'incomparabil Maria; ma particolarmente a cagione d'una moltitudine di titoli stabiliti sopra la sua medesima perfona? Non può certamente recarsi in dubbio, ch'egli debba passare per vero Padre di Gesù per tutte le ragioni, che competono ad un vero Padre, eccettuatane la generazione naturale.

Non voglio pigliarmela coll'empio Calvino, che s'inoltrò colla sua sfacciataggine a trattar da stolto l'Appostolo S. Filippo (171), perche avea

VI 4 chia-

<sup>(169)</sup> Si majorem animadversionem exigere rem deprebenderit ad Domitium Ulpianum Præfecum Prætorio, & parentem meum reos mittere curabit. in 1.4.cap. Locat.

<sup>(170)</sup> Certa providentia ratione loco patris babitus est. Epipb. Haref. 78.

<sup>(171)</sup> Jesum stulte dicit filium Joseph .Calvin.in c.1. Joan.

chiamato S. Giuseppe Padre di Gesù. Tutt'i titoli. che autorizzano questa paternità, sono altrettante ragioni convincentissime della bestemmia, e della malizia di quell'infame Erefiarca. Ne è mio pensiero ponderare la differenza che corre tra gli uni, e gli altri di questi titoli, per giudicare qual sia il più rilevante; Ma ho più a caro di seguire il sentimento del Gardinal Toledo, di cui eccone le parole : Non dobbiam trattenerci, dice egli, ad essami. nare quale oppinione de' Dottori stabilisce meglio la Paternità di S. Giuseppe: ma più tosto raduniamo tutte le ragioni, che la Sagra Scrittura, i Santi Padri, e i Dottori della Chiesa impiegano per chiamar S. Giuseppe Padre di Gesù, e se noi non neghiamo. che l'unione delle prove, di cui ci siam serviti, è molto simile ad un gran fiume, che riceve nel suo corso non meno i piccoli ruscelli, che i strepitosi torrenti, obbligherem tosto il Mondo tutto a confessare con S. Agostino (172), che S. Giuseppe merito più il nome di Padre di Gesù, che non tutti gli altri padri il nome di padre de' lor figliuoli. Questo eminente Spirito fa un ragionamento (173), che io non devo tralasciare.

Si sà molto bene, che un'Uomo, a cui Iddio dà un figliuolo nato del suo legittimo matrimonio porta con più verità il nome di padre di colui, che si chiama padre di figliuoli naturali, che sono i frutti delle sue dissolutezze. Ciò mostra, che la castità contribuisce a far dare con più onore, e giustizia il nome di Padre, che non fa l'impurità; e per consesguenza, continua il medesimo Dottore, se tal'uno

00-

(173) Major puritas confirmat paternitatem.

Idem ibidem cap. 20 loquens de S. Joseph.

<sup>(172)</sup> Non solum debuit esse pater Joseph, sed maxime debuit. Aug. ser. 63 de diversis c. 16 sive de conson. Evang Matt. & Luc.

LA QUALITA' DI PADRE DI GEST. 185

potesse avere un figliuolo dalla sua legittima Sposa, conservandosi insieme in una perfetta Verginità, come S. Giuseppe l'ha conservata colla Madre di Dio, avrebbe senza dubbio più motivo lui di chiamarfi Padre, che non tutti gli altri, che vivono in matrimonio . Di sortacche, supposto questo sentimento del grande Agostino, non v'ha cosa, che c'impedisca d'aggiugnere alla gloria di S. Giuseppe ciocche dice Tertulliano (174): Non effervi creatura, che porti si giustamente il titolo di Padre, come lo porta Dio . In effetto essendo Dio l'idea, e'l modello d'ogni grandezza, è la forgente. medesima di tutte le paternità, per parlar con l'Appostolo (175); è evidente, che quanto più un'Uomo possiede la qualità di Padre con una maniera più simile a quella dell'Eterno Padre,tanto maggiori diritti egli ha di esser chiamato Padre. Or non essendo stato mai ne Uomo, ne Angelo onorato conuna paternità, che più si avvicinasse a quella dell'Eterno Padre, come quella di Giuseppe; poicche effettivamente hanno tutti e due un medesimo sigliuolo; bisogna dire per necessità, che non vi sia stato ne uomo in terra, ne Angelo in Cielo, a cui fiasi dato più giustamente il nome di Padre, come all' incomparabil nostro S. Giuseppe.

# Riflessione Morale.

L Salvatore (176) accerta nell'Evangelio, che colui, che fa la volontà del suo Padre in visibi-

ter eft. Matt. 12.

<sup>(174)</sup> Tam pater nemo. Tertul. l.de Panit. (175) Ex quo omnis paternitas in Celis, & in Terra. ad Ephes. 3.

le, non solamente è suo fratello e sorella, ma ancora sua madre. lo non dubito, che se S. Giuseppe non era di già morto, quando Gesù Cristo pronunciò quest'Oracolo, e che se questo gran Santo si fusse trovato presente cella Santissima Vergine, e con eli altri parenti del figliuol di Dio, altro non avrebbe aggiunto a questa memorabil sentenza, che per essere suo fratello, sua sorella, sua madre,e suo padre ancora, non vi bisognava altro, che fare la volontà del suo Padre Celeste; imperciocche dicono i Teologi, che per via d'intelletto il Padre Eterno genera il suo figliuolo eternamente, ma che per mezzo della volontà di questo medesimo Padre Celeste religiosamente eseguita nel tempo, si genera spiritualmente nelle nostre anime il Figliuol di Dio, e che noi divenghiamo in qualche maniera. siroi Padri. Stà a voi dunque, mio caro Lettore. d'entrare in società de' privilegi con S. Giuseppe, d'esser partecipe della qualità di Padre di Gesù, se avrete tanto animo per sottomettervi in tutto alla volontà del Padre Eterno. Per mezzo della perfetta osservanza degli ordini di Dio S. Giuseppe è stato innalzato a questo grado d'onore, di poter chiamare un Dio suo figliuolo, così entrerete ancor voi a parte di questa dignità, se vi renderete ubbidiente a tutto ciò, che da Dio vien comandato.

Possiamo ben' esser sigliuoli di Dio, e fratelli di Gesù, senza che ci costi quasi nulla; imperciocche il Battesimo ci procura questa gran fortuna. Ma bifogna far dipendere le nostre volontà da quella di
Dio, per divenir Padri di Gesù, che nasce nuovamente nel cuor dell Uomo, il quale si accomoda in
tutte le cose a' disegni del suo Creatore. Iddio rivelò altre volte a S. Brigida (177), che il desi-

<sup>(-177)</sup> Totum desiderium Joseph suit obedire voluntati Dei . Brigitt 1.6. Revel. c. 59.

### LA DIGNITA' DI PADRE DI GESÀ. 182

derio più ardente di S. Giuseppe era d'osservare.
essattamente tutta la legge, e che non aveva parole più ordinarie in bocca di queste. Io non desidero
di vivere (178), che per vedere adempiuta interamente la volontà del mio Dio: Quindi è, continua la Santa (179), ch'egli è innalzato ad un'
altissimo grado di gloria. Or giacche questo Santo
ci ha dato un sì eccellente essempio della Sommisfione, con la quale dobbiam praticare tutto ciò, che
ci è ordinato; bisogna sperare, ch' egli non ci negherà i soccorsi della sua potente intercessione, per vincere generosamente la nostra volontà ribelle, e per
obbligarla a sottomettersi umilmente a quella di
Dio, a fine-di partecipare in qualche modo con essolui la gloria d'esser Padre di Gesù.

## DISCORSO IV.

Dell'onore, che S.Giuseppe ha ricevuto dalla Dignità di Padre di Gesù.

S E la nostra ragione sosse chiara, se la nostrafede si viva , come sarebbe da desiderarsi, e se avessimo ricevuto dal Gielo quella sapienza soprannaturale, che ci sa entrare ne misteri più impenetrabili di nostra Religione; io sarei libero dalla pe-

<sup>(178)</sup> Utinam vivam, & videam adimpletam veluntatem Dei. Ibidem.

<sup>(179)</sup> Ideo nunc gloria ejus magna eff . Ibi-

na di far un lungo discorso, per dar qualche idea. del grado di grandezza, a cui Dio ha elevato S. Giuseppe, in dichiararlo Padre del Salvatore, e per di-Coprire i vantaggi, ch' egli ha tirato da quelta augusta qualità; perche, bastarebbe accertare, che S. Giuseppe è veramente Padre di Gesuse queste due parole ben considerate ci farebbon confessare, che la sua grandezza è incompatabile. Chiamare il Verbo Incarnato Salvatore, è l'illesso, che pronunciare in una fola parola un grande elogio, e rappresentare in compendio le persezioni infinite, e le azioni adorabili del Figliuol di Dio Non altrimente dire di Giuseppe, che egli è Padre di Gesu, è l'istesso che fare di questo Santo un Soggetto d'ammirazione degli Uomini, e degli Angioli, e racchiudere in una sola parola ciò, che con un discorso ben disteso non potrebbe persettamente spiegarsi.

Il Profeta Reale (r) dopo d'aver estenuato lo Spirito nelle lodi del suo Dio, ritorna finalmente in se, ed altro non pubblica di quel gran Signore, se non che egli è Dio. Io credo, che dovrem servirci dell'issesso termine, parlando del Padre d'un'Uomo-Dio; e dopo d'aver fatto i nostri ultimi ssorzi per mostrare ciò, che Giuseppe ha di più grande, e di più maravilgioso; bisognerà per fine conchiudere, che queste due sole parole contengono più di gloria, e d'onore, che non potrebbono recargli infiniti panegirici, che si componessero in sua-lode; e che non possa aggiugnersi di vantaggio, quando si dice, che Giuseppe è Padre del Verbo Incarnato. Alcuni Dottori si sono maravigliati, come il Salvatore, che sapea più d'ogn'altro stimar ciò, che è lodevo-

Pf.99. Scitote, quoniam Dominus ipfe eft Deus.

### LA DIGNITA' DI PADRE DI GESU. 189

le, e lodar ciò, che è stimabile, non abbia giàmmal proferita una parola in lode della Santissima Vergine, nè di S. Giuseppe ; e sappiamo dall'altro canto essersi compiaciato non solamente di far grandi elogi a' Santi, come al suo Precursore, ed al suo Vicario: ma ben'anche d'aver parlato con sentimenti di grande-stima in favor di Soldati di fresco convertiti, e di Donne, la cui dissolutezza, ed infedeltà le avea rese altre volte dispregevoli. Perche dunque non si è mai da lui udita pronunciare una parola, in lode di due persone, le più considerabili del Mondo, che per altro egli amava teneramente? Ciò e stato senza dubbio, perche confessandosi loro figliuolo, e professando loro sommissione, ed ubbidienza, pon poteva far a favor loro cosa più onorevole.

Non e senza misterio, che gli Evangelisti danno due Padri a S. Giuseppe, cioè Giacob, ed Heli. La Legge permetteva all'uno di chiamar Giuseppe suo sigliuolo, e la Natura aveva fatto l'altro suo Padre, per farci comprendere, che vi bisognava tutta la fantità della Legge, e tutti gli ssorzi della Natura per produrre un Giuseppe, e che non è gran cosa dar due Padri a colui, che dovea esser Padre di Gesù, e rinchiudere in questa ammirabile Paternità tutti quei gran vantaggi, di cui pretendo parlare.

Li Padri, a cui Dio ha dato de' figliuoli, hanno fopra loro tre generi di diritti. I Eglino li possiedono, perche il figliuolo è un bene, ed una parte del dominio di suo padre. Il primo di tutti li Padri volle per questo motivo, che 'I suo figliuolo suste chiamato Caino, che significa possessione; affinche sapessimo, che di tutte le Creature del Mondo, di cui Dio gl'avea dato la proprietà e l'uso, niuna ne possedea si bene, come il proprio figliuolo. II. I Padri comandano a' loro figliuoli con privile-

gio inseparabile dall' autorità paterna: Aristotile (2) hà riconosciuta questa verità, sostenendo, che un Padre nella sua famiglia è come un Rè ne'suoi stati, e che se l'uno ha diritto di comandare a' suoi vasfalli, l'altro può farsi ubbidire da' suoi figliuoli; III. Li Padri si fanno servire da' loro figlinoli; imperciocche la superiorica de' padri, e delle madri non riguarda solamente il bene de' figliuoli, che ubbidiscono, ma anche il vantaggio di comandare, coll'uso, ed utilità del comando. La natura stessa ci porta a render servizj a' nostri genitori; e però Esau (3), quel figlio riprovato temporalmente da Dio, e dagli Uomini, si credette obbligato a. provveder di cibo il Padre, ed-a servirlo nell'estrema sua vecchiaja. Or poicche Cornelio a Lapide con altri Dottori insegna (4), che S. Giuseppe ebbe fopra il Salvatore l'autorità, che tutti gl'altri padri hanno sopra i lor figliuoli, bisogna dire I. ch'Egli ha posseduto Gesù (5), II., ch'Egli ha comandato a Gesu, III. ch'Egli ha ricevuto servizi da Gesù; come le tre parti di questo discorso ve'I persuaderanno.

PAR-

(3.) Gen.c.27.

(5) Josephus babuit omnia jura veri Domini, ac patris in Jesum, ut erat bomo. Jacob. Tirin.in Cap 1. Matt.

<sup>(2)</sup> Societas patris ad filium Regni præfert effigiem Arist. 1.8 c. 1. moral. Nicho.

<sup>(4)</sup> Josephus babebat in Christum jus paternum, puta omnia jura, que babent parentes respectu filiorum. Cornel a Lap.in cap. 1. Matt.

## PARTE PRIMA.

# S. Giuseppe ha posseduto Gesù.

C E l'Imperadore Augusto, non contento di far registrare ciascun de' suoi vassalli nella Città nativa, avesse ancor voluto obbligarli a rivelare i beni, che godevano in Terra; par cosa evidente, che S. Giuseppe, disprezzando, o più tosto mettendo affatto in oblio quel pò di bene, che la povertà, di cui facea professione, non gli avea ancor tolto, averebbe dato a conoscere, che possedeva solamente que' due grandi tesori Gesu, e Maria . Non si può dubitare, che Maria susse sua, e molto meno si può contrastare con la ragione, e con la Scrittura (6), che insegnano, che una Sposa appartiene tutta allo Sposo; e sarebbe altresì una grande ingiustizia il dubitare, se egli possedesse Gesà; Imperocche egli è certo, che chi riconosce un' altro per padre, deve ançora riconoscersi per sua. possessione; come le Sacre lettere attestano; Imperocche per esser sigliuolo d'una persona, non è necessario esferle inferiore, o suddito; e noi sappiamo, che il Divin Figlinolo non dipende punto dal Padre Eterno, il quale non ha sopra di lui alcun'autorità. Nondimeno il nome di figliuolo mette colui , che lo porta , in obbligo d'appartenere ad un'altro; e la Seconda Persona della San-tissima Trinità si gloria d'appartenere al suo Padre, e d'essere da lui persettamente posseduta. Or posto ciò, essendo il Salvatore figliuol di Giuseppe, ed essendolo per tutt'i titoli, fuor della gene-

<sup>(6)</sup> Ipfe pater tuus, qui possedit te. Deut.z.

razione, bilogna dire per conseguenza necessaria, che Gesù è la vera possessione dello Sposo di Maria.

Aggiungo di più, che non essendovi padre, che non creda di possedere il proprio figliaolo condiritto più certo, ed incontrastabile, che non è quello, che egli ha sopra la sua casa, e sopra le sue robbe; di modo che farebbeglisi più torto a torgli il figliuolo, che a rubbargli ogn'altro fuo bene; noi dobbiamo altresì credere, che S. Giuseppe aveva più d'autorità sopra 'l Salvatore delle nostre anime, che sopra la sua casa di Nazaret, e que' pochi beni esterni, che Iddio gli avea dato; e per conseguenza non può disputarglisi la legittima possessione di Gesù Cristo, senza violare le regole più chiare, e più importanti della Giustizia. Il fondamento di questa prima pruova, l'origine di questo vantaggio del Santo consiste nell'essere stato scelto dal Padre Eterno, per farlo partecipe della gloria di possedere in qualità di Padre il Verbo Incarnato.

Per l'unione sola ipostatica, e senza l'ajuto di nuova generazione, il Padre Eterno comincia apossedere un figliuolo, che dipende da lui Or nell' istesso modo Giuseppe possede l' Uomo-Dio, non per il soccorso della generazione da parte sua, ma per l'unione, ch' egli ha colla Divina Maria. Il Padre Eterno possede il Verbo, e per segno di ciò dice il Discepolo diletto (7), Egli sempre lo porta nel suo seno. Giuseppe ancora possede Gesù, e per segno di ciò Egli lo porta tra le braccia, e sopra'l suo seno. Iddio sa sedere Il Figliuolo alla sua destra nell' Empireo (8).

<sup>(7)</sup> Unigenitus filius, qui est in sinu Patris.

<sup>(8)</sup> Sede a deftris meis . Pf. 109.

#### LA DIGNITA' DI PADRE DI GESU. 193

questo medesimo figliuolo siede accanto a Giuseppe nella casa di Nazaret. Finalmente il Padre Eterno, ed il Figliuolo si dicono scambie volmente queste parole: Tutto quel, che bo io, è vosiro, e tutto quel, che voi avete, è mio (9): così Giuseppe potevadire al Verbo Incarnato: Figliuol mio io son tutto vostro, e mi confolo di sapere, che voi siete tutto mio; eche solamente trattiate da Padre la prima per-

fona della Santissima Prinità, e me.

Iddio ha talvolta permesso agli Angioli di prendere il suo Nome, allorche eglino hanno intimato i suoi ordini agli Uomini, e si è udito pronunciare tal'uno di que Spiriti beati; senza pericolo di bestemmia, queste parole, nello splendore della suaimportante ambasciata : Mose, benche Iddio abbia. disegnato di farvi il Dio di Faraone, comparito nondimeno d'avanti a me con rispetto, che sono il Dio de' vostri padri (10). Ma questo gran Dio non ha giammai lor permello di prendere il nome di Padre del Salvatore, cui han sempre riguardato come lor Sovrano, e Signore; affinche, dice un' Autore fotto nome di San Cipriano (11), fol Giuseppe , all' esclusione di tutti gli Angioli, portasse il nome di Padre del Salvatore. La prima. persona della Santissima Frinità, senza servirsi del ministerio degli Angioli, ha voluto in due occasioni due volte, colà nel Giordano, e su'l Taborre far

-( 10 ) Solve calceamenta de pedibns tuis.

Ego sum Deus patris tui. Exod. 3.

<sup>(9)</sup> Mea omnia tua sunt, & tua mea sunt.

<sup>(</sup>ii) Non est in colestibus agminibus, qui Dominum Jesum audeat suum silium nominare. Copr. l.de Bapi. Christi, vel alius Author. Tanto melior Angelis essessis, quanto disserentius præillis nomen hæreditavit. ad Hebræ. v.

rimbombare queste dolci parole: Questo è il mio figliuolo diletto, che amo con renerezza; Ma Giuseppe mille e mille volte ha potuto dire lo stesso, mentre è stato in Terra, e può ripeterlo anche di presente lassà nel Cielo. Colui, poteva dire, che ha satto tanti miracoli, e di cui il Mondo tutto ammira, la sapienza: Colui, ch'è il Sovrano di tutte le Creature, che sta assiso alla destra di Dio Padre, est medesimo è il mio figliuolo diletto, e l'unico oggetto de' miei affetti, Che se e mio figliuolo, egli è pu-

re il mio bene, e la mia possessione.

Il Padre Eterno si protesta per bocca del suo Profeta (12), che a niuno darà la sua gloria. Qual farà mai quella gloria, che non può darfi ad altri e sì propria di Dio Padre, che persona alcuna, nè Divina, ne Angelica, ne Umana non può sperarla? Vi è qualche probabilità, che questa gloria consista nel rimirare il Verbo come suo Figliuolo de nel possederlo in qualità di Padre. Egli ha comunicato al Verbo Increato la virtù di produrre una Persona Divina, ma non d'effer Padre d'una Persona. Divina: Egli ha lasciato a Gesù l'autorità suprema di giudicare i vivi, ed i morti; ma non gli ha concessa la gloria di avere un Dio per figliuolo. Non può negarsi esser cosa maravigliosa, che l'Eterno Padre conceda allo Spirito Santo il fare gli Uomini tanti Dei, per la participazione della grazia, che infonde nelle loro anime; ma non saprebbe acconsentire, ch' Egli si attribuisse il Figliuolo unico di Dio. Egli dà la sua Divinità a due persone, ma non può dar loro la Paternità. La sua sapienza fa Cherubini, il suo amore sa Serasini, la sua immutabilità fa Troni; ma la sua paternità non può fare Padre di Dio, o alcuno delli Spiriti beati, o alcuna persona Divina. E' dunque gloria propria del Padre

<sup>(12)</sup> Gloriam meam alteri non dabo. If. 42.

dre Eterno l'esser Padre d'un Dio ...

Nulla però di manco, benche questa gloria sia... unicamente sua, e benche niun'altra persona abbia potuto averla avanti l'Incarnazione del Verbo; Egli non per tanto ne ha fatto in qualche modo partecipe S. Giuseppe, volendo, ch'egli possedesse Gesu'in qualità di Padre. Fù detto altre volte, come per ironia; dalla prima Persona della Santissima Trinità (13), che Adamo peccatore era finalmente divenuto quasi simile a Dio: Ma conmolto più di verità può dirlo ora al giusto Giuseppe nel dargli Gesu per figliuolo. Giuseppe è divenuto simile a Dio Padre; poicche l'uno e l'altro. possiedono in qualità di Padre un medesimo figliuolo Dio, ed Uomo. Eva sclamô negli eccessi di sua contentezza, per il primo frutto del suo utero dato alla luce: Iddio mi ha fatto possedere un' Uomo (14): ma Giuseppe può ben gloriarsi con più di verità, ch'egli ha posseduto un Dio per mezzo dell'Umanità (15). lo intendo, che S. Giuseppe a cagione del diritto, ch'egli aveva sopra l'Umanità del Salvatore, entrava ancora in un certo diritto fopra il Verbo medesimo, che si è inseparabilmente unitoalla nostra natura: diritto tanto incontrastabile, che il nostro Santo poteva dire: L'Umanità di Gesù. che è mia, mi mette anche in possesso della Divinità. Consideriamo una seconda pruova di questa... possessione, che non può togliersi a S. Giuseppe.

Tutto ciò, che possiede la Sposa, deve appartenere alla Sposo; onde s'inferisce per legitima conseguenza, che Gesti, il tesoro di Maria, divenne la possessione di Giuseppe; Verità così certa, che ob-

<sup>(13)</sup> Ecce Adam quasi unus en nobis factus est. Gen. 3.

<sup>( 14 )</sup> Poffedi hominem per Deum.Gen.4.

<sup>(15)</sup> Possedi Deum per bominem.

bligò il dotto Gersone (16) ad insegnare, che quanto possedeva Maria, apparteneva al suo Sposo Giuséppe . Ma io desidero, che noi esaminiamo per qual cagione Iddio spirò a questo Santo di portare il, Salvatore nel Tempio, quaranta giorni dopo che fù nato nella stalla di Betlemme, per offerirlo at Padre Eterno, mettendolo nelle mani del Santo. Vecchio Simeone? Benche la legge prescrivesse di presentare agli Altari tutt'i Primogeniti de' Giudei, non fordinava però distintamente, che questa cerimonia si sacesse per mezzo del padre, e della madre . Dall'altro canto pareva conveniente che in un'azione pubblica, dove il Figliuol di Maria dovea essere solennemente riconosciuto per Messia, e per tale adorato da' Personaggi i più qualificati della Chiesa Giudaica, in mezzo al Tempio di Gerosolima, centro allora di vera Religione; parea, dico, conveniente, che la Vergine fola offerisse il figliuolo, per disporre a poco a poco gli spiriti grossolani de' Giudei a credere, ch'ella sola avea contribuita la sostanza necessaria per formarsene l'Umanità. Con tutto ciò il Sacro Evangelio espressamente racconta, che S. Giuseppe comparve in questa occasione; e che non solamente venne in Gerosolima colla Vergine Santa e'l Divin Figliuolo (17), ma che egli effettivamente lo presentò al Sagro Altare, ed ebbe parte nelle altre circostanze di questo misterio. Egli offeri unitamente con la Vergine le Tortorelle (18)

(17) Tulerunt illum in Hierufalem, ut fifte-

rent, eum Domino. Luc. 2.

<sup>(16)</sup> Omnia, quæ Mariæ funt, Josephi funt, quia vir eins eft.

<sup>(18)</sup> Cum inducerent puerum Jesum Parentes ejus, ut facerent secundum consuetudinem legis

## LA DIGNITA' DI PADRE DI GESO. 197

da sacrificarsi a Dio vivo: Egli-riceve unitamente con la Vergine la benedizione del Vecchio
Simeone: Egli restò unitamente con la Vergine
ammirato di quanto pubblicavasi del Divin Figliuolo, e dal Vecchio Simeone, e da Anna Prosetessa, e dopo d'aver adempiuto a quanto comandava la Legge, insieme partirono di ritorno a Nazaret. In verità, che l'Evangelio, con tutto questo racconto, vuol ben farci osservare, che Giuseppe aveva presentato Gesù al Tempio. Or ecco la ragione,
perche il Cielo spirò al gran Santo di far lui mede-

simo questa offerta.

Il Salvatore apparteneva a San Giuseppe, e Dio non volle, che se gli offerisse il Divino Infante, come vittima per i peccati degli Uomini prima che il nostro Santo no fusse comparso dinanzi agli Altari, e che avesse ceduto in qualche modo i suoi diritti in favore dell'uman genere, consentendo, che'l suo figliuolo fusse sacrificato tra qualche tempo per nostra redenzione. I Dottori c'insegnano, che Iddio non accettò l'offerta, che'l Verbo Incarnato gli fece pubblicamente del sangue, e della morte, se non dopo che la Vergine, che lo possedeva in qualità di Madre, l'ebbe consegnato nelle mani de Sacerdoti, dichiarando tacitamente, ch'ella approvavail facrificio fanguinolento, che dovea farsi del suo Figlinolo per salute degli Uomini. Or' io giudico. che per questa stella ragione S. Giuseppe andò in-Gerosolima ad offerirlo alla Croce, ed alla morte; affin-

gis pro eo: ut darent hostiam, secundum quod dictum est in lege Domini. Benedizitque illis Simeon Erant Pater ejus, & Mater mirantes super his, que dicebantur de illo: Ut perfecerunt omnta secundum legem Domini reversi sunt in Galilæam. Luc. 2.

affinche 'l Padre Eterno ne gradisse l'oblazione, che Giuseppe gli facea con quella cessione autentica. Ginseppe adunque possiede Gesu,e'l possiede si perfettamente, che non solo Erode, o altro Tiranno non può a lui toglierlo senza violare i suoi diritti , e senza far torto alla Giustizia ; ma il Padre Eterno medesimo non s'induce a riceverlo per essere un di sacrificato alla sua giustizia irritata contro gli Uomini, se Giuseppe non vi consenta, e non ne facci volentieri un dono. Aggiungo in oltre, che Egli ha più diritto di mantenersi nel possesso del Salvatore, ch'ogn'altro Padre terreno abbia giam-

mai avuto di appropriarfi il suo figliuolo.

Per istabilir questa verità, che mi sembra delle più gloriofe pe'l nostro Santo, bisogna presupporre un principio, cioè, che benche, si abbia per più tiroli qualche autorità fopra una creatura ragionevole, è nondimeno impossibile possederla perfettamente in qualità dispersona libera, se ella non vuole, se ella non vi consente, e non si doni, per così dire, ad un'altro pe'l movimento di sua libertà : Imperciocche essendo la libertà la più eccellente di tutte le qualità naturali dell'Uomo; allorche ei non fi dona da se stesso, vien posseduto come uno schiavo forzato, e per conseguenza non è posseduto dal suo Possessore con tal diritto, che non possa esserglitolto. Dal che ne nasce, che una tal possessione viofenta non ha la merà della sua perfezione; imperciocche ella non si stende sopra la cosa più gloriosa, che è la libertà. In fatti i Conquistatori, che a forza d'armi s'impadroniscono delle più forti Città, non si persuadono mai di averne un persetto possesso, se non riducono alla loro ubbidienza le Cittadelle, che comandano, per così dire, a quelle stesse Città; e senza una tale ubbidienza si stimano quasi vinti anche in mezzo alla calca delle loro Vittorie. Non altrimente riesce assai inutile il possedere una

### LA DIGNITA' DI PADRE DI GESU. 199

Creatura ragionevole, se non si sottomette la di let libertà, la quale è superiore ad ogn' altro suo pregio, e qualità; e sin tanto, che la libertà non è sottomessa, ma domina da Padrona, il Possessor può, è vero, farsi ubbidire, ma come da uno schiavo, non già come da un'animo dotato di ragione, e padrone

de' suoi diritti.

Non avete voi mai offervato, che Iddio dice nella Sagra Scrittura, che gli empj non sono (19) suoi ? È che? Un' Uomo s perche caduto in peccato, non è più di Dio? E che? Un dannato non è più di Dio? Cessa forse Iddio di esser Creatore del primo, e Conservator del secondo? E' vero, che Iddio e Creatore e Sovrano dell'empio, avendolo sempre a sua dipendenza, e potendogli togliere la vita, quando gli piace, per punire i suoi disordini; E' vero, che fà conoscere al reprobo di non essere uscito da' confini del suo dominio, entrando nell'Inferno, dove lo tiene incatenato, e lo fa ardere eternamente nelle spaventevoli brace. Ma l'empio, e'l dannato non fono di Dio, perche Dio non li possiede per l'essercizio della loro libertà, della quale essendosi abusati, si sono liberamente dati in preda. ad un crudele Tiranno; che perciò dice ordinariamente la Sagra Scrittura, che'l peccatore è del Demonio, e non di Dio. Tanto è vero, che non è posfeduta l'anima, che allor quando vuole ella medefima per l'uso del suo libero arbitrio.

Or sopra questo principio io sondo la verità, che ho esposto a gloria di S. Giuseppe. Non vi è stato mai Uomo, che abbia posseduto si persettamente il suo figliuolo, come il nostro Santo ha posseduto Gesù. Imperciocche non mai figliuolo alcuno si è dato al suo proprio Padre con una così persetta libertà, come Gesù si è dato a Giuseppe. Primiera.

V 4 men

<sup>(19)</sup> Kos non populus meus.Of.1.

mente Gesu era sovranamente padron di se stesso. e benche in quanto Uomo fusse sottoposto alla volontà del Padre Divino, e ne dipendesse, e gli fuise foggetto, è nondimeno probabile, che'l Padre Eterno non gli facesse mai comando di diritto così positivo, che'l Salvatore non potesse fárlo rivocare, se voleva. În effetti fe Dio ha tanta condiscendenza pe' gli Uomini, e specialmente per gl'interessi del loro libero arbitrio (20), che lo governa fempre con tanta circospezzione, e con tanta, riserva; Non era forse conveniente, che Egli usasse maggior liberalità colla Sagrata Umanità di Gesù, di cui un. sol sospiro valeva più che tutti gli Uomini, e tutti gli Angioli? Questo appunto se dire al Salvatore nell' Evangelio, che 'l Divin suo Padre gli aveva lasciato una disposizione sì assoluta de fuoi diritti, che nulla vi era nel Mondo, ne suor del Mondo, nulla di creato, ne di possibile, che potesse torgli la vita, se Egli non volca consentire alla sua morte. lo credo ancora, che'l Padre Eterno, a cui tanto premeva la falute del genere umano, l'avrebbe più tosto lasciato perire, che obbligare indispensabilmente il suo Divin Figliuolo a spargere il sangue per redimerlo; se questo Figlinolo adorabile non a vesse voluto volontariamente soddisfare alla giustizia del suo Eterno Padre colla morte di Croce. E' dunque vero, che non mai creatura. alcuna e stata si padrona di se stessa, come l'era il Salvatore del Mondo in tutto ciò, che a lui spettava.

Secondariamente era libero solamente al Figliuol di Dio lo scegliersi un Padre visibile; e se tra noi mortali non avesse trovato persona degna di questo vantaggio, il Padre Eterno non gli avrebbe impe-

<sup>(20)</sup> Gum magna reverentia disponis nos.

dito di creare un' Uomo apposta per tal' effetto, o di andare a ricercare qualche intelligenza celeste. delle più riguardevoli tra le Gerarchie degli Angioli, per farla comparire sensibilmente, ed onorarla come suo Padre: Appostoli miei (21), disse altre volte, voglio, che sappiate, che se siete alla mia seguela, ciò non è per effetto della vostra sapienza, ne per voftra elezione, ma della mia buona volontà. che mi ha indotto a preferirvi ad una infinità di altri grandi Uomini , che avrei chiamati in vostra vece , se avessi voluto. Gesù Cristo avrebbe potuto dire altrettanto a tutti quegli, a cui ha fatto l'onore di dar qualche impiego appresso la sua Divina persona; imperciocche Egli fu perfettamente libero a scegliersi un Precursore per pubblicare la sua venuta, una Madre, che dovea dargli una vita temporale, ed un Padre, alla cui condotta volca abbandonarfi.

Per terzo, Gesù Cristo in qualità di Verbo increato avendo pensato sin dall'eternità a scegliessi
un Padre facendosi Uomo, ha sempre determinata
l'elezione in savor di Giuseppe. Molte ragioni potevan distorio dal sar questa grazia ad un Uomo,
mentrecchè la più eccellente di tutte le creature
possibili avrebbe desiderato d'esserne onorata;
se'l figliuol di Dio era risoluto di scegsiersi un'
Uomo per chiamarlo suo Padre; sembra a prima
vista, che non dovea andarlo a cercare nel Villaggio di Nazaret, e molto meno in un canton di bottega. Con tutto ciò Giuseppe è talmente secondo il
cuor di Gesù, che altri non vuole; e quanto vedeva di Santo tra gli Uomini, quanto considerava di
onorevole tra le intelligenze celessi, quanto ricono-

<sup>(21)</sup> Non vos me elegistis, sed ego elegt

sceva d'incomparabile tra le cose possibili, non pote in alcun modo obbligarlo a mutar risoluzione.

Or poicche egli è certo, che giammai Uomo alcuno non è stato sì assolutamente padron de' suoi beni, e della sua volontà, come il Salvatore lo è flato di se medesimo: poicche il Padre Eterno ha lasciato a disposizione del Figliuolo di prendere un Padre, e quale egli il volesse: poicche il Verbo non ha desiderato altro Padre, che Giuseppe : bisognadire, che mai Uomo alcuno non si e dato ad un'altra persona sì liberamente, come Gesu si è dato a Giuseppe, e che mai alcun' Uomo non ha posseduto sì perfettamente il suo figliuolo, come S. Giuseppe ha posseduto Gesu . Qual piacere non sentiva egli questo Padre, il più fortunato di tutti i Padri creati, allorche abbracciando il Figlinol di Dio lo chiamava suo figlinolo; allorche non potendo pronunciare altra parola, e togliendogli il suo affetto, e gli ardori del suo cuore, per così dire, la libertà, altro non faceva, che ripetere mille, c. mille volte queste dolci parole : Figliuol mio, Gesù, Gesu, figliuol mio? Un Padre, che ama teneramente il suo unico figliuolo, in lui truova più consolazione, che non in tutt'i beni di fortuna. Ma-Giuseppe essendosi impossessato di Gesù per la più vera via, ch'è quella del cuore, poteva dire conpiù ragione, con più gusto, e dolcezza d'ogn' altro Padre del Mondo Gesù Figliuol mio, mia Gloria, unico mio Tesoro. Bisogna ora tirar due conseguenze da questa verità già stabilita.

La prima conseguenza si è, che se S. Giuseppe ha irrevocabilmente posseduto Gesù, che era la sorgente di tutt' i veri piaceri, il distributor dell'onore, il Padrone assoluto di tutte le cose, e se condiritto, che noi nelle Scuole chiamiamo Potere di Eccellenza, Egli le ha possedute tutte in qualità di Signore, incomparabilmente più indipendente di

quel

quel che fia ciascuno di noi rispetto a'beni, che possiede, bisogna per necessità confessare con Santo Agostino (22), che il potere di S. Giuseppe stendevafi, in qualche modo fopra tutte le creature vifibili, ed invisibili, e che non avrebbe fatto torto ad alcuno, se avesse detto: Gesù è mio; dunque tutto il Creato dipenda ancora da me. La Sagra Scrittura fa un grande onore ad Abramo, chiamandolo Padre de' Credenti; Adamo ebbe il vantaggio di esfer Padre di tutti gli Uomini; bisogna pertanto confessare, che è gloria infinitamente più grande di Giuseppe di aver Gesu per figliuolo, che se fusse Padre di tutt'i Cristiani, e di tutti gli Uomini; imperciocche possedendo il Verbo Incarnato, Egli ha una specie di diritto universale sopra tutte le creature. Se S. Paolo (23) pubblica con molta ragione, per confolazione di tutti gli Uomini, che Ideio non ricuferà loro cosa alcuna, poicche non ha riculato loro il proprio figliuolo; noi possiami conchiudere con altrettanta fermezza in favor di S. Giuseppe, che se il Padre Eterno gli ha dato il sio Figliuolo d'un modo sì particolare, Eglinell'istesso tempo l'ha messo in qualche sorta di possesso di tutt'i beni creati.

Ma siccome il Salvatore per lasciarci un raro essempio di disprezzo del Mondo, non si è mai recato ad onore quel potere assoluto, ch'Egli avea sopra tutte le creature; così non voglio stendermi sopra il vantaggio, che ridonda a S. Giuseppe da quella medesima Autorità, non usata; non meno che dal grado di Nobiltà, ch'egli acquista possedendo Ge-

(23) Quomodo non estam cum illo emnia nobis donavit. Ad Rom. 8.

<sup>(22)</sup> Christo Mundus subditus, Christus parentibus subditus. August serm. 63. de divers., sen trad de consonantia Evang in Matt., & Luc.c.12.

Gesà come suo figliuolo. Perche se è cosa glorio. fishma al Santo d'esser discendence da tanti Re, gli è ancor di sommo vantaggio l'aver Gesù per figliuolo. Li Padri nobilitano i loro figliuoli, e niun figliuolo, per così dire, fa risplendere la chiarezza della nobiltà di suo padre; imperciocche è cosa propria della nobiltà il discender dal Padre al figliuolo; e non di ascendere dal figliuolo al Padre. Ma non così è stato in S. Giuseppe, che riceve un carattere di nobiltà tutta divina dal possedimento di Gesù suo figliuolo. Anzi posso avanzarmi più oltre. dicendo con S. Bernardino (24), che S. Giuseppe era talmente nobile da per se stesso, che in. un certo modo poteva nobilitare Gesù; e Gesù non pertanto comunico a Giuseppe una nobiltà assai. più risplendente di quella, che da lui riceveva. Giuseppe era figliuolo di Davide, perche il sangue di. quel gran Re era trascorso nelle sue vene, o più tosto, secondo il pensiero di Dionisio Cartusiano (25), e di S. Antonino (26), perche egli era erede delle virtù di quel Monarca. Con tutto ciò niun può negare, che il Salvatore non abbia comunicato al nostro Santo una nobiltà infinitamente più onorevole di quella, ch'ei tirava dalla più nobil famiglia del Vecchio Testamento.

lo conchiudo in secondo luogo, che se S. Giusep.

pe

[ 25 ) Joseph filius David non solum carnis propagine, sed fidei, ac virtutum imitatione. In

enarrat.in Vigil. Nativitat.

<sup>(24)</sup> Fuit Joseph tanta nobilitatis, ut quodam modo, si liceat dicere, dederit temporalem nobilitatem Deo in Domino Jesu. Bernardin ser. de 5. Jos.

<sup>(26)</sup> Genere nobilis, mente nobilior. S. Antonin. 4. p. tit. 15.c.7. Plane filius David non tantum carne, sed sanctitate, & devotione. Idem ibidem.

pe ha posseduto persettamente Gesu, non solamente gl'Enti creati han qualche dipendenza da quello gran Santo; ma senza il loro soccorso, Egli ha trovato nel possedimento del suo caro Figlinolo ogni tesoro di soddissazione, e di contento. Tutte le cose, che sono state prodotte, viveano fin dall'eternità nel Verbo (27), per cui sono state fatte, dice S. Giovanni. Così Iddio Padre possedendo eternamente il Figliuolo, possedeva ancora tutte le creature tanto perfettamente, quanto le possedette dopo d'averle cavate dal nulla : Allorche gli piacque di fare un Mondo, composto d'Uomini, d'Angioli, e di quella moltitudine infinita di specie visibili, non fu con questo più ricco il Signore, o più contento di quel, che prima era nella sola possessione del suo unico Figliuolo, in cui egli trovava tutte le cose, e ve le trovava viventi d'una vita divina. Questo medesimo Verbo dunque dandosi a Giuseppe, l'ha fatto sì perfettamente possessore degli Enti creati, che Egli ritruova in lui ficchezze, piaceri, onori, e quanto altro può desiderare; e per questo effetto il nostro Santo vive sì contento nella povertà, come se avesse tutte le comodirà del Mondo. Il disprezzo non ha per lui minori allettivi di quelli, che abbia la gloria : Egli è ugualmente indifferente, o a gustar de piaceri, o ad esserne privato; perche ha. già una certa specie di sperienza di tutti questi vantaggi nel possedimento di Gesù. Di più io credo che se tutti gli Uomini del Mondo avessero acclamato Giuseppe, e l'avesser fatto padrone assoluto di tutta la Terra, Eglicertamente non si sarebbe stimato per tale riguardo più grande, che possedendo il solo suo Figliuolo, poicche Gesù solo vale tanto, quanto Gesù . e tutto intero l'Universo. Così ne' suoi lunghi viaggi per l'Egitto poteva dire con più verità, che quel-

<sup>(27)</sup> Quod fadum est, in ipso vita erat. Jo.1.

quell'Antico: Io porto tutto con me: Imperciocche portando il suo figliuolo tra le braccia Egli portacolui, che sostiene (28) tutte le cose, e stringendosselo caramente al seno, ripete mille volte tra l giorno queste parole, Mio Dio, mio tutto; mio Gesù, mio tutto.

S. Filippo credendo, che Gesù solo non gli basti, domanda di vedere il Padre Eterno (29) per rimaner soddisfatto; Ma S. Giuseppe era pienamente contento del solo Gesu, perciocche in lui contemplava il Padre, e tutte le perfezioni divine . E' vero, che S. Piero non isperava altra selicità suor di Gesù; ma nondimeno possedendo il Salvatore, Egli desiderava di vederlo trasfigurato, e glorioso. Quindi a me sembra, che questo S. Appostolo amava ardentemente il Salvatore, ma molto più amava il piacere, che sentiva nel seguirlo; e non istimavasi soddisfatto, se non lo vedeva rivestito di splendore, e di maestà degna dell'ossequio, e dell'amore di tutte le creature. S. Giuseppe all'incontro ha mirato al solo interno di Gesu, e penetrando colla sua vista di là dall'esterno umile del Salvatore, in lui folo godeva tutte le consolazioni : Se l'osserva o tremante di freddo nella mangiatoja, o coperto di sangue sotto il coltello della Circoncisione, o grondante di sudore, ed occupato in un mestiero ugualmente vile, e laborioso; Egli non vede che Gesù nascosto, non ama che Gesù paziente, non sospira che appresso Gesù disprezzato; imperciocche abbracciandolo può dire con più ragione, che i Ge-

<sup>(28)</sup> Portans omnia verbo virtutis sua . Ad

<sup>(29°)</sup> Ostende nobis patrem, & sufficit nobis.

#### LA DIGNITA' DI PADRE DI GESU. 207

Genitori di Tobia (30), parlando del lor figliuo-lo; Che Egli possiede tutti i beni in quel divino Infante; e che però non è più allettato da quanto comparisce con isplendore su questa terra, di quel che lo sieno gli Angioli colà nel Cielo. S. Ilario ha fatto una riflessione, che io non devo qui tralasciare. Dopocche la Scrittura ha raccontato la nascita del Salvatore (31), niuno Evangelista chiama più Giuseppe figliuolo di Davide, ne Sposo di Maria. Il solo name, che gli si dà, è quello di Padre di Gesu. Non perche, o l'essere figliuolo di Davide non sia un grande onore, o la dignità di Sposo di Maria non ofcuri lo splendore di tutti gl'impieghi più rilevanti, che Dio ha confidato agli Angioli; ma perche la qualità di Padre di Gesù è incomparabile, e contiene una infinità d'altri preggi ; e colui, che la possiede, trova in essa ogni sorta di vantaggio, ed in particolare l'autorità di comandare a Gesù, come ora vedremo nella seconda parte di questo discorso.



PAR-

<sup>(30)</sup> Omnia simul in te uno habentes. Tob.

<sup>( 31 )</sup> Matt.2, Luc. 2.

## PARTE SECONDA.

# S. Giuseppe ha comandato a Gesu.

I O pretendo di stabilire due verità; la prima, che S. Giuseppe abbia avuto il diritto di comandare a Gesù, la seconda, ch' Egli effettivamente si e servito del suo diritto per farsi ubbidire da quello , a cui tutte le creature ubbidiscono. Noto nell' Evangelio, che'l Salvatore si è sottoposto in differenti modi a tre sorte di persone; Al Padre Eterno, alla Santissima Vergine e S. Giuseppe, ed alle potenze Ecclessastiche, e Secolari. Quando ha reso ubbidienza al suo Divin Padre, l'ha fatto per obbligo, perche confiderato come Uomo, dipendeva da Dio, a cui dovea naturalmente rispetto, e sommissione. Quando ha esseguito gli ordini di que' che governavano il popolo, l'ha fatto senza alcuna obbligazione; imperciocche niuno Re, niuno Imperadore, niun Pontefice avea giurisdizione sopra l'Umanità di Gesù, unita al Verbo, infinitamente superiore a tutte le creature, ed incapace d'esser loro inferiore. Ma quando si è abbandonato alla condotta di Maria e di Giuseppe, ha riconosciuto inessi una certa autorità di comando, ed una certa superiorità, che niun'altro ha avuto, ne potuto avere. No può negarii però, dice S. Ambrogio (32), che questa autorità non fu loro comunicata independentemente dalla di lui volontà, ma solamente perche Egli a contentò di sottomettersi alla loro condotta, eleg-

<sup>(32)</sup> Non utique infirmitatis, sed pietatis ista subjectio. Ambr. lib. 2. in bec verba: Et erat subditus illis. Luc.2.

LA DIGNITA DI PADRE DI GESTI. 209

gendoli per suoi Superiori con libertà più grande, che non è, o quella de' popoli, i quali si eleggono un Re, o quella delle Città, le quali si eleggono il

Magistrato, che le governi.

Il Cardinal Toledo insegna, che questa foggezione del Salvatore a Maria, e Giuseppe è come quella, che questo medesimo Salvatore ebbe alla Legge di Mosè; alla quale il Verbo Incarnato non era in modo alcuno foggetto; ma per l'eccessivo affetto, che portava all'umiltà, ed all'ubbidienza, volle mettersi in necessità d'osservarla con tal rigore, che si avvilì fino a prendere la circoncisione, la quale, secondo l'Appostolo (33), era un fegno pubblico di adempire tutt' i precetti della Legge. Così Gesù, se si parla in rigor di diritto, non era in cosa alcuna inferiore alla Santissima. Vergine, ne a S. Giuseppe, i quali tanto eran lungi dall'esfere suoi Superiori naturali, che eran più tosto suoi legittimi sudditi. E ben dimostrollo quando si separo da loro, e si restò nel Tempio, senza..... chiederne loro licenza e senza loro comunicare il suo disegno. Ma siccome era diseeso dall'altezza del suo Trono, fino alla bassezza d'una mangiatoja : così volle esimersi volontariamente da quell'eminente grado di grandezza, dove la sua naturale suprema dignità lo portava, per porsi in qualità d'inferiore a' piedi di Maria, e di Giuseppe. Ecco come si è posto sotto la loro dipendenza.

I figliuoli, per fentimento de Dottori (34), non fono obbligati a feguire la direzione de lor genitori, nè di ubbidirli precifamente, perche sono lor figlinoli. Perche se ciò susse, un figliuolo non potreb-

( 33 ) Ad Galatas.5.

<sup>(34)</sup> Ita docent communiter DD. Vide Jo. Bourghessum in Harm. Evang. pag. 132., & Georgium de Rhodes tom. 2. disp. unica. d. 6. u.q. 2. sed. 3.

be giammai esser mancipato; e mentre vivesse suo padre, farebbe fotto la sua dipendenza, e sotto le que mani in tutte le cose; Il che certamente non è vero : imperciocche un figliuolo può essere Superiore, e Prelato del Padre. Il Patriarca Giacobbe (35) non credette usar contro la civiltà, nè contro il suo carattere di Padre, quando si prostrò d'avanti al suo figliuolo Giuseppe, e ne riconobbe l'autorità, e la superiorità. Ma i figliuoli devono esseguire gli ordini de' loro Padri, ed aver loro sommissione, principalmente a causa del modo come nascono al Mondo. Perche essendo allora sprovvisti di tutto, incapaci di sostenersi, di conservarsi, e di persezionarsi da se medesimi, senza l'altrui soccorso, la Natura li fa soggetti a' loro Genitori, affinche ubbidendoli, n'abbino il nudrimento, l'istruzione, e tutto ciò, che è necessario ad una buona educazione, la quale dà all' Uomo la perfezione, che è solamente abozzata nella di lui nascita.

Gesù ancora venendo in Terra, non si mette sotto la direzione della Santissima Vergine solamente, perche ella avea contribuito alcune goccio-le del suo sangue per sormargli un corpo, ne si sottomette a Giuseppe per questa sola, ragione, che Maria appartiene al suo Sposo; ma perche manisestandosi al Mondo, vuol comparirvi povero, e debo-le, come gli altri Bambini, che hanno necessità dell'assistenza de' loro Genitori. Quindi non su senza disegno l'esfere stata annunziata l'Incarnazione alla Vergine prima della venuta del Verbo, ed a Giuseppe dopo compito il Misterio. Con questo non pretese tanto il Signore di volerci insegnare, che S. Giuseppe non avea avuto parte alcuna nella grand' opra, quanto persuaderci, secondo il senti-

<sup>(35)</sup> Adoravit faftigium virga cjus . Ad

mento di S. Ambrogio (36), che il Verbo non. volle incarnarsi , senza prima ottenere il libero consentimento da Maria: Ne volle nascer Bambino dispreggiato, e quasi abbandonato da tutto 'I Mondo, prima che'l nostro Santo fusse caricato della di lui condotta, e della di lui educazione, col diritto, che'l Cielogli dava, di comandare a Gesu: Giuseppe (37) la vostra Sposa partorirà un figliuolo, e questo figliuolo non sarà esente dal rigore del freddo; Sentirà lo scommodo della fame, e della sere, e sarà esposto a tutte le altre miserie, della. vita, e per conseguenza sarà costretto a ricorrere a voi; così è, dice San Tommaso (38), spiegando questo passo dell'Evangelio, lo Spirito Santo dichiara l'autorità di S. Giuseppe, facendogli conoscere il bisogno, che Gesù avrà di lui, e li servizi, che questo Santo gli renderà. Può esfere, che'l Dottore Angelico avesse imparato questa verità dal suo Maestro il B. Alberto Magno, che così parla à S. Giuseppe: Benche voi non abbiate contribuito alla concezione del Salvatore, bisogna nondimen. confessare, o gran Santo, che in qualche modo siete stato necessario alla sua educazione, a cagione dello stato, in cui ha voluto comparire nel Mondo. E certamente non può negarfi, che questo Divin-Pargoletto buttandosi tra le braccia di Giuseppe per implorare il suo ajuto, come se susse incapace di prov-

(37) Pariet filium , & vocabit nomen ejus

Jesum. Matth. I.

<sup>(36)</sup> Joseph conceptum suscept filium, quem non genuit. Ambr. bom 2 in Nat. Domini.

<sup>(38)</sup> Hic pranuntiat obsequium, quod exhibet Joseph puero jam nato. Licet non sis necessarius ad conceptum, & ad partum, tamen eris necessarius ad nutritium in c. 1. Matth. Idem babet creditus Anselm in c. 1. Matth.

provvedere per se medesimo alla sua difesa, ed al suo mantenimento; e chiedendogli mille cose, tosto ch'ei comincia a parlare, lo mette come in possesso di tutta l'autorità, che gli altri Padri hanno fopra i Ior figliuoli: Autorità, che in qualche modo è di diritto naturale, e d'istituzione divina; di sortacche niuna creatura può opporvisi fenza grave error. Perche siccome il Padre Eterno, vedendo il suo figliuolo unito all'umana natura, ha potuto dir fubito, Ecco il mio figliuol diletto a cui comanderò; Così Giuseppe, considerando questo medesimo figliuolo unito alla carne di Maria, la quale a lui apparteneva, e vedendolo in necessità d'esser da lui provveduro del bisognevole, poteva dir con verità, ch'egli aveva un Dio sotto la sua dipendenza, e che per questa. cagione rendevasi in qualche modo simile al Padre Eterno (39). Aggiungo una riflessione importante; che la Santissima Regina degli Angioli approverà dall'alto de' Cieli; perche, senza detrimento de' suoi giusti diritts, voglio far comparire con isplendore quegli del suo Sposo.

Secondo il princípio di sopra spiegato; che i figliuoli sono soggetti a' Genitori, come a loro Superiori, noi possiamo innoltrarci, e dire, S. Giuseppe ha avuto maggiore autorità di comandare a Gesti, e di governarlo esteriormente di quella, che Maria ha ricevuta da Dio. Ho per mallevadori di questo pensiero molti Dottori, ed in particolare il Maesiro de' Teologi (40), il quale insegna, che Giusep-

(39) Non rapinam arbitratus est esse se-qualem Deo. Ad Philipp. 2.

<sup>(40)</sup> Ad illum familiæ gubernatio pertinebat. D.Th. 3. par. quæst. 30. art. 2. ad 2. Quibus erat subditus Dei silius? utique Joseph. & Mariæ parentibus ejus, & principaliter ipsi S. Joseph, cui etiam

#### LA DIGNITA' DI PADRE DI GESU. 212

seppe avea la direzione della sua famiglia in qualità di Capo. E perche a' Padri devesi il primo luogo di comandare nelle loro case, e per ordinare ciò; che riguarda l'educazione, e l'avanzamento de' lor figlinoli, avendo esti più d'autorità, che le madri : bisogna, che l'autorità di comandare a Gesù fusse stata più assoluta in Giuseppe, che in Maria L'Evangelio in tre, o quattro luoghi mette in buon lume questa verità, la quale dà un gran preggio alle gloria del nostro Santo; imperocche sorgendo qualche dubbio intorno al governo di Gesù nella sua infanzia; chiaramente c'insegna, che gli Angioli non intimano gli ordini del Cielo a Maria ma a Giuseppe. Ma perche quello? Perche Giuseppe è il Capo della Santa famiglia, e prim mobile di tutte le azioni delle persone, che la compongono, e perche a lui appartiene di prescrivere in particolare tutto ciò, che è necessario, per allevare, e conservare Gesù suo figliuolo. Quindi il Beato Alberto Magno (41) vuole, che riflettiamo, che l'Angelo dichiarò Giuseppe Capo della Santa famiglia prima, e dopo, che la Vergine Santissima. dasse alla luce la Luce del Mondo.

Un'eccellente Interprete (42) di questi ultimi secoli sa una osservazione molto utile al mio argomento. La Vergine, dic'egli, avea saputo la prima, che'l suo figliuolo-si chiamerebbe Gesù. Contuttociò l'Angelo non inviò S. Giuseppe alla sua divina Sposa per apprendere da lei il nome, che dovea imporsi al Bambino; ma lo istruì egli medesimo in una apparizione particolare, e glie ne spiegò a lungo il significato, come se lui solo susse stato interes-

3 fato

Maria tanguam unor humilis subdebatur. Cardinal. Cameractra el de S. Joseph.

<sup>(41)</sup> Quæft 11. supra Missus eft.

<sup>(42)</sup> Laurent, a Ponte in cap. 1. Matt.

fato in questo affare. Imperciocche, continua il medesimo Dottore, Giuseppe in qualità di Padre di famiglia non doveva prendere gli ordini della sua Sposa, e non era conveniente, che il Capo-operasse secondo il movimento delle persone, che dipendevano da lui. Gli Angioli ancora si dichiararon in favore dell'autorità di S. Giuseppe, rivelando a lui solo la necessità di fuggire in Egitto, e lasciando la Vergine in necessità di sapere la volontà del Cielo dalla bocca del suo Sposo. Molti dottissimi-Scrittori (43) hanno parimente insegnato, che S. Giuseppe facesse prendere l'ultima risoluzione a Santi Re Magi intorno alla strada, che dovean tenere partendosi da Betlemme di ritorno alla loro Patria; e de Egli, nientemeno di loro, ebbe ri velazione di tutto ciò, che riguardava la conservazione. d'una famiglia, di cui era Padre. Seguitiamo ora a cercare nell'Evangelio altre pruove di questa verità.

Allorche S. Giuseppe ritornò dall' Egitto in Israele, e fortemente intimorissi al sentir dire, che Archelao regnava nella Giudea, non leggesi, che la Vergine Santissima sin questa congiuntura dicesse ne pure una parola per levare di dubbio il suo Sposo. Ebbe ricorso il Santo a' lumi degli Angioli, benche paresser superflui, mentre il Creatore medessimo, e la Regina degli Angioli erangli presenti. La Madre di Dio onorò S. Giuseppe col suo filenzio, e tacendo dichiarò altamente, che non essendo Ellacapo della famiglia, doveva aspettare dal suo caro Sposo la decision degli affari, per ubbidirgli tanto persettamente, che può dirsi di lei, ciocchè un' an-

tico

<sup>(43)</sup> Quos citat, & sequitur P. Gratianus Carmelita in tract, quem scripsit de S. Joseph.

LA DIGNITA' DI PADRE DI GEST. 215 tico Panegirista (44) pubblicò a ode d'una Imperadrice Romana, che poneva tutta la sua gloria in effeguire i savj configli del Marito. La Sagra Scrit-

tura (45) racconta, che l'Angelo apparve alla Madre di Sansone, prima di farsi vedere al di lei Marito; e che per mezzo di quella Donna, Manue vidde l'Angelo, ed apprese da lui ciocche Iddio desiderava; Ma il Signore non usò così col nostro Santo, a cui facendo portare immediatamente gli ordini del Cielo, volle dare a conoscere a tutto'l Mondo, ch'egli era destinato al governo della Santa. famiglia. Ho avuto dunque ragione di asserire in primo luogo, che Giuseppe ha avuto l'autorità di comandare a Gesù. Mi avanzo ora a pruovare in secondo suogo, ch' Egli si è effettivamente servito di questa autorità per farsi ubbidire dal Divin Figliuolo.

Origene (46) ci ha lasciato un bel pensiero sopra questo argomento. Giuseppe, dice questo savissimo Uomo comandava a Gesu con timore, e con tremore, perche al comando vedeva feguirne un'umile ubbidienza. Aveva ragione di tremare, servendosi della sua autorità; imperciocchè è cosa veramente di spavento il regolare la condotta d'un Dio, ed il vedere nella pratica d'una profonda umiltà. quello, alla cui presenza le più eccellenti creature, che sono, e possono essere, devono annientarsi. Io non dubito punto, che la Cananea (47) s'intimorisse in toccare il lembo della veste del Salvatore per guarire dal suo flusso di sangue : Stimo, che

<sup>(44)</sup> Platina uxor Trajani uxori sufficit obsequit gloria. Plinius in Panegyr.

<sup>( 45 )</sup> Judic. 13.

<sup>(46)</sup> Trepidus moderatur imperium. Hom 20. in Luc.

<sup>( 47 )</sup> Matth.g.

S. Pietro (48) Alle soprafatto da timore, allor quando videsi vicino a quel Dio Incarnato, il quale in una pesca miracolosa aveva poco prima fatto risplendere la sua potenza; E credo, che S. Gio: Batti-Ra(49) mettesse tremante la mano sopra la testa adorabile del Salvatore per battezzarlo. Contuttociò che hanche far questi pregi paragonati all'onore di prescrivere ad un Dio ciò, che si voglia ? Non è dunque da maravigliarsi, se Giuseppe comanda conqualche forta di paura, e se entra con timore, e sommessione nell'esercizio della sua Autorità. Ma in verità anch' io ho motivo d'essere altrettanto spaventato, ed in apprensione, poicche mi sono accinto ad un'impresa, che par quasi temeraria, com'è il fare eiogi ad un'Uomo, che comanda al sno Dio, e gli comanda con un modo sì eccellente, e santo ch' ei truova nell'uso della sua Autorità qualche cosa più gloriosa, che non è il diritto medesimo di comandare.

L'Evangelio esprime in tre sole parole la storia della vita nascosta del Salvatore, contentandosi di dire, ch'egli era fottoposto (50'), e che dopo d'aver dato i suoi ordini agli Angioli, riceveva quei di Giuseppe, e di Maria . S. Luca impiega lunghissimi discorsi per descrivere i primi giorni di quella Vita . Divina, ed impiega una buona parte del suo libro nel raccontare elattamente ciò che accadde nelle ultime ore, che'l Salvatore fu in Terra. Ma perche racchiudere in tre parole diciotto anni di quella vita adorabile? Non operò forse il Figliuol di Dio stupende maraviglie in quel tempo ? Sarebbe empietà solamente il pensarlo. Forse questo Santo

<sup>(48)</sup> Luc. 5. (49) Matt. 3.

<sup>(50)</sup> Erat subditus illis. Luc. 2.

## LA DIGNITA' DI PADRE DI GESU. 217

Evangelista non sapeva che scriverne? Ma Egli, che fu sì bene istruito dalla Santissima Vergine delle più minime circostanze dell'ambasciata dell'Angelo, della nascita del Salvatore, dell' adorazione de' Pastori, della venuta de' Re Magi : Egli che non. tralascio ne pure una sillaba de' Cantici della Vergine medesima, di Zaccaria, e del Vecchio Simeone; Egli poi non voleva pensare a dimandare a... Maria ciocche aveva fatto Gesù per lo spazio di diciotto anni? Ciò non è certamente credibile : e. sarebbe difetto da non perdonarsi al Sacro Storico. poicche avrebbe dimostrato poco conto de' fatti del suo divino Maestro. Or come dunque l'Evangelista dice solamente tre parole, per rappresentarci una lunga serie d'anni della vita del Salvatore? Eccone, se io non m'inganno, la ragione : Perche Gesu fece professione costante d'ubbidire a Maria, e Giuseppe, e benche in quel tempo facesse una infinità d'azioni eroiche di pietà, d'umiltà, di pazienza, di zelo, e di tutte le altre virtù ; nulla però di manco sembro esfersi unicamente applicato a fare l'altrui vo-Iontà. Così Gesti non ebbe quasi altro impiego per diciotto anni, che di stabilire l'autorità di S. Giuseppe, e di accreditar quello Santo d'avanti agli Uomini, e gli Angioli coll'ubbidienza, e con la sommessione continua, ch'ei rendevagli.

Ciocche mi sa supir di vantaggio si e, che S. Giovanni il Discepolo savorito scrivendo l'ultimo di tutti il suo Evangelio, e narrando que satti della vita del Salvatore, che gli altri Evangelisti avevano tralasciato, o accennato leggiermente, nulla aggiugne a quelle tre parole, con le quali S. Luca aveva compreso tutta la vita nascosta del Salvatore; E pure a questo Discepolo diletto di Gesu, e di Maria non manco conoscimento, ne zelo per aggiugnervi di vantaggio. Non gli manco zelo, poicche si sa, ch'egli amaya il Salvatore con amo-

re ardentissimo: non lumi particolari, per conoscere, poicche sappiamo la strettissima comunicazione,
che per tanti anni ebbe colla Santissima Madre.
Ma egli sapeva bene come S. Luca, che il loro
comun Maestro si era talmente esercitato per quel
tempo nella pratica dell' ubbidienza, che esprimeasi essattamente tutta la sua vita con accennar
solamente, ch'Egli s'era sottoposto a Giuseppe, ed a
Maria.

Or siccome la virtù dell'ubbidienza presuppone sempre qualche sorta di comando, così l'Evangelista con afficurarci; che Gesù ha ubbidito per diciotto anni, pare che in quelle tre parole voglia comprendere anche la vita di S. Giuseppe. Che saceva egli dunque questo Santo per tutto il tempo, che visse in Nazaret in compagnia di Gesù, e di Maria? Comandava al figliuol di Maria, da cui era ubbidito con mille segni di sommessione; E non solamente sino ad una certa età, che prescrive la legge, per mancipare i figliuoli; ma essendo di venticinque, o trent'anni, volle vivere sotto la dipendenza di Giuseppe, ed esseguir persettamente i suoi ordini, come gli avea eseguiti nella sua infanzia.

Non pensate, ci avvertisce S. Bernardo (57), che la Madre di Dio, e'l suo Sposo abbian fatto solamente comandi agevoli, e grati al Salvatore, e che nulla gli abbiano ordinato di difficile, ne di contrario alla sua inclinazione. Ricordatevi, siegue, questo divoto Padre, che'l Verbo Incarnato desiderava di non lasciar sì tosto l'assemblea de' Dotteri

colà

<sup>(51)</sup> Cum remansset in Jerusalem, & dixiffet: In its, quæ Patris sui erant oportere se esse; non acquiescentibus Parentibus ejus, sequi illos non despexit, Magister discipulos, Deus bomines. Ser.19. in Cant.

### LA DIGNITA' DI PADRE DI GESA. 219

colà nel Tempio di Gerofolima, per occuparfi negli affari del suo Eterno Padre. Ma perche Giuseppe, e Maria, che l'avean cercato per tre giorni. non volean lasciarvelo, Egli mute disegno, e vinse la sua propria inclinazione, affin di esseguire la loto. Docile alla lor voce fe comparire una maravigliosa indifferenza per la loro volontà, ubbidendo loro in una occasione d'onore, tra le lodi, che gli davano i Dottori, e fra i plausi delle acclamazioni del popolo, che ascoltava le sue savie interrogazioni, e le sue ammirabili risposte. Sacrifico volentieri l'alta stima, che s'acquistava in quella conferenza; e siccome in questa congiuntura, fece vedere, che aveva più a caro dipendere da Giuseppe, che d'es-ser ammirato, e lodato da tutta la Terra; così volle farci conoscere, che la maggior gloria d'un'inferiore, è il rendere una perfetta ubbidienza a quello. che gli comanda.

Spiriti Beati quante volte rimaneste, non dirò soprasatti, ed attoniti, ma estatici, allorche vedeste, che Gesu non dava un passo, non dicea una parola, non mangiava, non bevea senza la direzion di Giuseppe? Allorche osservaste, che Egli non vegliava, non dormiva, non s'affaticava, non riposava, che dipendentemente dagli ordini del nostro Santo? Qual cosa vi recava maggiore stupore, l'umiltà di Gesu, o l'estattazione di Giuseppe? Senza dubbio credo io, che assai più vi sorprendesse quel prodigioso annientamento, che abbassava il Figliuol di Dio (52) non solamente sotto della vostra natura Angelica, ma sotto un'Uomo, e sotto un'Uomo sconosciuto. Osserviamo per tanto, che cjascun'at-

to

Pf.8. Minuifit eum paulo minus ab Angelie.

to di sommessione di colui, che ubbidisce, è un nuo. vo grado di grandezza per chi comanda ; ed è im. possibile, che ci faccia impressione quella dipendenza del Verbo Incarnato, senza che restiamo abbagliati dal chiaro splendore dell'autorità di Giuseppe. Tutto il Mondo sà, che il Divin Redentore permise in tutti li misteri della sua vita, che i suoi abbassamenti fossero sollevati con una gloria affat. to divina: La sua Nascita in una stalla su pubblicata con Inni di gloria da' Musici del Paradiso, con. visite di Pastori, e con adorazioni di Teste coronate: La sua Circoncisione su illustrata da un nomesopra tutt'i nomi, che gli su dato. Si porta al Tempio ad offerirsi per vittima de nostri misfatti; Ma i Sacerdoti ne pubblicano le glorie. E' oppresso da' travagli della fua predicazione; Ma i travagli fono decorati da una infinità di miracoli. E per finirla. l'ecclisse degli Astri, la confusione degli Elementi. il tremor della Terra resero illustre la sua morte ignominiosa. Ma d'onde viene, che la vita nascosta del Salvatore non sia autenticata da qualche prodigio, che faccia pompa agli occhi degli uomini? Diciotto anni di soggezione non meritavano forse. che'l Ciel facesse un nuovo sforzo per iscoprire le perfezioni infinite di Gesù annientato nella bottega d'un' Artigiano ? Il Figliuolo di Dio privossi per più della metà della sua vita di tutti gli onori, che doveano accompagnare quella si lunga foggezione per cederli a Giuseppe, e riserbossi solamente l'obbligo di ubbidire, per lasciare al Santo la gloria del comando, e se Egli non volle, che gli Uomini, gli Angioli venissero a rendergli omaggio in quella positura d'avvilimento; pretese, che gli uni, e gli altri ammirassero, ed onorassero S. Giuseppe nell'alto posto, dove l'ha innalzato l'autorità di comandare ad un Dio.

Che se poi vogliam credere al divoto Cancellie-

#### LA DIGNITA' DI PADRE DI GESU. 221

re dell' Università (53) di Parigi, su un'umilcà fenza essempio, che Iddio ubbidisse ad un Uomo. ed una gloria senza pari, che un'Uomo presiedesse alla condotta , e governo d'un Dio : Queste parole molto lontane dall'essere esaggerate, contengono la decisione d'un gran Teologo, che riconosce ! I. che questa autorità su conteduta unicamente a S. Giufeppe, ne altri vi ebbe alcuna parte: Il ch'ella è effettivamente grandissima in se stessa. La potenza di far miracoli è rarissima, nulladimanco non su concessa solamente a S. Gregorio di Neocesarea... La grazia dell'Appostolato è di tutte la più eccellente, e pure S. Piero, e S. Paolo non sono i soli, che l'abbino ricevuta dal Cielo: Lo Spirito di Profezia è un favor sì grande, che Iddio folo può concederlo; con tutto ciò non furono folamente Isaia, e Geremia i Profeti: Ma dove troveremo un'Uomo, che comandi a Gesù, come ha fatto Giuseppe? Se tra noi mortali non vi è stato alcuno, ch'abbia avuta questa autorità; montiamo nel più a to de Cieli per cercare ivi un' Angelo, o qualche Serafino, che Dio abbia stabilito superiore del Verbo Incarnato; Ma nel Cielo stesso ne pure lo troveremo. E se Iddio non ha fatto questo onore ad alcuno di que' Spiriti Beati; portiamo le nostre congetture infino a tutt'i secoli futuri per prevedere, se vi sarà qualcuno, a cui Gesù sia per professare ubbidienza, e sommissione. Or sì come è impossibile trovar periona, che possa sperare di farsi ubbidir da colui, che essendo una volta dopo la gloriosa sua Resurrezione montato ful suo Trono, non ne discenderà giammai per menar tra noi vita umile, e ubbidien-

<sup>(53)</sup> Quæ subjectio sicut inæstimabilem notat bumilitatem in Jesu; ita dignitatem incomparabilem signat in Joseph. Ser. de Nat. B. Virg.

diente; così bisogna dir per necessità, che non essendovi ne Uomo in terra, ne Angelo nel Gielo, ne Creatura alcuna in tutt'i tempi futuri, destinata a comandare a Gesti, bilogna, dico, dire avere afferito con ragione il dotto Gersone, che la gloria d'aver sotto la sua ubbidienza il Sovrano di tutte le cose, è particolare, e singolare di S.Giuseppe. Esaminiamo ora quanto questa gloria sia...

grande in se stessa.

L'Egitto venerò l'autorità d'un'altro Giuseppe, che comandava a tutt'i Vassalli del Re Faraon con tutto ciò questo Principe non stava sottoposto al suo Favorito; Ma Santa Chiesa ammira l'autorità del nostro Santo, a cui il Rede' Re si soggetta in tutte le cose. Mose si vide in un grado di grande altezza, allor quando comparve in qualità di Generale alla testa di tutto il popolo di Dio; Ma Giuseppe riceve un' onore infinitamente più considerabile governando il Dio di tutto quel Popolo; e se lo Spirito Santo non ebbe difficoltà di asserire a gloria del Santo Legislatore, ch'egli sarebbe il Dio del Re d'Egitto; possiamo noi indagare le glorie di S. Giuseppe in quelto senso, e dire, che Egli in qualche modo e il Dio di Dio medesimo. Che non dissero gli amici, ed i nemici d'Elia, quando videro il gran Profeta comandar con imperio al fuoco del Cielo, che calò giù al primo suo ordine? Ma che non avrebber detto, se avessero veduto un'Uomo presedere alla condotta di colui, che portò dal Cielo un funco facrato, con cui pretese voler infiammare tutta la Terra? Allorche lo Spirito Santo fa l'Elogio a Giosue, perche una volta stese la suagiurisdizione sopra'l Sole, ordinandogli, come avrebbe fatto ad un semplice soldato, di fermarsi, dopo il corso interrotto di molti secoli; è necessario ricorrere al senso figurato per ispiegar la Scrittura; Perche in effecto Giosue non parlò al Sole, il quale

non lo avrebbe udito; ma si contentò di priegar Iddio, che udite le sue preci, si compiacesse di render quel Pieneta immobile in mezzo al corfo. Giuseppe però non arresto una sola volta come Giosue la carriera di quel Sole, che si raggira sopra le nostre teste; ma al contrario regolò il corso del Sole di grazia per una lunga serie d'anni . S. Piero è stato dichiarato Capo di tutta la Chiesa, e S. Giuseppe del Fondatore di quella. E' una gran dignità l'aver sotto la sua direzione le pecorelle del divin Pastore, ma quanto più grande è governare il Pastore di tutte le pecorelle ? S. Piero ha fatto entrare per qualche ora il Salvatore in sua barca; Giuseppe ha avuto l'onore di dargli ricetto per molti anni nella sua piccola casa di Nazaret. No dobbiam contentarci solamente di portare il nostro pensiero sopra le persone, che ricevettero da Dio maggiore autorità nel Mondo; entriamo ancor con la mente ne' Tesori immensi della divina fua Onnipotenza, per discuoprire le più alte dignità, che Dio possa destinare a' suoi più cari; ed udirem di nuovo il dottissimo Gersope, che sosterrà, ch'elleno in qualche modo son tutte inferiori a quelle di S.Giuseppe,

Siccome la cosa più importante, che abbia potuto dir S. Paolo (54) a Gloria dell' Eterno Padre, su l'accertarci, che Gesù suo Figliuolo gli sarebbe sottoposto dopo la Resurrezione universale;
così S. Luca non potè sar cosa più gloriosa pe'i
nostro Santo, che raccontare nel suo Evangelio, che
questo medesimo Figliuol di Dio su sottoposto a
S. Giuseppe. E'impossibile immaginare un Soggetto più grande del Figliuolo di Dio, e per conse-

guen-

<sup>(34)</sup> Ipse filius subjedus erit ei , qui subje-

guenza è impossibile concepir con la mente una Carica più degna e più onorevole di quella, che conferisce il Diricto di comandare ad un Dio come fece S. Giuseppe per tanti anni. Certamente se Iddio raunasse l'antorità, e la potenza, con tutta la giurisdizione compartita a tutte le Creature, le quali nulla hanno ordinato a Gesu; e se Egli conferisse tutt' i Diritti immaginabili ad una sola persona per governare tutte le cose; questa persona non farebbe sì potente, quanto è stato S. Giuseppe: E se Iddio facesse diecimila Mondi, de' quali ciascuno avesse il proprio Re, e poi tutti questi Re eleggesfero un sol Monarca assoluto, ed affatto independente da loro; questo ultimo Sovrano in verità sarebbe, per così dire, infinitamente glorioso; poicche riceverebbe gli omaggi, ed i tributi da diecimila. gran Principi, averebbe diecimila Corone a fe sottoposte, e vedrebbe il suo Trono superiore a tutti gli altri Troni. Questo gran Re però d'un popolo di Re non riceverebbe tanto onore dalla soggezione. di tutte quelle Teste Coronate, quanto n'ha ricevuto Giuseppe per la minima fommissione di Gesù. Aggiungo di più, per parlare a nostro modo d'intendere, che se Iddio producesse tutte le Creature possibili, corporali, e spirituali, mortali, ed immortali, visibili, ed invisibili, e ne dasse egli il governo intero ad un de' suoi più cari amici a con facoltà di predestinare, e di riprovare, di punire, e ricompenfare, di sollevare, ed abbassare, come gli parrebbe nel tempo, e nell'eternità; Egli, è vero, che questo Sovrano di tutte le cose possibili parrebbe potentismo nondimeno non gli sarebbe cosa tanto onorevole, e gloriosa il governare tutte quelle creature per-molti secoli, quanto è stato al nostro Santo il comandare a Gesù per una sol'ora. Tanto e vero, che per aver qualche debole conoscimento dell'autorità di S. Giuseppe, siamo obbligati a singer grandezze, che në furono giammai, në faranno. Ah! che egli è un bel piacere il foccombere fotto la grandezza d'un Soggetto, che l'eloquenza non può esprimere, nè uguagliare! Ella è cosa molto soave, grata l'essere abbagliato dallo splendore d'una dignità sì augusta, che per quanti ssorzi possin fare gli Uomini, e gli Angioli a parlarne, mai ne diranno a bastanza! Ella è una somma gloria di un Panegirista, allorche vinto, e consuso loda una persona, che tutto il Mondo consessa non poter mai essere bastantemente lodata, perche in verità può dire cose sì vantaggiose, che l'adulazione non hamai inventate per ingrandire il poter de' Sovrani.

Lascio dunque alle persone divote la cura d'immaginarsi nelle lor pie meditazioni ciocchè le nostre parole, benche fossero così belle, ed espressive, come quelle degli Angioli, non possono spiegare. Elleno contempleranno nella tranquillità del loro ritiramento la bontà di Gesù, che per dare agli Uomini, dice Origene (55), un chiaro essempio di quel rispetto, che si deve a' Genitori, ed a' nostri Superiori; ha voluto, Signore assoluto qual'è del Cielo, e della Terra, fottomettersi per trent' anni agli ordini d'un'Artigiano. lo lascio a que' Cristiani, che amano particolarmente S. Giuseppe, il formarsi un' alta idea della sua incomparabil grandezza, facendo questa importante ristessione. L'autorità, che Egli ha avuto sopra'l Salvatore, e sopra la Santissima Vergine, è stata congionta ad un fondo proporzionato di sapienza, e di equità, affinche egli la sostenesse, ed esercitasse con ugual conformità, e convenienza. Saule, Davide, e Salomone, benche posti da

<sup>(55)</sup> Eum Parentis bonore coluit, omnibus filis exemplum tribuens, ut subjiciantur parenzibus. Hom. 20. in Luc.

da Dio sul Trono per governare il suo popolo, non ebbero però un' Autorità uguale a quella di S. Giufeppe. Fu di mestieri dunque, che la sua sapienza non cedesse punto a quella di così illustri Monarchi. Ma sopratutto consideriamo a bell'agio la rettitudine della sua volontà, la quale è stata sì esatta, che un Dio ha voluto sarne regola delle sue operazioni esterne. La Sacra Scrittura, tutta la Teologia, e la Ragion naturale c'insegnano, che la volontà suprema di Dio deve esser la regola di tutt'i movimenti della nostra. Con tutto ciò Gesù Cristo, che portava la Legge impressa in mezzo al cuore, ed era egli medesimo la legge viva, ed animata, ha dato tanta equità, è rettitudine alla volontà del nostro Santo, che si è compiaciuto sottomettervi la

fua.

Ciò mi fa conchiudere col dotto Gersone, che poicchè il Salvatore del Mondo è stato infinitamente superiore a tutti gli Uomini, ed a tutti gli Angioli creati, e possibili, e poicche un momento della sua vita divina su più prezioso d'avanti a Dio, che un milion di secoli della vita di tutte le Creature, fa d'uopo per conseguenza confessare, che fu più gloria di S Giuseppe di comandare, non dico per trent'anni, come fece, ma per un sol momento a Gesù, che se egli solo avesse per tutt'i secoli avvenire autorità assoluta sopra le Creature. Iddio dopo la creazione del Mondo non divenne più ricco, ne più grande di quel che era prima: Ne fu più potente dopo l'Incarnazione del Verbo, di quelche era al principio de' secoli-: se per tanto la. sua Autorità avesse potuto ricevere qualche accrescimento; la creazione, e'l governo di tutto l'Orbe creato l'avrebbono assai meno ingrandita, che la sola Incarnazione del suo Figliuolo; Imperciocchè non avendo infino allora governato che creature, avrebbe poi cominciato a comandare al suo Verbo. Oue-

#### LA DIGNITA' DI PADRE DI GESU. 227

Questa è quell'autorità, ch' egli ha voluto participare a S. Giuseppe, affinche il nostro Santo avesse un'autorità in qualche modo simile a quella di Dio medesimo. Quell'antico, e famoso Capitano (56) si lusingava dolcemente con dire, ch' ei metteva tutta la sua gleria in comandare a coloro, che-comandavano a tutto il Mondo. Egli parlava de' suoi foldati, sotto le cui armi piegavansi tutte le nazioni. Ma S. Giufeppe ha potuto dire con assai più di ragione, e senza offesa della verità, o della modestia, ch'egli aveva la gloria di comandare a quello, cui tutto il Mondo ubbidisce : Il più glorioso vantaggio però della dignità di Padre di Gesù non. consiste in ciò, che Giuseppe ha effettivamente posseduto il Salvatore, o che gli ha comandato; ma comparisce in ciò che Gesù so ha servito, come vedremo nella terza parte di questo discorso.

# PARTE TERZA.

## S. Giuseppe ha ricevuto servizj da Gesù

On v'e dubbio, che Gesù abbia prestato mille servizi a S. Giuseppe: I. nel corso della vitadi questo Santo, II. nel sine de' suoi giorni, e sopra tutto nell'ora della morte. Giuseppe Vicere d'Esitto (57) vide, ma in sogno, il sole, e la Lunadi Perivere

(57) Sol & Luna seterunt in habitaculo ejus. Hab.3.

<sup>(56)</sup> Hoc meum imperium est, quod impero bis qui imperant omnibus allis. Iphicrates.

riverenti a' suoi piedi: Il nostro Santo ha veduto in effetto Gesù quel divin Sole, e Maria quella bella Luna occupati al suo servizio per lo spazio di trenta anni. Il Figliuol di Dio pronunciò in favor di questo argomento alcune parole degne della nofira ammirazione. Il Figliuol (58) dell' Uomo ( diss'egli ) non è venuto al Mondo per esiger servizi da coloro, che sono prossimi alla sua adorabil persona; ma più tosto per loro prestare la sua servitù. Egli ha voluto farci comprendere, che per confondere la nostra superbia, ha ricusato quanto ha potuto, secondo i disegni della provvidenza, d'esser servito; e che egli ha fatto professione di servir altri: Ha parimente voluto, al sentimento dell'Appostolo (59), comparire nel Mondo in foggia di servo, non solamente unendosi alla natura umana, ma principalmente dando i suoi sudori, i travagli, e le fatiche in servizio di quei, che gl'eran d'appresso.

"Ma quali saranno mai quelle persone sì fortunate che assiduamente hanno ricevuto servizi da Gesù? Per dottrina universale di tutt'i Padri della Chiesa, sono stati la Santissima Vergine, e S. Giuseppe. S.Basilio (60) ha scritto in due luoghi del Capitolo quarto delle sue Costituzioni Monastiche, che il Salvatore s' affaticava indefessamente ogni di per ubbidire a Maria, e Giuseppe. S. Giustino accerta nel suo dotto Dialogo con Trifone, che'l Verbo Incarnato ajutava S. Giuseppe nella sua-Bottega e gli porgeva ajuto quanto gli era possibile, secondo le forze umane; Imperciocche era sì gran-

<sup>( 58 )</sup> Filius bominis non venit ministrari, fed ministrare. Matth. 20.

<sup>( 39 )</sup> Formam fervi accipiens. Ad Philipp. 2. (60) Labores corporis omnes æquo und cum illis animo illis obediens tolerabat; Colebat nutritjum, quem nutrierat. Tom. 1. ep. 47.

LA DIGNITA' DI PADRE DI GESU.

grande il rispetto, che questo amabil figliuolo portava al suo caro Padre Giuseppe, che non poteva mancare a queito dovere, come ha creduto S. Girolamo. La Santissima Vergine, e S. Giuseppe erano molto poveri, al sentimento di S. Bonaventura (61), che perciò non potevano alimentar servidori, e lavoranti ; ma in luogo di questi vi era il Signore del Mondo, che faceva le loro funzioni. Contemplate dunque col dotto Gersone (62) quefto Re di gloria, questo Dio di Maestà, questo Sovrano di tutte le Creature, il quale si porta in tal modo a riguardo di Maria, e di Giuseppe, che lo stimareste più tosto loro servo, che loro figliuolo: ma non vi dimenticate del discorso d'un'eccellente Maestro (63) della vita spirituale, il quale dice, che essendosi abbassato il Salvadore infino a lavare i piedi de'suoi Appostoli; noi non possiamo immaginare i servizi umili, ed abjetti, ch'egli ha reso al suo Padre Giuseppe.

Questi medesimi Dottori hanno insegnato, che'l Salvatore vegliava huona parte della notte, e che la sua fatica era proporzionata alla sua povertà: Gesù quel divin lavorante poteva dire ciocche si rapporta nell'Evangelio: Mio Padre non cessa d'o-

(61) Non enim habebat servientem. In opusc. de vita Christi . c. 13. Intuere ergo eum bene bumilia obsequia per domum facientem, & etiam aliquando suum nutritium adjuvabat. Ibidem.

(62) Sape focum crebroque cibum parat offictosus, vasa lavat, bajulat undam de fonte propinguo, nuncque domum scopit. Gerso. in Tosephina dift. 3.

(63) Qui discipulis pedes lavit, que obsequia Patri , & Matri præftare potuit . Antonius

Gaudier in introduct.pag. 200.

perare, ed io opero sempre con esso lui (64); en siccome egli mai non si stanca di travagliar giorno, e notte per provveder co' suoi sudori al mantenimento della famiglia; così io procuro di sollevarlo, e diminuirgli la fatica, dividendola tra noi due perche io voglio, che tutto il Mondo sappia, che io soggiorno in casa sua, non tanto per ricevere i suoi

buoni uffiz), quanto per rendergli i miei.

Ouando il Sacro Evangelio, ed i Santi Padri non si fussero spiegati sopra le azioni, nelle quali si occupava Gesù appresso San Giuseppe , e la Santissima Vergine ; ci bastarebbe per discoprirle il sapere, che egli si scelse uno stato di vita umile, e dispreggevole , e ch' egli preferi un Padre , ed una Madre poverissimi, e sconosciuti allo splendore d'una illustre nascita. Le persone necessitose non hanno altro soccorso da sperare per la lor casa, che quello de' propri figliuoli : E'l Figliuol di Dio non volendo, secondo il B. Lorenzo Giustiniano (65), in cosa alcuna distinguersi da comuni figliuoli, stava come a servizio nella casa di Giuseppe, e di Maria; affin di poter dire un giorno con verità, che'l figlinol dell'Uomo faceva professione di servire, e non d'effer servito. Questo amabil Salvatore passò gli ultimi anni di sua vita in impieghi pubblici di carità a prò di moltissime persone. Egli entro nelle lor case per visitarle, e per restituir loro la sanità, se inferme: Egli andò ad aprire i sepolcri per trarne i morti, e dar loro di nuovo la vita: Egli rasciugò le lacrime degli afflitti prima di esser richiesto di consolazioni : Egli fece viaggi lunghisfimi

<sup>(64)</sup> Pater meus ufque modo operatur, &

<sup>(65)</sup> Nemo ambigat Dominum Jesum, cum adbuc in puerili esset atate obsequia præstitisse Mariæ, ipsique Joseph. L. de obedientia c.8.

## LA DIGNITA' DI PADRE DI GESA: 231

simi per struire ignoranti; e finalmente più volte provvide miracolosamente di cibo turbe numerose d'uditori affamati, che lo seguivano ne' diserti. Nondimeno dimostro tutti questi segni di bonta versio il suo popolo in brevissimo tempo, e quasi per tutta la sua vità volle stare unito a S. Giuseppe; più contento di vivere ubbidiente à lui affaticandosi, che di conversare con gli Appostoli; e co' parenti; che di guarire infermi, e consolare afflitti, che di convertir Giudei; e Gentili; e si farebbe torto a questa verità, se si volesse provar di vantaggio.

Placesse al Cielo; che io potessi ora rappresentarvi tutte le Teste coronate, che ne' lor Palaggi Reali ricevono servizi dalle persone più riguardevoli de loro Stati; voi rimarreste senza dubbio. soprafatti in vedere que' Signori del Mondo circondati da' loro Cortigiani , cioé a dire dal fior della Nobiltà, ed anche da Principi potentissimi, che si sforzano tal volta di segnalarsi con la loro assiduità, e sollecitudine nel servizio de' loro Sovrani. Ma dopo aver ripiena la vostra immaginativa di questi spettacoli si pomposi, vi pregherei di volgere i vostri pensieri verso la Cittadel-la di Nazaret, o più al vero in una piccola Cafa di quella Città, dove per lo spazio di diciotà to anni Gesu Verbo Incarnato rendette ogni fortadi servizi a S. Giuseppe ; E poi vorrei da voi sapere; se quest' Oggetto schiarito da lunti della sede, non dissipa egli gli splendori di tutte le Corti de' Re del-la Terra? Voi senza dubbio pieni di consusion confessereste, che sì .

Salomone (66) si persuale altre volte, che la gloria d'un gran Principe dipende assai dalla moltitudine de' Vassalli, e dalla nobiltà degli Usticiali.

Prov. 4... Prov. 4...

Ma ecco un Principe della famiglia di David, che è servito da un sol' Uomo, e da questo Uomo solo è meglio servito, che no'l sono i più potenti Sovrani del Mondo; imperciocche è questi un Suddito che è Uomo, e Dio, è val più che non tutt'i fuddit di tutti gli Stati del Mondo. L'Imperador Giustiniano disse saviamente (67), doversi gindicate dell'esaltazione, e della fortuna di colui, che comanda, come padrone, dalla virtù, è dal merito de' suoi servidori. Quando noi avessimo veduto tutti li Re della Terra fortire dalle lor Reggie per rendersi a Nazaret, affin di farsi schiavi del Padre della prima famiglia del Mondo; quando sapessimo, che gli Angioli abbandonato avessero l'Empireo per venire a travagliare nella Bottega di Giuseppe: quado si fusse potuto contare a suoi piè osseguioso un numero cost innumerabile di Spiriti Beati, quanti il Profeta Daniello (68) ne vidde dinanzi al Trono di Dio vivo; bisognerebbe conchiudere, che tutto questo augusto servizio, tutto questo servizio Reale, e Angelico non recarebbe tanta gloria a Giuseppe, quanta glie n'han recata i servizi, ch'egli ha ricevuto da Gesù. Perche il Salvatore essendo quelch' egli è, (69) onora più quei, ch'egli serve, che se tutte le Creature si consumassero in lor servizio.

Alcuni Dottori credono non potersi mai bastantemente congratulare con Santa Elisabetta, perche ebbe altre volte l'onore d'esser servita per tre mesi dalla Regina degli Angioli. Ma qual mai non dev'ef-

<sup>(67)</sup> Quanto quilibet præest melioribus, tanto magis iple & bonestior est. In authent de deffen-Coribus Civitatum in principio. Coloss. 3.

<sup>( 68 )</sup> Millia millium ministrabant ei , & decies millia centena millia assistebant ei. Daniel.7. (69) Sub quo curvantur qui portant orbem. Tob.4.

v'essere la loro stima, e'l loro amore a questo gran Santo, a cui il Creatore medelimo di questa divina Vergine rese servizi, non per lo spazio di tre mesi, ma per trent'anni continui; e servizi tali, quali il più venerabile, il più amabile di tutti li Padri non può aspettarsi dal più umile, e più affettuoso di tutt'i fuoi figliuoli? Il Giovane Tobia rimase estatico, e quasi morto, allor quando l'Arcangelo S. Rafaello, che lo avea accompagnato nel viaggio, gli si diè a conoscere. E forse sarebbe morto di gioja, se creduto avesse, che il Principale tra' Serafini era disceso dal Cielo per farsi suo Condottiere. Ma come avrebbe egli fatto a fostenere il peso della gloria, se non dico un Serafino, ma il Creatore medesimo, e'l Signore de' Serafini lo avesse voluto sensibilmente accompagnare, e soccorrer in tutt'i suoi bisogni? Sarebbe senza dubbio caduto sotto lo splendore di tanto onore, e la sua vita mortale nonavrebbe certamente resistito alla pruova di sì gran sorte. S. Giuseppe non era al certo meno umile di Tobia, e non avea debole idea, e conoscimento delle persezioni infinite di Gesù ; e però è credibile, che questo Santo, vedendosi assistito da un soggetto di tanto merito, sarebbe molte volte morto oppresso da tanta grandezza, tocco da impeti veementi d'amore, e di contento, se Dio per miracolo non lo avesse conservato.

Penetrato da vivi sentimenti d'umiltà, dicevasovente a Gesù quelle parole, che disse S. Episanio (70) Vescovo di Pavia, parlando a' suoi inferiori, che stimava come superiori. Figliuol mio voi sapete, che'l mio desiderio è di ubbidirvi puntualmen-

te,

<sup>(70)</sup> Licet parendi vobis magis, quam jubendi habuerim voluntatem, mutavi tamen per officium personam, serviendi animum non amise Ennedi in vita Epiph.

te, di servirvi esattamente in tutte le cose più tosto. the di comandarvi; Ma fe'l Ciel non vuole, che io contenti in questo il mio amore, e'l rispetto, che ho alla vostra adorabil Persona, conserverò almen per sembre una sincera volontà di consagrarvi le mie industrie, le mie fatiche co' sudori della fronte mia. giacche per eseguire gli ordini dell'Eterno Padre devo prendermi la libertà di ricevere i vostri servizi: Ne io dubito, che questo divin Salvatore non replicasse in tali occasioni più volte a Giuseppe clocche disse dopo al Battista su le sponde del Giordano (71): Caro mio Padre, abbiate la bontà di ricever volentieri l'onore, che vi fò, perche di questo modo abbiamo da praticare insieme le più eccellenti virtà; lo in umiliarmi, voi in accettar conrispetto i miei uffizi. Possiamo inoltre aggiugnere. che non ha mai figlitiolo tanto amato suo Padre quanto Gesu ha amato Giuseppe : Quando questo divin Salvatore lo ajutava ne suoi bisogni (72) lo faceva con tale allegrezza; che non si può comprendere : e questa appunto era la più bella sorta. di Giuseppe, il vedersi servito da un Dio, e da un Dio occupato con tanto piacere in uffizi faticosi per fervizio d'un' Uomo . In verità se si desse eccesso nel modo con cui Iddio glorifica i suoi amici (73): Egli questa volta avrebbe ecceduto nell'onorar S. Giuseppe, avendo voluto, ch'egli ricevesse i servizi del Verbo Incarnato non solamente in vita... ma particolarmente alla fine de giorni di questo Santo , che è quanto mi rimane a trattare in quefto discorfo.

(72) Nibil differt à servo, cum sit Dominus

omnium. Ad Galat.4:

<sup>(71)</sup> Sine modo, sic enim decet nos implere

nimis confortatus est Principatus corum. Pf. 138.

### LA DIGNITA' DI PADRE DI GESU. 235

Nella morte di S. Giuseppe il divin Salvatore taddoppiò l'amorevole cura, che ebbe in vita di questo Santo. Li Dottori sono di parere, ch'egli pasfaffe all'altra vita prima, che'l Salvatore uscisse da Nazaret al ministerio della Divina predicazione , credendofi obbligato di professar prima al caro Padre l'ultime sue obbligazioni, e poi di cominciar a travagliare in pubblico alla falute del genere timano. Gl'Interpreti della Sagra Scrittura ne rapportano alcune prove che pajano convincentissime . Il nostro Santo non si ritrovò alle nozze di Cana, dove gli Sposi non avrebbon mancato d'invitarlo con Gesu, e Maria, se Dio non lo aveva già sciolto da' legami di questa vita, ed invitato ad un festino più delizioso di quello. Gl' abitanti di Nazaret in tempo della divina predicazione di Gesu, sclamavano pieni di stupote (74), Non è egli costui un'artigiano figlinol di Maria? Che se S. Giu-· seppe non fusse morto, non avrebber mancato di nominarlo in questa occasione; e credendolo essi Padre di Gesù, avrebbon fatto menzione del suo nome. Del resto era cosa ragionevolissima, che questo illustre Padre non essendo più necessario alla educazione del suo figliuolo, che voleva darsi al pubblico, godesse dopo una lunga vita quel riposo, che la. morte fa trovare alle persone da bene. Il Vecchio Simeone non profetizzò a Giuseppe le ferite di quella spada dolorosa, che dovea trafiggere il cuor di Maria, prevedendo bene, che questo Santo non. sarebbe in terra al tempo della passione del suo sigliuolo. E' credibile, che Iddio, il quale avea ricevuto tante pruove della pazienza, della umiltà, Co delle altre virtù di questo grand'Uomo, e che avevalo veduto fentire al vivo, e piagnere amaramen-

<sup>(24)</sup> Nonne bic est Faber Filius Maria? Marc. 6.

te la morte, che'l Salvatore un di dovea sofferire. più, che non avean fatto Isaia, e Geremia; imperocche questo Santo avea più chiara cognizione dell'avvenire, che non aveano que' Profeti; è credibile dico, che Dio non volesse come insegna. S. Bernardino (75), che S. Giuseppe fusse in Terra, quando nostro Signore soffri la passione, e la morte, per risparmiargli il gran martirio, che questa gli averebbe cagionato; tanto più, che tutta la vita di questo Santo era stata un continuo martirio. Fu conveniente ancora che Dio facesse comparire nel medesimo tempo, benche con differenti maniere, due Precursori di Gesù, e che mentre S. Giovanni veniva sulle rive del Giordano a disporre con le sue predicazioni i cuori de' Giudei per ricevere il Messia; Giuseppe andasse al Limbo a consolar quell'anime prigioniere, per avvisat loro la venuta del Salvatore, e consolarle con la vicina speranza di dover'esser ben presto da lui vifitate. Così non possiam dubitare, al sentimento d'un gran Predicatore (76), che'l Figliuol di Dio vedendo S. Giuseppe assai vecchio, consumato da' travagli, ed in punto di morire, non gli rendefle tutti quei servizi, che un povero padre infermo aspetta da un figliuolo pieno di tenerezza, e di gratitudine; e che avendo proposto di voler passar fra poco le notti intere porgendo preghiere al suo Eter-

(75) Voluit Deus ipsum mori ante Dominicam Passionem, ne in morte Christi immenso dolore cruciaretur. Bernardin. Sen. ser. de S. Jos. a.2. c. 3.

<sup>(76)</sup> Credo, quod dulcis Jesus, & piissima Virgo insirmo Joseph sollicite serviebant, & et fercula propinabant, atque proprits manibus, quando opus erat, comportabant. Bern de Busto. 4.p. Marialis, ser. 12.

Eterno Padre, non volesse prima vegliar qualche notte accanto al letto di Giuseppe moribondo.Questa verità leggo io infegnata dal Santo Davide. Il Salvatore verrà un giorno, dice il Profeta Reale (77), a soccorrere un certo infermo, e non contento solamente di visitarlo, e d'accostarsi a lui per riconoscerne il male, lo consolerà con dolcissime parole; lo fortificherà coll'abbondanza delle sue grazie; e si prenderà la cura di servir questo caro moribondo; anzi tant'oltre avanzerassi la sua carità, che Egli stesso gli rifarà il letto con un. piacere, e con un'affetto degno di un cuor tanto tenero, quanto è il suo, per brama di recare qualche sollievo a questo beato agonizante. Leggesi nell'Evangelio, che il Signore visitasse, e guarisse molti infermi; ma non si legge in verun luogo, che gli abbia serviti . I Santi Dottori Girolamo , Ambrogio, e Grisostomo (78) spiegano queste parole del Profeta in favor di quel Paralitico, che dopo aver languito trent'otto anni, riceve alle sponde della piscina una perfetta fanità, con issupore di quanti v' eran testimoni di questo miracolo: Maoltre all'esservi una gran differenza tra quelle parole(79), prendi il tuo letto;e queste (80), voi avete rifatto il suoletto in tempo della sua malattia; egli è difficile a concepire, che il guarire un' infermità con un modo miracoloso, sia lo stesso, che servire un'Uomo nella sua malattia.

Può

<sup>(77)</sup> Dominus opem feret illi super lectum doloris ejus; universum stratum ejus versasti in instrmitate ejus. Ps. 40.

<sup>(78)</sup> S.Chrysoftomus, S.Hieronymus, & S.Ambrofius. Vide Lorinum bic.

<sup>( 79 )</sup> Tolle grabatum tuum. 70.3.

<sup>(80)</sup> Universum stratum ejus versasti in infirmitate ejus. Ps. 40.

Può esfere con buona grazia di questi Santi Dottori, che il Proseta abbia preteso parlare di S. Giuseppe allora quando era alla fine de' suoi giorni : Imperciocché effettivamente questo Padre infermo fu affiduamente servito dal suo caritativo Figliuolo; onde è, che meritossi, se noi crediamo ad un. de'più savj Dottori moderni (81), d'aver il Salvator degli Uomini per infermiero, e di vedersi rifare dal Figliuol di Dio quel letto, che lo Spirito Santo (82) ci rappresenta seminato di gigli, segni certissimi d'una Verginità ammirabile a Dio, e . agli Angioli. Egli sì, Egli vide preparare il suo letto da quelle medesime mani adorabili, che mettono in ordinanza i Cori degli Angioli, e le Schiere de' Beati nell' Empireo. Giuseppe avea servito il suo Figlipolo, e specialmente nel principio della sua venuta al Mondo; E questo figliuolo in ricognizione di tal benefizio serve Giuseppe, principalmente (83) alla fine de' suoi giorni. Giuseppe è tutto occupato appresso'l Salvator giacente nella mangiatoja di Betlemme, e Gesù è tutto occupato appresso Giuseppe moribondo nella povera Casa di Nazaret. Il Beato Cardinal Pier Damiano (84) pubblica nel suo secondo Sermone sopra S. Gio: Evangelista, un sentimento, che non sò, se troverà molti Dottori del suo parere. Gesù Cristo, dice egli, ci

(82) Lectulus noster floridus Cant. 1. (82) Vado vobis parare locum. Jo. 14.

<sup>(81)</sup> Andreas de Soto Franciscanus in Vita 5. Joseph.

<sup>(84)</sup> Sic volo eum manere donec ventam; veniam, inquit, non mittam, videlicet supernam aliquam virtutem, non angelicam potestatem, qua bujus ministerii mibi fungatur officio, que obedientia bujus exequatur effectum; ipse per metipsum veniam.

### LA DIGNITA' DI PADRE DI GESA. 2

afficura, che non folamente avrebbe inviato qualcuno de' suoi Angioli a S. Giovanni per servirlo in punto di morte, ma che lui medesimo sarebbe andato in persona ad assistere a quel favoriso. Ma io ardisco affermare con più di ragione, che questo amabil Salvatore fi è occupato giorno e notte in. ajutare il suo Padre infermo, ed a procurargli ogni sovvenimento, con sollecitudine degna d'un tal Figliuolo Si legge nella Storia Ecclesiastica, che'l Figliuolo di Dio ha fatto qualche volta la grazia a' suoi più cari amici di comparir loro in punto di morte per fortificarli in quello pur troppo spaventevol passagio. Non sarebbe stato grande onore per tanto, se Gesù avesse onorato il suo Padre moribondo solamente con la sua visibil presenza, e lo avesse consolato con le sue dolcissime parole; Si degnò anche effergli appresso con tutta quella sollecitudine, che le persone più caritative sogliono dimostrare in questa occasione verso i loro cari amici infermi. Mosè morì nel bacio del Signore (85), cioè a dire, mentre era accarezzato da. Dio; ma non leggesi, che spirasse, mentre il Creator lo serviva; Questa gloria era riserbata unicamente al nostro Santo, il quale rese gli ultimi sospiri, mentre riceveva i servizi, e l'ultimo bacio di pace dal suo Dio; imperciacche il Salvatore non avea men di tenerezza verso il suo caro Padre, di quella che mostro l'antico Giuseppe verso Giacobbe: Or se questo illustre Vicere se risplendere il suo affetto filiale in abbracciando, e baciando suo Padre moribondo (86), e bagnan-

<sup>(85)</sup> Super os Domini secundum versionem. Hebraicam. Deut. 34.

<sup>(83)</sup> Joseph fuit super faciem patris flens, & desculans eum. Gen. 50.

gnandolo nel medefimo tempo con le sue lacrime, dobbiam certamente credere, che's Figliuol di Dio, che aveva un cuor tenerissimo, ed un'amor ardente per Giuseppe, gli dimostrasse quest'ultimo testimonio del suo affetto, come il Dotto Gersone (87) ce n'assicura.

Se il Salvatore pianse Lazzaro (88) già morto, e sepolto, come non avrà poi pianto Giuseppe agonizante? E se la distruzione, benche lontana della Città di Gerosolima gli fe versare lacrime in abbondanza, potrem noi persuaderci, che non ne spargesse più abondanti per il suo Padre spirante? I Parenti, e gli amici di Giuseppe, che allora lo visitavano, rapiti dal vedere con quanta applicazione il suo Figlipolo lo serviva, riguardandosi l'un l'altro, come fecero qualche anno appresso, dissero scambievolmente tra di loro: si è veduto mai affetto simile a quello, che Gesù gli porta? Ed io prima di passar oltre voglio ripetere le parole, che S. Pier Damiani (89) scrisse a gloria d'un' altro Santo: Qual venerazione non devono avere i Cristiani per lo Sposo di Maria, a cui Gesù si compiace rendere i suoi servizi in vita, ed alla fine de' suoi giorni? Sopra tutto però io rifletto alla pienezza de' favori, che Gesù comparti a Giuseppe moribondo.

E per comprendere l'abbondanza di grazie, di cui fu ricolmato Giuseppe in quel punto, io vi priego a rappresentarvi il piacer, che sentiamo ne

gior-

<sup>(87)</sup> Et Patrem ejus, & Sponsum slevit movientem Virgo benigna suum. Gers. in Joseph. dist. 12.

<sup>(88)</sup> Ecce quomodo amabat eum. Jo. 11.

<sup>(89)</sup> Quanta reverentia habendus est hominibus beatus iste, quem ipse author vita honoravit in Carne viventem, honoravit & de saculo recedentem. Ser. de S. Joan. Evang.

### LA DIGNITA' DI PADRE DI GESÙ. 241

giorni estivi, allorche discopriamo da un lato il Sol nascente, che co' suoi raggi illumina la nostra terra, e dall'altro la Luna nella sua pienezza, che appare sopra'l nostro emissero, e continua a farvi colar le sue dolci influenze. Questo è lo stato, secondo il sentimento della Chiesa (90), in cui trovavasi Giuseppe sul finir della vita. lo lo rimiro tra'l Sol nascente (91), così chiamato dalla Sacra Scrittura il Salvatore, che lo circonda co' fuoi raggi , e che versa nella sua anima dolcezze di Paradifo; e tra quella bella Luna sempre luminofa (92), e risplendente, e sempre pronta ad ottenergli dal Cielo l'abbodanza de' doni Divini. Ascoltate, come parla il divoto S. Bernardino (93) fopra questo argomento: Chi potrebbe esprimere, dice egli , l'eccellenza de lumi fopranaturali , e le consolazioni celesti, che Gesti, e Maria sparsero nell'anima, e nel cuor di Giuseppe agonizzante? Ei si ritrovò in que' beati momenti soprafatto da un sì grande amore di Dio, che al sentimento d'alcuni Dottori morì più tosto oppresso dalla violenza. della carità, che dalla forza del suo male. In questo stato appunto Giuseppe passa da questo Mondo. e più contento del Vecchio Simeone sclama: Signore, lasciate andare il vostro servo al luogo del ripo-

<sup>(90)</sup> O'nimis felix, nimis O'! beatus, cujus extremam vigiles ad boram, Christus & Virgo simul adstitutunt ore sereno. In Hymno recenti.

<sup>(91)</sup> Oriens nomen ejus. Zacch.6.

<sup>(92)</sup> Pulchra ut Lung. Cant. 6.

promissiones, illuminationes, inflammationes, promissiones, illuminationes, inflammationes, & eternorum bonorum revelationes accepit in transitu suo à Sanctissima Sponsa sua, & à dulcissimo filio Dei Jesu. Bernardin, ser. de S. Jos. ar. 2. cap. 3.

so non solamente perche i miei occhi han veduto il Salvatore, ma perche le mie mani lo han toccato, le mie braccia abbracciato, e le mie labbra mille volte baciato: Permettete mio Dio, che in uscir da questa vita, io entri nella beata eternità; poicche dopo esser vivuto con Gesu, e Maria, niun'altra.

cofa posso sperar sopra la Terra.

Ah! quanto è dolce la morte, quando ci trova tra Gesù, e Maria. O che consolazione per un'agonizzante, vedersi accanto Gesù , e Maria per provederlo ne' suoi bisogni d'O quanto è grata, è dolce la rimembranza delle croci, e de' martori, de' quali il Moribondo vedesi sul punto di riceverne eterna ricompenza, ed assaggia anticipatamente qualche. filla de' piaceri immensi, che va a godere con la dolce presenza del Figliuol di Dio, e della sua Santa Madre. Il Cristiano vicino al morire si conforta. e fi anima , invocando con amore , e confidenza il nome Santo di Gesù . Ma Giuseppe ha il suo cuore inondato da dolcezze celefti, abbracciando teneramente in quegli ultimi momenti il suo caro Gesù. Ah!che dolce sospirare, quando Gesù raccoglie gli ultimi nostri sospiri. Oh quanto piace il non vedere più, quando Gesù chiude i nostri occhi con quelle medesime dità, che miracolosamente aprirono quelle di tanti ciechi. Ah! che troppo è luminofo un Pianeta, anche nel suo ecclissi, quando comincia a brillare in mezzo al gran giorno della grazia consumata, e della gloria nascente; e tutto coronato de' loro raggi più vivi, non più comparisce nel Mondo. Andate adunque Giuseppe, andate al foggiorno della pace; andate a riposarvi nel seno di Abramo dopo aver fatto riposare nel vostro il Dio d'Abramo, nè vi prendete pena di ciocche avrà per essere del vostro corpo; perche le lagrime di Gesù che lo bagnano, e quella mirra preziosa, che scorre dalle mani di Maria, lo imbalzameranno per tal manie-

## LA DIGNITA' DI PADRE DI GESU. 243.

ra, che non farà mai soggetto a corruzione. Quel Salvatore, che tante volte adagiaste nella cuna, collocherà il vostro corpo nella tomba, non perche abbia ad esser sua preda, ma perche ben presto ne sortisca vittorioso della morte; e siate persuaso, che quei, che vi conosceranno, non dubiteranno di chiamarvi il più fortunato di tutti li Padri; imperciocchè voi avete posseduto Gesù, voi gli avete comandato, voi avete ricevuto i suoi servizi in vita, e sopra tutto nella vostra morte.

# Riflessione Morale.

Essiamo, vi priego, di ammisare i grandi van-taggi di S. Giuseppe ; per consessare, che un vero Cristiano riceve in qualche mdo favori noninferiori a' fuoi. Imperocché non possiede egli forse in questo Mondo, Gesù in mille modi, principalmente per mezzo del Santissimo Sacramento, ove sta nascosto? Persuaso il Signore, che sarebbe poco il dimorare nelle vostre Chiese, e nelle vostre cafe, e non contento, che lo prendiate nelle vostre mani, egli vuol entrare nella vostra bocca per andarsi a collocare nel cuore, affinche non dubitiate, ch'egli è tutto vostro. Voi tanto ammirate la gloria di S. Giuseppe, perche lo portava tra le braccia, e lo rimirava come suo bene; E come poi non vi rende estatici la vostra fortuna, la quale, secondo il pensièro di Gersone (94), sembra più gloriosa di quella di Giuseppe; allora quando voi tenete quel medefimo Dio Incarnato nel vostro cuore, nè potete avere alcun dubbio, che egli siasi a voi in-

(94) Dicam mirabilius, quod nec ipsi Josepb concessum est: Potes sacramentaliter illum manducare. Gers super Magnificat. teramente donato?

Il Salvatore sembra essersi velato sotto le specie Sagramentali, per farci conoscere, ch'egli vuol ubbidirci volentieri, come faceva, quando era Bambino, e soggetto a S. Giuseppe in tutte le cose. Noi lo troviamo su i nostri altari quando ci piace; Egli si lascia portar da per tutto, in Città in Campagna, e senza difficoltà entra nelle nostre case, o povere, o ricche, per visitare gl'infermi . Se è vero, che Gesù in qualunque occasione non differi mai un momento l'essecuzione degli ordini di Giuseppe; è anche verissimo, che non è stato mai Sacerdote alcuno del Mondo obbligato a ripeter due volte le misteriose parole, che in un'istante lo fanno calare dal Cielo in terra; ed è vero altresì, che l'adorabile Salvadore non è meno ubbidiente a' Ministri de fagri altari di quel che siene gli Angioli al medesimo Dio . .

Finalmente Gesu vien da noi nel Divin Sacramento per servirci in tutto quello, che bramiamo.

La sua venuta non è un puro atto di civiltà, o di convenienza: poicche egli si dona a noi, assinche l'impieghiamo in tutto ciò, che concerne alla nossira eterna salute. Egli ci osserisce le braccia per facilitarci la pratica delle buone opere: ci osserisce gli occhi per regolare i nostri sguardi con l'esempio de suoi: ci osserisce la lingua per parlare al Padre Eterno in nostro savore: ci osserisce i lumi del suo intelletto divino, assinche giudichiamo sanamente di tutte le cose: ci osserisce per compimento di tutt'i benesici gli ardori del cuor suo, con disegno d'infiammar d'amore le nostre anime. Gesu Cristo, dice l'eloquentissimo S. Pier Crisologo (55), non

<sup>(95)</sup> Tibi Rex, tibi Sacerdos, tibi Pastor, tibi Sacrificium, tibi Ovis, tibi Agnus, tibi totum fastus, qui fecerat totum. Ser. 23.

### LA VITA INTERIORE DI S. GIUSEPPE. 245

contento d'esser nostro Re, nostro Sacerdote, nostro Pastore, vuol'esser anche un vero Sacrifizio, che noi possiam offerire al Padre Eterno, e vuol servirci adesso in mille modi, affinche lo possediamo un giorno persettamente, e ne riceviamo i servizi misteriosi, che ci ha promesso, e ch'ei ci renderà allora, quando saremo assisi (96) alla sua Celeste mensa.

# DISCORSO V.

# Della Vita Interiore di S. Giuseppe.

C E dobbiamo studiare le Storie de Santi per fare l'elogio della loro vita esterna, che ordinariamente è comparsa risplendente agli occhi degli Uomini; fa di mestieri senza dubbio impiegare assai maggiore diligenza per discoprire ciocche operoffi nel fondo del loro cuore, affin di lodare la loro vita interna, ch'è stata veramente preziosa dinanzi a Dio. Ma perche questa vita del cuore è assai più nascosta della vita, che appare esternamente, vi bifogna affai più di studio, per conoscerne l'eccellenza: e perche questa è il principio, e la sorgente di tutto lo splendore, e di tutto il merito delle azioni sensibili de' Santi; ella perciò deve servire d'argomento principale ne' Panegirici, che noi a loro onore facciamo. Il Profeta Reale era persuasissimo di questa verità; e benche avesse detto mille, e mille cose rare della bellezza esterna (1) di quella. Spo-

<sup>(96)</sup> Faciet illos discumbere, & transiens, ministrabit illis. Luc. 12.

de, prosperè procede, & regna.

Sposa Celeste, che avea ferito di santo amore Il cuor di Dio: dopo avere descritta la sua bella grazia nel parlare (2), racconta le di lei sante azioni. e fa menzione dell'odore delle di lei virtù (3). che imbalsamavano tutto l'Universo. Con tutto ciò confessa, che per discorrere a suo maggior vantaggio, bisogna portar la nostra vista fin colà dentro nel suo interno (4), dove quasi tutto ciò, che ella ha di lodevole, sta rinchiuso. Io per me credo. che abbiate gran concetto nella vostra idea dell'incomparabile S. Giuseppe, assin di non timaner sopraffatti, se io vi assicuro, non esservi altro Santo, la cui vita sia stata più interiore della sua; di fortacche, se vogliamo formare una giusta idea della sua esaltazione, è necessario far degli ssorzi straordinari per penetrare col favore de' lumi del Cielo fin colà dentro nella sua anima, ed ivi ammirare i tesori inestimabili delle grazie, e delle virtù. di cui Dio lo ha ricolmo, specialmente perche lasua vita è stata nascosta in Dio con Gesù Cristo per parlar con l'Appostolo (5).

Egli è vero, che il cuor di Giuseppe è molto più Santo del Sancta Sanctorum, che stava in mezzo al Tempio di Salomone; e come in questo il solo Sommo Pontefice poteva entrare una volta l'anno, dopo chiestane rispettosamente licenza a Dio, con offerte di solenni sacrificii; così colui solamente, che meritò d'essere nostro Pontefice Eterno, potè aver l'ingresso nel cuor di Giuseppe, per discoprirne tut-

te

<sup>(2)</sup> Diffusa est gratia in labiis tuis.

<sup>(3)</sup> Myrrba, & gutta, & casia à vestimen-

<sup>(4)</sup> Omnis gloria ejus filiæ Regis ab intus.

in Deo. Ad Col. 3.

## LA VITA INTERIORE DI S. GIUSEPPE. 249

te le ricchezze, e tutte de maraviglie. Ma siccome i Sacerdoti seguivano il lor Pontesice sino alla Porta del Sancia Sanciorum per vederne almeno la bellezza, e la maestà; così io credo, che non saranno biasimati i nostri sguardi rispettosi, se si affacceranno in questo Santuario animato, dir voglio nel cuore di S. Giuseppe, per considerare ciò, che vi si

rinchiude di grande, e di preziofo.

Io tratterò della vita interiore di S. Giueseppe ajutato solamente da' lumi, che Santa Chiesa mi porge negl'Inni da essi composti poco fa, ad onore del nostro Santo. Illuminata dunque da Dio, spinta dal desiderio di rappresentare a tutt'i sedeli l'idea, sotto cui devono contemplare l'interno di San Giuseppe, Ella così parla (6). Gli altri Santi non fon beati, che dopo morte; ma voi, o incomparabil Giuseppe, avere goduto in questo Mondo una vita simile a quella de' Santi nell'Empireo. Queste parole sono autorizzate dalla Santa Sede, santificate dalla bocca de' Sacerdoti, che l'han pronunziate. più volte, consacrate da tutt'i Santuari di nostra-Religione, dove sono state cantate, e canonizzate in qualche modo dalla venerazione universale, concui tutt'i fedeli le hanno ascoltate. Volete voi dunque sapere qual sia stato l'interno di S. Giusepe in vita? Volete, dico, sapere quella vita secreta, quella vita di spirito, quella vita, che si passava tra-Dio, e Giuseppe? Ella e stata simile a quella de Beati in Cielo; E perche non istimiate una iperbolica esagerazione questo primo carattere della vita-interiore di Giuseppe; Santa Chiesa (7) ripete il suo pensiero, ed insistendo sopra cio, che già aveva esposto a lode del Santo, ci assicura, che si discuo.

<sup>(6)</sup> Post mortem reliquos mors pia consecrat, su vivens superis par frueris Deo. (7) Mira sorte beatior.

prono nella vita nascosta di Giuseppe tali vantaggi quali i medesimi Beati non godono nel Paradiso.

Non aspettate per tanto, che io vi presenti altra pittura dell'interno di Giuseppe diversa da quella, ne ha fatta Santa Chiefa : E ben noto, che le anime beate nel Paradiso sono ripiene di lumi, sono infiammare d'amore, sono ebre di piaceri. I. Elleno son ripiene di lumi, perche i Santi son tutti penetrati da' chiarissimi splendori, co'quali, secondo'l Profeta Reale (8) sostengono la potente impressione del lume increato su i loro Spiriti. II. elleno sono infiammate d'amore, poicche nel Cielo, essendo amabili tutte le cose, tutte invitano a santamente amare. E questo appunto sembra c'infinuasse a sperare il Divin Verbo Incarnato, allorche disse: Padre (9), io bramo, che come voi mi avete eternamente amato, così i miei Eletti vivano per tutta l'eternità nell'esercizio dell'amore. Illi Elleno sono ebre di piaceri sopranaturali ; poicche tutto ciò, che trovasi in Paradiso, tutto è conforme a' nostri sensi, alle nostre inclinazioni, ed alle nostre potenze sopranaturali dell'anima; Ivi gustansi da per tutto piaceri, e delizie, e perciò con molta ragione è chiamato questo luogo, gaudio (10) del Signore: imperciocche il Paradilo non è ripieno solamente d'oggetti, che allettano, e dilettano; ma Egli stefso e agni specie di piaceri, e di delizie, affin di far possedere a que', che vi sono ammessi, una vitatutta deliziosa, e piena di contenti. Or questa per appunto è stata la beatitudine dell'anima di S.Giu-

12

<sup>(8)</sup> In lumine tuo videbimus lumen Pf. 35.

<sup>(9)</sup> Ut dilectio, quâ dilexisti me, in ipsis

<sup>(10)</sup> Intra in gaudium Domini tui . Matth.

LA VITA INTERIORE DI S. GIUSEPPE. ripiena di lumi, infiammata di amore, colma di piaceri, come vedrete nelle tre parti di questo discorso, e consesserete, che Santa Chiesa ha avuto gran ragione d'accertarci, che la vita nascosta di S. Giuseppe su simile a quella de' Beati nel Cielo.

# PARTE PRIMA.

# S.Giuseppe ha menato in terra una Vita di lumi.

A Sagra Scrittura c'insegna, due essere le sorgenti principali de'lumi sopranaturali, che Dio comunica a' suoi più cari amici in Terra : La prima è l'orazione, e la seconda è un raggio della. Divina Sapienza, che egli gratuitamente fa risplendere ne' loro spiriti: I.S. Giuseppe con un'alta contemplazione in tutta la sua vita avvicinossi a Dio Padre de' lumi : II. Questo gran Dio accostossi a S. Giuseppe per illustrare il suo intelletto co' più puri raggi dell'infinita sua Sapienza. lo devo persuadervi queste due verità, per farvi confessare, che l'anima di S. Giuseppe su ripiena di lumi celesti. Nè credere, che S. Luca (11) abbia solamente toccato di passaggio una circostanza particolare della vita di questo Santo, scrivendo di lui, ch' Egli era rapito in ammirazione tosto, che udiva parlare in vantaggio di Gesù suo figliuolo. L'Evangelista pretese fare ...

super bis, qua dicebantur de illo Luc.x.

fare in compendio tutta la storia di questo casto Sposo di Maria, e rinchiuse in poche parole, quasi tutte le sue azioni. Che cosa faceva egli dunque nella sua bottega, vedendosi Gesù a canto? Stava rapito da dolcissime estasi. A qual faccenda applicava il suo spirito ne'viaggi? Contemplava (12) le infinite perfezioni di quel Dio fatt' Uomo, che portava fra le braccia. In qual negozio occupavasi nel suo esilio, lontano dal commerzio degli Uomini? Passava la sua vita in continua orazione, non solo vegliando, ma'anche dormendo, se vogliamo credere ad alcuni Dottori (13).

E' cosa veramente da stupire, che l'Angelo trovasse Giuseppe addormentato tutte le volte, che venne a dargli qualche ordine da parte di Dio. Può esser, che quello Spirito Beato scegliesse a bella posta il tempo del sonno, per farci comprendere l'eccellente virtà di Giuseppe, nel comparingli con un modo più raro, e più glorioso, ch'agli altri Santi, come lo crede un savio Interprete (14). Può essere secondo il pensiero del Cancellier dell' Università di Parigi (15), che

(13) Continua suspendebatur exthas : Hoc dicit de S. Jos. Joan. Burghesius in Evang. Harm. pag. 75.

<sup>(12)</sup> Evaferunt admirantes, boc est altà quadam contemplatione suspensi in eorum meditatione, quæ de Christo à Simeone dicebantur. Eduardus Vastonus in Enarrat. Coruscationum. Enarr. 19. Adest Joseph, & in excessu mentis miratur, & mirari satis non potest, qualiter sit ad tantæ dignationis admissus arcanum. Damianus ser. de Natali Domini.

<sup>(14)</sup> Quæ visio est aliis excellentior. Chri-

### LA VITA INTERIORE DI S. GIUSEPPE. 252

(15), che ciò fusse per insegnarci, che'l sonno di questo gran Santo non era un puro effetto della. natura, ma della grazia; che non lasciava d'operare nella sua anima, quando anche dava qualche riposo al corpo; O più tosto, come il medesimo Gersone, ed altri hanno insegnato, affin di persuaderci, che Giuseppe trattenevasi in quel silenzio spirituale, ed in quel sonno mistico, dove i Contemplativi si riposano in Dio, dopo esfersi perfettamente uniti a lui. Ma io credo più verisimile il sentimento del dotto Simon di Cassia (16), il quale pensa, che il sonno del nostro Santo fosse rapimento, overo un' estasi dal quale su assorto quasi per tutta la sua vita. In fatti il Crisostomo (17) paragona il sonno del nostro Santo a quello, che Dio mandò ad Adamo, quando formò Eva : E siccome molti Dottori stimano, che quel sonno del nostro primo Padre fosse estasi, così bisogna dire, che quello dello Sposo di Maria fosse pur'estasi, e che tutt'i suoi sogni fossero tanti misterj. Il sonno, ch'ebbe S. Pietro nella prigione, su molto differente da quello del nostro Santo: L'Angelo fece sfolgorare i suoi raggi luminosi (18) per far' aprire gli occhi all' Appostolo, il che ne me-

(16) Spiritui eius jam in exthasi facto, Angelus ad boc deputatus divina mysteria facta in Sponsa Virgine declaravit. Simon de Cassia lib. 2. eap. 16. in Evang.

(18) Lumen refulfit in babitaculo. Act. 12.

<sup>(15)</sup> Corde vigil jussa, quæ nuntiat Angelus, audit. Gerson in Josephina, & Opusculo de conjugio Josephi, & Mariæ.

<sup>(17)</sup> Sicut dormienti Adam creavit mulievem: sic isti dormienti divinitus consignavit uxovem. Cbr. s. bom. 1. in Matth. Operis Impersedi.

meno sarebbe bastato, se anche lo Spirito Celeste non lo avesse scosso (19) per farlo rinvenire dal suo profondo assopimento. Ma tutte le volte, che eli Angioli si fecero a parlare a Giuseppe mentre dormiva, altro non ebbero a fare, che presentarsi a lui, e dirgli appena una parola per effere riconosciuti, rispettati, ascoltati, ed ubbiditi; imperciocche questo gran Santo, in cui le funzioni della natura non impedivano punto le operazioni della. grazia, aveva un sonno, che più estasi, che sonno potea chiamarsi; onde è, che troppo agevole riusciva a Giuseppe ascoltare un' Angelo, nel medesimo tempo, ch'ei parlava famigliarmente a quel Dio, che lo inviava. Con l'occasione di questo sonno misterioso di Giuseppe alcuni Dottori hanno fatto altre riflessioni, che meritano aver qui il suo luogo.

Non fu senza misterio il chiamare, che sece l'Angelo per nome il nostro Giuseppe la prima volta, che da parte dell'Altissimo venne a parlargli: Giuseppe (20) figlio di Davide non temere. Que' Spiriti Beati non hanno mai in altre occasioni usato tali termini, quando sono stati inviati a' Proseti ed agli Appostoli: Figliuol dell' Uomo levatevi sù (21), disse l'Angelo ad ad Ezechiello: Alzati pressamente (22), disse al Principe degli Appostoli; Ciocchè vedi, scrivi nel libro (23), così al Discepolo diletto. Par, che que' Spiriti Beati non sapessero i nomi di que' gran Santi, a'quali parteci-

pa-

<sup>( 19 )</sup> Percussoque latere Petri, excitavit. Ibi-

<sup>(20)</sup> Joseph fili David noli timere. Matth. 1.

Ezecb. 2.

<sup>( 22 )</sup> Surge velociter. Act. 12.

<sup>(23)</sup> Quod vides scribe in libro. Apos. E.

pavano gli ordini di Dio Ma nel momento, che l'Angelo appare a Giuseppe, egli lo chiama per nome, e lo tratta da figlio di Davide. Alcuni Dottori ne danno (24) una ragione, ch'è molto gloriosa al Santo; ed è, che l'Angelo volle darci a conoscere con questo, che Giuseppe era un'Uomo straordinario, il di cui corpo vivea in terra, e lo spirito nel Cielo a conversar co' Beati, da' quali era ben conosciuto : perciocchè il commerzio degli Uomini mai non to distolse da quellosche aveva cogli Angioli nelle sue continue contemplazioni, ed estafi; mai non impedite dalle occupazioni esterne, anche le più importanti. Bisognò, che quel Solitario sì samoso della Storia Ecclesiastica (25) si rifugiasse nel diferto, affin di gustare le dolcezze della contemplazione: Arsenio ritirati; abbandona ogn'altro affare, e non parlar più, così gli diffe l'Angelo, che chiamollo dalla Corte Imperiale alla Solitudine ... Ma Giuseppe travagliando in sua bottega, affaticandofi ne' viaggi, trattando con ogni forta di gente, aveva il suo spirito unito persettamente a Dio. La Sagra Sposa dice ne' Cantici (26): lo dormo. ed il mio cuore veglia Ma Giuseppe al contrario potea dire, il mio corpo veglia, e lo spirito dorme: Perche secondo S. Gio: Crisostomo (27), mentre che i suoi sensi esterni erano occupati dagli affari im-

<sup>(24)</sup> Ex nomine vocat, quasi notum, & familiarem. Glossa ordinaria, qua videtur desumpta ex credito Anselmo, eum ex nomine vocat; quasi notum, & familiarem sibì ostendit, in cap. 1. Matth. (25) Arseni suge, sede, tace.

<sup>(26)</sup> Ego dormio, & cor meum vigilat.

<sup>(27)</sup> Decebat illam profecto animam ab omni esse immunem cogitationum tumultu, quæ tanti electa est ministra Mysterii. Chrysbom.4.in Matth.

importanti, che'l Cielo aveva commessi pe'l governo d'una famiglia la più nobile, che allora susse su la terra; il suo spirito riposavasi in Dio, dopo d'essersi sollevato col favor della contemplazione sopra tutto il creato, e dopo d'essersi dissatto da tutte le idee importune delle cose sensibili, simile, agli Angioli, i quali operano in terra senza perdere ne la rimembranza, ne il gusto delle cose del Cielo.

L'Arcangelo Gabriello non si diverti punto dalla dolce contemplazione del Sommo Bene, allora che trattò con Maria del misterio dell'Incarnazione; e Giuseppe altresì conversando con Maria, sempre conversò con Dio. Rafaello non distolico mai la vista dal suo Dio, allorche guidava il giovane Tobia: E l'anima del nostro Santo mai non rivolse gli amorosi suoi sguardi dalla contemplazione della divinità, ancor quando era Egli tutto occupato nel provedere a bilogni del suo Figliuolo. Finalmente quel Cherubino, che stava sopra l'Arca con gli occhi rivolti al Propiziatorio (28), era una figura assai espressiva di Giuseppe, costituito dal Cielo per guardiano, e custode dell'Arca viva del nuovo Testamento, e che aveva sempre gli occhi della sua anima volti verso 'l cuore di quel Dio di propiziazione (29), che vi stava rinchiuso. Ma la contemplazione di Giuseppe non su solamente continua in mezzo alle sue occupazioni, su anche sublimissima, ed elevatissima.

Lo Spirito Santo paragona S. Giuseppe ad una bella Nuvola. Non vedete voi, dice Isaia (30), che

il

<sup>(28)</sup> Versis oculis in propitiatorium. Exod.2. (29) Ipse est propitiatio pro peccatis nostris.

<sup>1.</sup> Joan.2.
(30) Ecce Dominus ascendet super nubem levem, Gingredietur Ægspium, Is. 19.

il Signore affiso sopra una nuvola volante, sa la sua entrata nell'Egitto? Ed in fatti S. Giuseppe ve lo portò, e dipoi lo ricondusse in Palestina, se vogliam credere ad Alberto Magno (31); ed abbiam ragione di crederlo, imperciocche questo gran Santo n'ebbe l'ordine espresso dal Cielo, come lo testifica l'Evangelio (32). Oltrecche un Pargoletto di sì alta Maestà, ben meritava, secondo Ruperto Abate (33), d'esser portato sopra braccia tanto caritative. Giuseppe adunque è quella luminosa nuvola, di cui 'l Profota parla: O nuvola bella dove non si generano ne lampi, ne tuoni, ne saette, perche nulla affatto traete, o da questa terra corrotta, o dal mare di questo Mondo; ma essendo tutta Celeste, siete formata dalla materia più pura de' Cieli! Nuvola carica di quella celeste rugiada (34), destinata a far germogliare i più bei frutti della terra; Nuvola, che sostenete quell'arco Divino, il quale e segno insieme, e cagione della riconciliazione degli Uomini con Dio. Sì sì, che nel vostro seno la Maestà di Dio si nasconde con assai maggior piacere di quello, con cui si nascose altra volta nella nube misteriosa veduta da Mose (35) su la vetta del Sinai. O come col soffio favorevole dello Spirito Santo vi contemplo sollevata fino all'ultima, e suprema regione della contemplazione

ab Ægopto in Nazareth. Alber. Mag. in cap. 2. Luc.

<sup>(32)</sup> Accipe puerum, & matrem ejus, & fuge in Egyptum. Matth.2.

<sup>(33)</sup> Paterna ope, & pia vectatione indigens. lib.7.in Gen: cap.22.

<sup>(34)</sup> Rorate Cali desuper, & nubes pluant Justum. Is.45.

<sup>(35)</sup> Veniam ad te in caligine nubis. Exod.

celeste! Io per me sono di parere, che gli Appostoli non contempleranno quella nube, che involerà dalla loro veduta il Salvadore, allor che monterà glorioso nel Cielo con ammirazione maggiore di quella, con cui io considero quest' altra nube, della. quale servesi il pargoletto Gesù come di Trono per esser portato in Egitto. La nube è un corpo, che si sostiene per l'aria; imperocche non essendo affatto depurata, non può sollevarsi fino al Ciclo per ottener luogo tra gli Astri: Non essendo dall'altro canto aggravata da molto peso, non puol'essere attaccata alla bassezza di nostra terra. Or eccovi ciò, che avvenne a Giuseppe sospeso tra'l Cielo, la terra col favore d'una contemplazione pura, sublime. Egli vivendo su questo Mondo avea un corpo mortale; e però non e maraviglia, se non. potea portarsi nel Cielo per aver luogo fra gli Angioli: Ma nel tempo stesso avea uno spirito sollevato dalla contemplazione sopra tutte le cose create, ed unito strettamente al suo Dio, per vedere co' lumi della Grazia quelle cose medesime, che sono manifeste a' Comprensori nello splendor della Gloria . Udite però, come si operasse tanto stupenda. maraviglia.

Li raggi del Sole, e della Luna fervono come d'appoggio alle nuvole in mezzo all'aria: Non altrimente i raggi favorevoli di quel Sole, che dà luce al Paradiso (36), cioè gli amorosi sguardi di Gesu , e le influenze efficaci della Luna mistica, cioè di Maria, sollevarono l'anima di Giuseppe ad una sì alta elevazione, che quasi non era libero di far calare per un folo momento il suo spirito dalla contemplazione delle cose celesti, come afferma

(36) Lucerna ejus est Agnus. Apoc. 4.

S. Atanasio (37). Il giovane Tobia, dice S. Agofiino (38), porgeva la mano al cieco padre per
ajutarlo a camminare, e trattanto il Santo Vecchio
davagli documenti salutari per il camino del Cielo.
Noi però possiamo dire tutto il contrario, cioè, che
Giuseppe quando conduceva Gesù ne' lunghi viaggi, sentivasi rapito sin al Cielo da una dolce contemplazione, cagionatagli dalla presenza di quell'amabil Bambino. Non sarà però facile a sapersi
qual sosse l'occupazione più rilevante del nostro
Santo contemplativo, nel mentre egli teneva Gesù
fra le braccia.

Chi contempla, non parla; o sia perche la lingua non sappia esprimere la grandezza delle cose, che Dio gli scuopre, o sia perche le parole debbon cessare dalla bocca di colui, il cui spirito non più ragiona, tosto ch'egli ha trovato il suo piacere, e'l suo persetto riposo in una sola idea, che l'occupa dolcemente tutto intero. Geremia (39), quel tenero contemplativo, non protesta egli di non saper parlare? Moise (40) non è egli divenuto mutolo do pò d'avergli Dio conceduto il dono della contemplazione? Che se nel tempo della contemplazione l'ardor del cuore snoda la lingua, ciò si sa, al fentimento di S. Giovanni Climaco, per sormare una solo la solo della contemplazione contemplazione contemplazione che se nel tempo della contemplazione l'ardor del cuore snoda la lingua, ciò si sa, al fentimento di S. Giovanni Climaco, per sormare una solo la solo contemplazione contemplazione

<sup>(37)</sup> Quid enim aliud Joseph facere posset, qu'am mente cœlessia meditarit s'Athanas. serm de descript domina nostra Maria, recens edito è Gracis Codicibus in Bibliotheca Virginali, seu Mari Manno per Petrum de Alva Minoritam.

<sup>(38)</sup> Ille Patri manum tenebat, ut pedibus ambularet, iste filio consilium dabat, ut viam justitia teneret. Aug tract. 13 in Joan.

<sup>(39 )</sup> Domine Deus, ecce nescio loqui. Jer. 1.

<sup>(49)</sup> Non sum eloquens ab bert, & nudius tertius. Exod. 4.

parola . Maestro! disse la Madalena, nell'estasi, che le cagiono la vista del Salvatore risuscitato. Mio Signore, e mio Dio! porè proferir S. Tommaso nel rapimento, che lo soprasece al toccar le piaghe di Gesti glorioso. O bomà! ecco l'orazione di S. Brunone. Mia Dio, e mio tutto! ecco quanto sapeva esprimere nelle sue dolci contemplazioni la lingua d'un Serasino d'Assisi. S. Luigi Vescovo di Tolosa passava il tempo delle sue orazioni con queste parole: Dio mi basta. O carità! bastava, che dicesse S. Francesco di Paola per unirsi al suo Dio strettamente.

Non altrimente mi sia lecito dire del nostro Santo; Egli non pronunziava che una sola parola nelle sue continue contemplazioni, con dire, O Gest figliuol mio! e con ciò il suo spirito entrava in una intima confiderazione delle perfezioni infinite di quell'Uomo Dio. L'orazione del contemplativo è una parola indirizzata a Dio; e dalla parte di Dio, è pure una parola, che Egli fa intendere all'anima contemplativa. Così testifica l'Evangelio narrando, che Gesù disse questa parola, Maria, a colei, che nella sua estasi altro non avea potuto dire che, Maeftro! Del medesimo modo il Salvatore non dice che una sola parola al nostro contemplativo; Giuseppo Padre mio! Ma accompagnandola condolci baci, e con teneri accarezzamenti, in questa. fola parola gli dice ogni cosa proporzionata a rapire il di lui cuore.

Noi sappiamo, che 'l Padre Eterno, ed il suo unico Figliuolo si sono trattenuti per tutta una eternità, e si tratterranno per tutt'i secoli avvenire con una sola parola, che sempre (41) si dice, e mai nonspassa, parola, che mai non si ripete, ma sempre è

pro-

<sup>(41)</sup> Semel locutus est Deus. Ps. 61. Hunc lecum sic explicat S. Aug. b3c.

pronunciata; parola, che sola val più di tutt'i discorsi possibili, poicche esprime tutto, e comprende tutte le cose. Il Padre visibile di Gesù, e quell' amabil Figliuolo ne' loro lunghi trattenimenti, ancor eglino altro non pronunciano, che poche parole, trattandosi ancor'essi da Padre, e da Figlio,; e queste espressioni, per corte che pajano, sono nulladimanco il motivo d'un'eccellentissima contemplazione. In effetti queste parole significano più di quello, che noi possiam comprendere, e sarebbe di mestieri entrare nelso spirito di Gesù, e di Giuseppe, per discoprire il senso, che essi danno loro. 11 degno Compagno del Serafico S. Francesco nonsentiva mai proferire il nome di Paradiso, ch'egli non fusse rapito in estasi: perche l'alta idea, che n'aveva, era sì viva, che il sol sentirlo nominare occupava dolcemente tutta l'attenzione, e tutte le forze della sua anima. lo credo per tanto, che la parola, Paradifo, non faceva tanta impressione nello spirito di quel Religioso, quanta in quel di Giuseppe ne facevano quelle dolci parole, che Gesù gli diceva, O Giuseppe Padre mio! Perciocche queste allettavanto con una inesplicabil dolcezza, e e sollevavano il suo spirito alla più sincera contemplazione delle grandezze di quel figlio adorabile. Paragoniamo ora l'orazione di S. Giuseppe con quella di coloro, che sono stati più persetti in efercizio si fanto.

Il Divoto S. Bernardo (42) infegna effervi flati tre grandi Contemplativi, S. Paolo, S. Tommafo, e. S. Giovanni: S. Paolo col suo rapimento andò acercar lumi fino al terzo Cielo: S. Tommaso inmetter la mano nel Sacro Costato del Salvatore, videsi di repente soprafatto, e penetrato da una-R. 2. mol-

<sup>(42)</sup> Thomas in latere, Joannes in pellore Paulus in terrio Colo. serm 23, in cant.

moltitudine di celesti splendori: S. Giovanni fu per qualche tempo in una dolcissima estasi nel riposarsi in seno al Divin Maestro. S. Paolo poco tempo dimoro nel terzo Cielo; ma Giuseppe visse trenta. anni insieme con Gesù nella Casa di Nazaret, che era un vero Paradiso, come lo dice Ruperto Abate (43). In effetto, come diffe altre volte quel Cortigiano all'Imperador Commodo, che dove è l'Imperadore (44), ivi e Roma: Così il Paradiso senza dubbio ivi si trova, dove stanno Gesù, e Maria.; Quindi è, che questi due Sacratissimi Personaggi avendo fatto il loro soggiorno in casa di S. Giuseppe, bisogna pur confessare, che quella veramente. fosse per lui un Paradiso di delizie. E' verissimo. che S. Giuseppe non pose la mano nel Sagro Costato di Gesti, come Tommaso, invitatovi dal Salvatore: ma questo Salvatore tolse il cuore dal petro di Giuseppe per unirlo inseparabilmente al suo: ed in luogo de' giusti rimproveri, ch'ei fece all'Appostolo incredulo, onorò il suo Padre di mille accarezzamenti per ricompenza della sua fedeltà. permettendogli di dire non solamente mio Signore, e mio Dio, ma mio Signore, mio Dio, e mio Figlio!

Se il nostro Santo non si riposò su'i petto di Gessù come l'amato Discepolo; almeno questo Divin Salvatore si riposò dolcemente sopra quello di Giuseppe; e mille volte si addormentò fra le sue braccia, nel qual tempo tutt'i lumi Divini, ed Umani, che rinchiudevansi nel Salvatore, venivano in un certo modo a riconcentrarsi nell'anima di Giusep-

pe:

<sup>(43)</sup> Domus illa Cœlum erat. Rup. (44) Pampejanis Roma illic eft, ubi Impetator eft. Apud Herodian lib. 1. in Commedo.

pe: Accostatevi (45) al Signore, dice il Proseta. e sarete illuminati. Come volete voi, o Proseta-19 che Giuseppe s'accosti più al Signore, se egli to fariposare nel suo seno, se egli lo abbraccia, e se lo. stringe nel perto? Ah sh, che Gesu Cristo non trate to Giuseppe solamente da amico, come gli Appostoli, facendo loro parte de' suoi secreti; ma lo riguardo come Padre, sollevando il suo spirito al conoscimento de' più profondi misteri; Di sortacche, se vogliam credere a S. Bernardino (46), bisogna mettere alla testa di tutt' I Contemplativi l'incomparabile S. Giuseppe; poicche egli visse in una continua contemplazione. Da tutto ciò conchiudo. che la sua vita su una vita di luce. Se gl'Israeliti non potean fostenere i raggi, che uscivano dal risplendentissimo volto di Mose, calato che su dal Monte; posso dire, che gli Angioli stessi restavano attoniti per l'abbondanza de' splendori, che inondavano nell'anima di Giuseppe, o ella s'inalzasse verfo di Dio con le ali della contemplazione, o Dio si accostasse versi lei per illustrarla persettamente co' lumi della sua Divina Sapienza.

Ne io mi fermo sopra ciò, che scrisse S. Gregorio di Neocesarea (47), che S. Giuseppe susse stato dorato di un sì perfetto conoscimento di tutte le scienze umane, e divine, che il Proseta Isaia prerese appunto parlare di lui, allorche disse, che il libro sugellato, cioè la Santissima Vergine, consegnato fol si sarebbe ad un' Uomo dotto in tutt'i punti della legge, e ne' misterj de' Profeti : Vi prie-R

(45) Accedite ad eum G Illuminamini. Pf. 37.

ngo

<sup>(46)</sup> Fait altissimus in contemplatione . Bernardin. ser de S. Tos.

<sup>(47)</sup> Dabitur bic liber obfignatus viro sciene et literas. Greg. Neocaf. fer. 3.de Annunc. B.V.

go benst di ammirare in S. Ginseppe primieramente una fede rarissima, secondariamente una sapienza sopranaturale; che sono come due raggi, che dall'intelletto Divino calano in quel di Giuseppe. Primieramente quella sua fede vivissima, se crediamo al dotto Cardinal Vitriaco (48), gli merito il nome di giulto. In fatti qual lume di fede nonbisognogli per credere poche parole, dettegli dall'Angelo, nelle quali contenevanti più misteri, che non ne furono proposti nel corio di molci fecoli agli antichi Patriarchi, e Profeti ? Giuseppe (49) non; temere di prender Maria, perche ciocche vedi in les è opera dello Spirito Santo; Ella partorirà un Figliuolo, che chiamerai Gesù, il quale libererà il suo Popolo da' peccati. Il savio Tostato (50) giudica, che in queste parole si comprendono più rivelazioni, che non ne bisognano, per conferir giustamente ad un'Uomo il titolo di Profeta, e le parole dell'Angelo scuoprirono più segreti divini in quel fonno estatico a Giuseppe, che non ne surono scoperti a Giacobbe nel suo, in dargliss a vedere quella Scala milleriofa . (51) Anzi ardifco di dite che tutt'i lumi, che Dio se brillare in un sogno di sapienza nell'intelletto di Salomone, per renderlo il più.

(48) Justus erat in fide. Jacob. Card.de Vitriaco fer in Vigil. Nat. Domini.

<sup>(49)</sup> Nosi timere accipere Mariam Conjugem tuam, quod enim in ca natum est, de Spiritu Sancto est; parier autem silium, & vocabis nomen esus Jesum; Ipse enim salvum faciet populum suum à peccatis evrum. Matth. 1.

<sup>(50)</sup> De Joseph dicendum, quod ipse vocari potest Propheta. Tost qu.57. in cap.1. Matth.

<sup>(51)</sup> Plus Joseph dormiens, de sapientià, quam vigilantissimi estum Prophetarum obtinuit. Antonin. Perez Episcop. Urgellensis in Matth. cap. 28.

più savio Principe di tutto il Mondo, non sussero, per così dire, che una debolissima luce, in comparazione del chiarissimo giorno prodotto dal discorfo dell'Angelo nello spirito di Giuseppe assonnato. Dico anche di più, che non surono rivelate tante verità a S. Pietro, allorche la sua sede su come canonizzata dal Salvatore, quante ne suron proposte a S. Giuseppe in questa occasione: E perche restiate persuasi di tanta gloria, esaminiamo le parole del-

l'Evangelio .

In quel sonno degno di essere preserito a tutte le veglie de' più utili trattenimenti, il nostro Santo Imparò i misteri della Santissima Trinità, dell'Incarnazione, della Redenzione, della Riconciliazione degli Uomini con Dio . Ah! Giuseppe vi sa d'uopo credere, che una Vergine possa esser Madre, che un Dio possa esser Bambino; e che questo Bambino possa liberare il suo Popolo, non dal dominio de Romani , ma dalla schiavitudine del peccato, dalla tirannia de' Demonii. Voi dovete sottomette. re i lumi della ragion naturale ad un gran numero di altissime rivelazioni , che vi si propongono inbrevissime parole, e vi conviene crederle su la semplice testimonianza d'un'Angelo, che non autorizta un tal discorso con qualche passo de' Proseti, per raddolcirne le ardue difficoltà in esservi rappresentate tali maraviglie dell'Onnipotenza, come fece parlando alla Madre di Dio (52); ma vi è necessario di soggiogar pienamente l'intelletto queste verità contrarie alla sperienza de' sensi, superiori a tutte le forze della ragione, impercettibili alla più chiara Filosofia, e sì scure, che la Vergine medesima nel giorno della sua Annunciazione R

<sup>(52)</sup> Elisabeth cognata tua ipsa concepit filium in senectute sua; quia non erit impossibile apud Deum omne verbum. Luc. 1.

fe ricorso a' lumi dell'Angelo (53) per comprenderle, e l'Angelo non fidandosi della propria intelligenza, la rimise allo Spirito Santo (54), che solo è capace d'illustrare il nostro spirito con la rive lazione. O sublimità dunque della Fede di S. Giuseppe! Questo gran Santo, al sentimento d'un dotto Cardinale (16), con ispugliarsi affatto de propri lumí, piega lo spirito sotto l'autorità della parola. d'un' Angelo, e penetra in un momento quellamoltitudine di grandi misteri, alla prima dichiarazione, che glie n'e fatta, senza chiedere qualche miracolo, che altre volte fu necessario a far pregare lo spirito d'altri Uomini sotto il giogo della Fede; senza esfervi indotto dall'esempio de' Popoli, che abbracciarono una tal verità in tutt'i secoli, dopo la venuta del Messia; senza cercare altra sicurtà, che quella glie ne porge il Cielo, per darvi il pieno suo consentimento (57). Tutto ciò chiaramente dimostra, che la Fede di Giuseppe soggettollo perfettamente à Dio nel renderlo ubbidiente alle parole dell'Angelo: Annientò, per così dire, la di lui Ragione, facendolo trionfare delle difficultà con tanto coraggio, che gli Angioli non ammirarono mai Fede così eccellente nello spirito di tanti Uomini. a'quali furono inviati, o per far le prometfe, o per dar'

<sup>(53)</sup> Quomodo fier istud? Ibidem. (54) Spiritus Sanque saperveniet in te. Ibid.

<sup>(55)</sup> In auditu auris obedivit mihi. Pf.17.

<sup>( 56 )</sup> O sancte, & juste Joseph! quomodo de re tanta , tam nova, tam inaudita , tam cità firmiter credis? Card. Camerac. traft.de S. Jof.

<sup>(57)</sup> Joseph Angelo tantum per somntum ad-monenti, & vem incredibilem, & novam affirmanti citò credidit. Jansen. Gand. cap. 7. Conc. Evang.

## LA VITA INTERIONE DI S. GIUSEPPE. 265

ordini da parte dell'Altissimo.

L'Angelo (58) dà parola a Gedeone, ch'egli abbatterà i nimici del Popolo d'Ifraele; con tutto ciò questo gran. Capitano gli chiede più volte come per cautela di fua parola, alcuni miracoli, e miracoli, di cui egli ne determina la specie, e le circostanze, affin di venire afficurato della promessa. Un' altro Spirito Beato fa sapere a Manue padre di Sansone, che Dio gli darà un figliuolo, il quale difenderà il suo Popolo dagli attacchi importuni de' Filistei. Manue però non si contenta, che l'Angelo abbia parlato una volta, ma vuol di nuovo reiterata la promessa (59). Ed una tal debolezza di fede non si è veduta solo nel Vecchio Testamento, ma anche in molti gran Santi, che vissero in. tempo di Cristo, e degli Appostoli. L'Evangelio racconta, che Zaccaria volle pruova più certadella parola d'un' Arcangelo (60), a restar persuaso di dover' essere padre d'un figliuolo, che sarebbe l'allègrezza del Mondo. Anania riceve ordine d'introdurre nell'affemblea de Fedeli S. Paolo: ma restò subito sbigottito dal solo nome di quel Persecutore, e rispose al Messaggier del Cielo: Guardate bene, che questo Saulo, di cui mi parlate, è nemico giurato di nostra Religione (61): come pretendete dunque, che io mi presenti d'avanti a lui? Tanto è vero, che le persone medesime eminenti in Santità non hanno avuto difficoltà di replicare agli Angioli, quando da essi veniva loro proposta in nome di Dio qualche cosa difficile a-

<sup>(58)</sup> Da mibi signum, quod tu sis, qui loqueris ad me. Judic 6.

<sup>(59)</sup> Veniat iterum. Judic. 13. (60) Unde hoc sciam. Luc. 1.

<sup>(61)</sup> Audioi a multis de viro hoc quanta ma-

crederfi, o ad eseguirsi .....

Prendere ora l'Evangelio con S. Ironeo (62). ed esaminatelo quanto vi piace, per trovare o se in qualche occasione; o in qualche tempo non abbia Giuseppe perfettamente creduto tutto ciò, che gli Angioli gli han rivelato da parte di Dio; overo se mostrasse leggier' ombra di dubbio, onde potesse in qualche modo oscurare i chiarori di sua fede. Quando mai in tante conssunture chiese egli agli Ambasciatori dell'Altissimo qualche miracolo, come per pegno di lor parola? Quando mai porse loro, preghiere, perche gli-si dassero, a vedere di nuovo, o per confermargli le promesse, o per rinuovargli i comandi intimatigli ? A chi mai Egli disse di voler sapere, prima di credere? D'avanti a chi mai protestossi di non volersi persuadere l'immacolato concepimento di Gesti, se non dopo la di lui miracolola Natività? Ma onde avvenne, che non incontrasse ne pur mínima difficoltà in credere misteri così profondi propostigli Giuseppe, il quale, oltre l'esfer fornito dalla natura d'uno spirito sommamente vivo, é penetrante, lo aveva ancor Egli coltivato, e fortificato per il corso tutto della sua vita con la meditazione delle cose celesti? Avvenne forse perche gli Angioli, o gli feron promesse, la di cui esecuzione sembrava facile, o gl'intimaron. comandi, l'adempimento de' quali poteva effettuarli senza verun travaglio? Ma chi volesse ciò persuaderfi, dovrebbe cancellar dal Vangelo, e la impercettibil promessa, che la di lui Sposa darebbe alla luce un Bambino senza lesione della verginal pudicizia, e l'arduo comando di levarsi di letto di mezza notte

<sup>(62)</sup> Sine dubitatione suasus joseph, & Mariam accepit, & in reliqua universa educatione Christi obsequium gaudens præssitt. Irenaus lib. 4. adversus hæreses cap. 40.

### LA VITA INTERIORE DI S. GIUSEPPE. 267

notte per fuggir nell'Egitto: Impresa cortamente che non poteva egli intraprendere, senza che la prudenza gli presentasse alla mente un viaggio, ed un'esilio malagevole, gravoso, insoffribile per tantipericoli, per tanti travagli, per tante incommodità di somma pena non solamene a lui, ma a due Persone quali Egli amava assai più di se stesso : Dovrebbe obbligare a ridirfi l'Evangelista S. Matteo, il quale narra, che l'Angelo comando a Giuseppe di portarsi nella Galilea; ove regnava il giovine Frode Antipatro figliuolo di Erode Ascalonita. che davagli giusto motivo di forte, e ragionevol timore. Onde av viene adunque, che proponendo l'Angelo a Giuseppe cose sì strane a credersi, sì malagevoli ad eseguirsi; Giuseppe nondimeno obbliando affatto tutto ciò, che rende le promesse del Cielo in apparenza incredibili le l'elecuzion de' comandi poco meno, che impossibile; crede nel' momento stesso ciò, che l'Angelo in nome di Dio gli rivela: e lo crede con tal fermezza come se tutte le dimo. ftrazioni possibili concorressero a convincere il suo intelletto, e tutte le possibili sperienze si unissero a rrionfar de' (uoi Sensi? Onde avviene? Ve'l dirò lo Avviene da quel dono di fede eroica il più raro che abbia Dio dispensato ad una Creatura: Avviene da quel lume sovranaturale, che penetrando in quell' anima grande, foggetta il di lui intelletto a credere quanto Dio gli rivela: Avviene in fine daquella Fede, la quale per quanto sia oscura, produce nondimeno nell'anima di Giuseppe un giorno sì luminoso, che non è molto diverso dal gran giorno dell'eternità prodotto dal lume della glofia nello spirito de' Comprensori.

Quindi io più non mi maraviglio, se i Santi Padri abbin sempre ammirato l'eccellenza della Fede di S. Giuseppe. Perche pensate voi, dice S. Crisostomo, che l'Angelo, il quale gli apparve per libe-

rarlo

rarlo dalla crudel pena , cagionatagli da' fuoi giusti ; sospettie lo istruisse senza destarlo, e non praticasse con lui, come fece con Zaccaria (63), cui andò a trovare nel Tempio, occupato allora ad offerire incenso, e vittime all'Altissimo, ne come sece co's Pastori-, a' quali portò la nuova della nascita del Messia, allorche vegliavano di mezza notte in aperta campagna, alla custodia del gregge? Ciò fu, risponde questo gran Maestro ( 64 ), della Sagra eloquenza, perche Giuseppe avea una Fede rarissima, e per le stessa viva per modo, che non ayea bisogno di spiegazioni più chiare , ne v'era d'uppo, che dall'Angelo gli fosse parlato più tosto in vegtra, che in fonno. Questo medesimo Angelo, che apparve la prima volta a Giuseppe, era spinto da molti motivi ad onorarlo con l'augusto titolo di Figliuolo di Davide . lo però mi persuado col divoto Ruperto Abate (65), che la più considerabile susse. perche S. Giuleppe avea fin da allora una Fede tanto viva, e costante, quanto quella del Real Proseta, di cui vien chiamato Figliuolo. Nè credete. che Dio favorisse più i Magi, che I nostro Santo; giacche Egli medesimo rivelò a que' savi Principi, che ritornassero a' loro Paesi per cammino differente

(63) Cur in somnis, & non potius aperte, seut Pastoribus, & Zacebariæ apparuerat?

(65) Idem babet Theop in cap. v. Matth. In somno apparet ei, quod in side multum esset sir-

<sup>(64)</sup> Quia scilicet erat vir prorsus Fidelis. & manifestiori revelatione non indigens. Chrisost. bom 4. in Matth.

<sup>(66)</sup> Filius David tam insigniter dignus fuit appellari, quia sidem babuit eandem, quam Pater ejus Fidelis David babuit Rup in Cap. 1. Matt.

## LA VITA INTERIORE DI S. GIUSEPPE. 269

da quello, gli avea condotti in Betlemme, e contentossi poi di mandare i suoi ordini per mezzo d'un' Angelo a Giuseppe, senza compartirgli l'onore di parlargli immediatamente da se stesso. Voi v'ingannate, dice S. Girolamo (67) : Dio parlò a' Magi immediatamente, perche effendo efsi ancor deboli nella Fede, avean bisogno di turco il peso della Maeità d'un Dio, che maniseitasse loro immediacamente i suoi ordini per sottomettere il loro spirito; ma invid solamente un'Angelo a Giuseppe, perche tutto il Mondo si persuadesse essere si robusta la di lui Fede, che con la propria eccellenza suppliva a quanti lumi potesiero mai bramarsi nelle più chiare, ed accertate rivelazioni. Eccovi però un'altra riffessione da cagionare maggior maraviglia. L'Angelo ingiunse a Giuseppe net fine del suo esilio di ritornarsene pel Regno d' 16raele : Ma come mai non riflette, che con quelt" ordine indeterminato lascia Giuseppe in una grande ! perplessità circa l'elezione del luogo particolare ove deve conferirsi. Deh! Spirito Beato, dovrà forsi Giuseppe condurre il Pargoletto Gesù, e la Santissima Madre in Gerusalemme , in Betlemme , o pure in Nazaret ? Dovrà abitare in Città, o pure in campagna? E perche non vi spiegate con chiarezza maggiore, o Angelo del Signore? Perche lasciate il Santo Vecchio sospeso; e vi mettete in necessità di ritornare di nuovo, per dare maggior chiarezza alle vostre parole? Sapete perche, risponde Santo Anselmo (68)? Eccolo. L'Angelo pruo-

Terre Ifrael; ut, dubitante Joseph, iterum re-

<sup>(67)</sup> Responsum Magis non per Angelum set, sed per ipsum Dominum, ut meritorum Joseph privilegium demonstraretur. Hier. in Cap 2 Matth.

pruova tal piacere nel ragionar con Giuseppe, nell'ammirar la grandezza di quella Fede, la quale soggioga il di lui intelletto a tutte le rivelazioni divine, che a bella posta non cura lo spiegarsi più chiaramente; affin d'avere l'occasione di ritornare un'altra volta, disposto di comperare, per dir così, con un nuovo viaggio la continuazione di sodisfazion tanto grande. Finalmente S. Agostino (69.) parlò più vantagiosamente, che non gli altri Padri, della Fede di Giuseppe, quando la paragonò a quella di Maria, Questa Vergine beata, dice il gran-Dottore, avea maggior diritto sopra l'Umanità del Verbo, di quello, che avesse Giuseppe; Contucto. ciò quello Santo Sposo le sù atsai simile nella eccellenza della Fede Posto ciò mi par che ho ragione di dire,che i Padri della Chicla (70) hanno avuta un'alta idea della Fede di questo Santo. Ma oltre a tanti lumi di Fede, che sono stati, secondo il sentimento d'un dotto Cardinale (71), la sorgente della Santità di Giuseppe; Iddio per farlo risplendere in tutte le virtù , l'arricchì d' un dono di Sapienza sopracceleste, e d'un discernimento si fino, e delicato, che noi siam' obbligati a confessare, ch'egli menò in terra una vita quasi simile a quella, che godono i Beati nel Cielo.

Ne jo qui parlo di quella savia prudenza, che sarebbe bastata a governar facilmente gli Angioli,

e gli

(69) Prole dispar, Fide compar. Aug. l. z. de

Nupriis, & Concup.c. 11.

(711) Joseph Juftus fuit, quia fideliter cres

didit. Gardin Camerac. tract.de S. Jof.

vertatur. S. Anselm. In cap. 2. Matth. seu potius Author, qui ejus nomine circumfertur.

<sup>(70.)</sup> Us Maria fidelis fuis, & beata Fide, fic Joseph per Fidem Beatus Georgius Bertholdus Bontanus tom. 1. conc. de S. Jos.

## LA VITA INTERIORE DI S. GIUSEPPE. 271

e gli Uomini, poicche a lui furono confidati que due gran Personaggi, il minore de quali valeva. più, che tutte le pure creature. Ne ragiono di quelle mere deliberazioni, quali Egli impiegava per rifolvere i suoi affari importanti, a' quali pensava serjamente e notte, e di prima di concluderli. Ne pretendo esaltare quell'alta Sapienza, la quale comparve si luminofa, ed in eludere le imprese de Tiranni,ed in dissimular destramente il motivo principale de' suoi viaggi, ed in catrivarsi gli animi degli Egizii idolatri, ed in portarsi a titolo di religione ogni anno in Gerusalemme (72), con tutta la destrezza necessaria, e le savie precauzioni, affinche il suo Divin Figliuolo non fusie riconosciuto dal Re Archelao, i di cui sdegni,e sospetti erano di non ordinario timore, e finalmente in esleguire tutt' i suoi difegni con que buoni successi, che avrebbe potuto promettersi il medesimo Arcangelo, S. Rafaello.

Rifletto solamente sopra ciò che accadde dopo che l'Angelo rivelò a Giuseppe, che Ernde procurava tor la vita a Gesù, per il quale motivo egli prese il Divin Bambino con ta Santissima Madre,e se ne suggi prontamente in Egitto, affin di scampare dalle mani del fier Tiranno. Il gran Santo propose alla Vergine sua Sposa l'avviso ricevuto, Maria si levò prontamente, per seguirlo in Egitto. Riflettete ora meco su questo fatto. Non sapeva forse la Vergine quanto lungo, quanto incommodo, quanto travaglioso susse il viaggio, che intraprendeva? Non s'interessava Ella forse per la conservazione del Salvadore incomparabilmente più di quello, che può comprendere la nostra mente? Non sapeva forse di non potere rifugiarsi in un Regno sconosciuto, ed in mezzo a gente idolatra, fenza-

<sup>(72)</sup> Secundum consuctudinem diei feffi. Luc. a.

esporre ad evidente risico la libertà, e la vita? Sapeva ben'ella, che non sono sempre misteri tutt'i pensieri, che si affacciano nella mente in tempo di fonno; sapeva non esservi impresa più delicata, quanto formare giudizio d'un'apparizione; poicche tanto l'Angelo della luce, quanto l'Angelo delle tenebre possono non solamente manifestarsi a'nofiri fensi esteriori, ma muovere l'immaginazione per imprimervi a loro talento le rappresentazioni. e le specie degli oggetti. Oltre di che sembrava. aver la Vergine qualche giusto motivo di diffidare della rivelazione fatta a Giuseppe, giacchè l'Angelo piente affatto avea rivelato di affare sì importante a Lei, che per altro vi dovea avere la parte più principale Quindi è, che pareva dovesse Ella almeno obbligare il suo Sposo a narrarle distintamente le circostanze tutte del sogno per essaminarlo, e per decidere, se dovesse aversi in conto di opera sovranaturale, o pure d'illusione; E perche mai, dice S Epifanio (73), non riper all'Angelo in questa occasione la Vergine la savia interrogazione, che fece un'altra volta: Come (74) può ciò av venire ? giacchè non-sembra meno incredibile esser necessario, che un Dio sugga in mezzo degl' idolatri per conservare la sua vita, di quel che sembrasse impossibile, che una Vergine suise Madre senza lesione della verginal pudicizia . Certo è, che ne Dio, ne gli Angioli, ne gli Uomini avrebbon potuto dare alla Vergine una minima. tacefa, se Ella avesse chiesto informo più distinto su tale affare ; e Giuseppe non avrebbe avuto difficoltà di darle ragione di tutta la sua condotta, ove Ella

<sup>(73)</sup> Ubi cautio illa, ac prudentia, quam fuo illo ad Angelum responso Maria præsetulie? Epiph Hæresi 51: (74) Quomedo siet issud? Luc. 1.

Ella palesato gli avesse il suo desiderio. Almeno poteva la Vergine bilanciar nel suo cuore le parole tutte del suo Sposo, come pochi giorni prima avea (75) bilanciate quelle de Pastori. Ella per verità non dava un fermo assenso a quanto i Pastori dicevano; ascoltavane bensì attentamente il racconto; indi lo confrontava co misteri, che avea penetrati, e col savore di molte rissessioni s'ingegnava di riconoscere, se disettasse di troppa credulità lo

spirito semplice di que' divoti Villani.

Con tutto ciò la gran Vergine senza (76) replicare nè pure una parola a Giuseppe, senza chiedere informo più esatto della risoluzione, senzaspendere ne pure un momento all'esame della rivelazione, si parte subito da Betlemme verso l'Egitto, e si parte non solamente con una perfetta ubbidienza, ma operando in maniera, che ha tutta la mira alle regole più esatte d'una prudenza divina: Imperocche Ella è così certa della Sapienza del suo Sposo, e del dono sovranaturale di comprendere i più eccelsi misteri, che rispetta come infallibili oracoli le sue parole; ne può darsi a sospettare, che un'Uomo, il quale è stato da Dio dotato di un discernimento si giusto, e si savio, possa prender verun'abbaglio nel discernere il vero dal falso; onde è, che non ascolta le di lui voci con minore riverenza, ed ubbidienza di quella, con cui il Re d'Egitto ascoltava l'antico Giuseppe (77), ben co-

(77) Numquid saptentiorem, & consimilem tui invenire potero? Gen.41.

<sup>(75)</sup> Maria conservabat omnia verba hac conserens in corde suo. Luc. 2.

<sup>(76)</sup> Maria pari promptitudine obedivit Joseph, qua Joseph Angelo, & Angelus Deo. Joannes Bourghesius in Harmon. Evangel. pag. 118.

noscendo non esservi nel Mondo persona più savia

Or la testimonianza, che rese la Vergine in questa occasione alla Sapienza di Giuseppe, su incomparabilmente più gloriosa al Santo, che se la Sinagoga lo avesse eletto per primo Dottore della legge e Giudice supremo de' dubbi, che accadevano in materia di Religione; che se gli Appostoli, e gli Evangelisti fosser venuti da lui prima della sua morte per consultare lo stabilimento della Chiesa: e che se gli Angioli medesimi avessero fatto professione d'andare alla Scuola di questo eccellente Maestro, per apprender da lui que' misteri, che ad essi non erano stati ancora rivelati. Perciocchè esfendo lo Spirito della Madre di Dio più illuminato. che quello de' Dottori della legge, degli Appostoli, e degli Angioli; la sommissione, ch'Ella mostro al sentimento di Giuseppe negli affari più rilevanti, e la stima, ch'Ella fece della sua condotta, partoriscono maggior gloria al Santo, che se tutte le Creature s'affaticassero di concerto a fargli elogi. Non è da maravigliarsi, dice S. Bernardo (78). che in Giuseppe risplendesse sì gran prudenza, poicche Dio lo fece Dipolitario de' suoi alti consigli, e manifestogli i segreti del suo divin Cuore, più chiaramente, che a' Profeti più celebri dell'antica legge. Sembra inutile il dare quì altre pruove della Sapienza sopranaturale di Giuseppe, dopo d'averla la Santissima Vergine sì solennemente autorizzata, andando in Egitto, e ritornando a Nazaret, fenza replicare a quanto disponeva il suo Sposo. Contuttoció non voglio quì tralasciare una considerabile

<sup>(78)</sup> Quem tanquam alterum David Dominus invenit secundum cor suum, cui tutò committeret secretissimum, atque sacratissimum sui Cordis arcanum. Hom. 2. in Missus est.

## LA VITA INTERIORE DI S. GIUSEPPE. 175

rabile riflessione : Il nostro Santo se comparire il suo raro discernimento fin da quando ebbe la prima rivelazione; onde è, che l'Angelo non incontrò più difficoltà nel darglisi a conoscere, e nel fargli comprendere quel gran numero di misteri, che poi gli rivelò nel corso della sua vita, perche Giuseppe erasi già assuesatto, per così dire, allo stile degli Angioli. Io osservo, che Samuele su un Proseta. Santo (79), e grandemente illuminato; contuttociò non seppe subito discernere la voce di Dio da quella d'un' Uomo, confondendo le parole di Eli con quelle del Signore; ne pote acquistar que' lumi celesti, che ci fan giudicare delle cose divine, senza abbaglio, che con una lunga sperienza. Sappiamo ancora, che alcuni Appostoli conversarono lungo tempo col Salvatore; e pure quando loro apparve. ne rimasero spaventati, come da un fantasmas 80); S. Pietro prendendo per un semplice sogno una vera apparizione (81), vi volle non poco a persuaderlo, che un'Angelo era quello, che lo liberava dalla Prigione. Ma S. Giuseppe, perche ricolmo dal Cielo d'eccellente Sapienza, distingueva subito i sogni naturali da' misteriosi, la voce degli Angioli da. quella degli Uomini, le rivelazioni divine dagli effetti d'una pura immaginazione. Ne fia meravin glia, se colui, che era vivuto sì lungo tempo come gli Angioli, imparasse il linguaggio degli Angioli; e se fusse, come gli Angioli, ripieno di lumi sopranaturali. Vogliamo ora paragonare la vita, ch'Ègli menò in terra, con quella de' Santi nel Gielo,

<sup>(79)</sup> Samuel necdum sciebat Dominum. 1. Reg. 3.

<sup>(80)</sup> Putaverunt Phantasma esse Marc. 6. (81) Existimabat se visum videre. Ast. 2.

vedere come la sua anima su infiammata d'amor divino, che sarà la seconda parte di questo discorso.

# PARTE SECONDA.

# S. Giuseppe menò in terra una Vita d'Amore.

L Cielo può dirsi il paese nativo dell'amore, il quale su la Terra foggiorna come in luogo di esilio, ed un sì bel fuoco non può aver la sua sfera suor dell'Empireo. Ivi si ama molto, ivi si ama sempre, ivi siama ciò, che è necessario di amarsi. S. Giuseppe nondimeno, qual beato per anticipazione, vide inquesto Mondo scorrere i suoi giorni nell'essercizio di quest'amor divino, e menò in terra una vita tutta d'amore. Gli Evangelisti niuna parola rapportano di questo Santo; imperciocche osservò un rigoroso silenzio per tutta la vita. Savio immitatore d'Uomini grandi, poco parlò, e molto operò. Si sa però, esfersi ritrovato in occasioni, dov'era difficile il tacere; come fu, l'ordine improvviso, e di fuggir in Egitto, e di ritornar dall'Egitto in Israelle, per l'apprensione, che regnava Archelao, più tiranno del morto padre. La gravidanza della Vergine sua Sposa: La perdita di Gesù per tre giorni, e la consolazione medefima d'a verlo ritrovato, non lo feron mancare all'offervanza d'un rispettoso silenzio. Si ammira un Padre mutolo, a cui per l'allegrezza. d'un figliuolino dianzi nato si scioglie la lingua: Ma dobbiam più restare ammirati in veder questo Padre, che ritrova un Figliuolo perduto, il quale solo

vale più di mille Precursori, e lo vede in mezzo ad un'assemblea di Dottori, cui istruisce colle sue interrogazioni, e decide le loro quistioni, con proporre le sue, e pur tace, in questa occasione, dove i mutoli stessi non potrebbono contenersi dal ragionare: Può esser forse, che la sua lingua non sia strumento sufficiente al suo cuore ; e che le maraviglie stupende rinchiuse nel di lui animo, gli chiudan la bocca impossibilitata ad esprimerle; come accadde a S. Paolo rapito al terzo Cielo (82); O più tosto direi, che essendo troppo occupato in amare, le forze tutte dell'anima non possono impegnarsi in altro oggetto, che nell'amore del suo Gesu Gli affetti (83) del cuore, quando fono eccessivi soglion, tal voltasospendere il movimento della lingua: Così essendo Giuseppe tutto infiammato da quel fuoco, che il suo Figliuolo è venuto ad attaccar su la terra; non è maraviglia-se ei quasi mai parli con gli Uomini. Ma per giudicate più esattamente di questo amore, bisogna dimostrare, come'l Santo persettamente adempiette, rispetto al Salvatore, tutt'i doveri, I. d'un Padre amante, II.d'un'Amico fedele.

Allor quando Iddio innalzò Salomone al Trono, donògli, dice la Scrittura (84), un cuore di smi-surata grandezza, perche avea da governare un gran Regno. Gosì Iddio dichiarando Giuseppe Padre del Salvatore, dovea provederlo di un grancuore, o per meglio dire, dove dare al suo cuore un'ampiezza sì grande, che potesse amare da Padre,

(82) Audivi Arcana Verba, que non licet bomini loqui. 2 Cor. 13.

(83) Cure leves loquuntur, ingentes fin-

pent. Senec. Traged.

<sup>(84)</sup> Dedit quoque Deus Salomoni latitudinem cordis, quasi arenam, qua est in littore maris. 3 Reg.4.

e da Padre d'un Figliuolo di Dio. E questo appunto fece il Padre Eterno, dice Ruperto Abate (85). scegliendo Giuseppe per compagno non solamente della fua dignità, ma anche dell'affetto paterno. Io per me son di parere, che o formasse nel di lui seno un cuor tutto nuovo, o rendesse l'antico assai più tenero, che non era prima. Per lo meno è certo, che riempillo d'un'amore, il più puro, e'l più forte, che possa avere un Padre; imperocchè se la natura facendo un' Uomo Padre, l'infiamma d'un si grande amore, che mille follecitudini, mille travagli, sopra tutto mille ingratitudini non possono spegnerlo; fa di mestieri asserire, che volendo Dio, che un'Uomo sia Padre, gl'inserisca nel cuore un'amore tanto più ardente, quanto le operazioni di Dio sono più eccellenti, che quelle delle creature; e quanto la grazia, come vuol S. Ambrogio (86), opera più efficacemente, che la natura.

Se poi aggiugnete, che Iddio di sua propria elezione destino un' Uomo, non solamente ad esser Padre nel modo, che abbiamo spiegato, ma Padre d'un figliuolo il più amabile, e'l più persetto, che susse giammai, e che possa immaginarsi; Voi con giusta illazione conchiuderete, essere stato proprio della Sapienza, e della Bontà di quel grando d'accendere nel cuore di questo fortunato Padre fiamme d'amore, proporzionate in qualche modo alle persezioni di quel Figlio adorabile; onde è, che facendolo Padre di Gesù, dovette infondere nel di lui cuore un'amore più infocato d'ogn'altro amore, che abbia mai avuto alcun' Uomo verso de suoi Figliuosi. S. Piero in quello stesso momento, in

(85) Paternum viro buic, ejus, qui nascebatur, infantis amorem penitus infundit. In cap. 1. Matth. (86) Non est vehementior natura ad diligendum, quam gratia. Lib. 1. Offic, cap. 7.

cui

#### LA VITA INTERIORE DI S.GIUSEPPE. 2

cui su investito della dignità di Vicario di Gesù. ricevette un'amer degno di Vicario di Gesù, Giovanni appena divenne il favorito del Salvatore, che gli fu dato un cuore ripieno di tanto amore. quanto ve ne voleva per infiammare un tal favorito. Non altrimente allor quando Iddio costituì Giuseppe Padre del Verbo Incarnato, su necessario gli dasse tanto amore, quanto era di bisogno per sostenere la dignità di Padre del Verho Incarnato. E questo amore non dovea essere certamente un' amor naturale, che regna anche nel cuore degl'Idolacri, e delle fiere verso i loro figliuoli; Ma quell'amore che negli altri Padri è un'amor puramente umano. diveniva in Giuseppe un'amor tutto divino. Le forze della natura bastano ad un Padre per fargli amare il suo figliuolo; ma ha bisogno del soccorso della grazia per amare il suo Dio, come deve. Or Giuseppe amava perfettamente il suo Dio, in amare il suo Figliuolo; imperciocche ei trovava nella. medesima Persona e'l suo Figliuolo; e'l suo Dio. Consideriamo presentemente questo Padre incomparabile, che si affatica in tre modi per aumentare in se quell'amor santo, che portava a Gesù. I.Con. versando ordinariamente con esso lui: II. servendolo, e ricevendo i suoi servizi per lo spazio di 30 anni: III. procurando di rendersi simile a lui, particolarmente nell'armonia dello Spirito, e nella disposizione interna del cuore.

La sperienza sa vedere, che niuna cosa risveglia maggiormente l'ardore nel cuore di due amanti, che la lunga conversazione, e'l dolce trattenimento, che hanno insieme, di cui non vorrebbono mai veder la fine. Sappiam certo non esservi stato Uomo al Mondo, con cui Gesù abbia conversato più lungo tempo, ne con più dolcezza, che col suo Padre visibile. Così io non dubito, che questo Santo dopo aver uditi i discorsi divini del Salvatore, non rimanesse

S 4

allettato da quelle parole di vita, che uscivano dalla di lui bocca, più che non lo furono i due Discepoli, che andavano in Emaus (87); e che ebro di Santo amore non abbia detto sovente alla sua castiffima Spola; Ah! quali fiamme non accende Egli nel nostro cuore questo adorabil Figliuolo ogni volta, che ragiona con noi ? In effetto se le parole del Salvatore, secondo il Profeta Reale (88), eran come tante saette, infiammate nel suoco dell'amore, che andavano a ferire il cuore de'fuoi Uditori: e penetravano ancora il cuore indurito de' suoi perversi nemici, qual'ora aveano la sofferenza di asceltarlo; argomentate voi quali profonde ferite dovette ricevere il cuor di Giuseppe, tutte le volte, che'l Salvatore si trattenne con Esso lui famigliarmente, come fa un figlio affettuoso col suo amato Padre. To credo con un' illustre divoto del nostro. Santo (89), che Giuseppe conversando con Gesù, ricevesse nel cuor suo mille ferite, fusse dolcemente trafitto da una piaga d'amore, che non si chiuderà per tutta l'eternità.

Secondariamente non può negarsi, che i servizi scambievoli, che Gesù, e Giuseppe si resero per so spazio di trent'anni, abbino aumentato l'amore, che si portavano. Se ristettiamo nell'Evangelio, il Figliuol di Dio non mancò d'arricchire del suo Divino amore i cuori di quei, che guariva miracolosa-

<sup>(87)</sup> Nonne cor nostrum ardens erat in nobis, dum loqueretur. Luc.24.

<sup>(88)</sup> Sagittæ tuæ acutæ · Ps. 44.

<sup>(89)</sup> Illius cor vulneravit æterni vulneris indestura cicatrice. Ishdorus de Insulanis Italus, Mediolani natus en Ordine Prædicatorum in tract. S. Jos. quem obtulit Adriano VI. Pontifici Manimo. 2.par.cap.15.

mente; Imperciocche questo amabil Salvatore stimava si poco i beni appartenenti alli sensi, che avrebbe creduto dar'nulla a quei, che ricorrevanda Lui, se anche non gli avesse infiammati del suo amore. Dobbiamo adunque persuaderci, che avendo reso mille, e mille servizi a S. Giuseppe, abbia accese altrettante volte siamme d'amore nel cuor di questo Padre, il più sortunato di tutti li Padri creati.

Dall'altro canto è certo, che questo Divin Redentore non riceveva servizi da' suoi amici senza. essere loro grato, in accendere ne' loro cuori il fuoco della carità. La Madalena non ebbe spesso l'onore di-lavare i piedi adorabili di Gesu? ma tutte le volte, ch'ebbe la fortuna di dargli qualche segno del suo rispetto, e della sua tenerezza, sentì violenti trasporti d'amore verso I suo caro Maestro, e le fiamme divine, che'l Figliuol di Dio accese allora nel cuore di quella peccatrice, furon bastanti a satle meritare il nome di amante di Gesù. Ma S. Giuseppe, che ebbe l'onore di render mille volte più di servizi al Signore, che Madalena, e che per conseguenza senti in tutte queste occasioni il suo cuor infiammarsi d'amore, non merita Egli più degnamente, che la Madalena, di portare il nome di grande amator di Gesù?

In terzo luogo, se la somiglianza è una delle più seconde sorgenti d'amore, non può dubitarsi, che quella era tra Gesù, e Giuseppe non cagionasse tra loro un'amore più tenero, e sorte di quello, concui altro padre, ed altro figliuolo si siano giammai amati in terra. Eglino faceano prosessione del medesimo genere di vita; vi passavano il tempo nelle medesime occupazioni; fatigavano tutti e due inuna medesima bottega di Nazaret; viaggiavano, e portavansi insieme ogn'anno al Tempio di Gerosolima, per render omaggio all'Altissimo. Oltre poi a questa somiglianza delle loro azioni esterne, aveva-

no, secondo il sentimento di Gersone (90), i medesimi tratti di volto, per mantenere quella opinion popolare, che Gesù era Figliuol di Giuseppe al modo ordinario. Questa uniformità esterna era un'effetto della interna somiglianza delle loro complessioni, la quale era la cagione di una simpatia. la più dolce, e la più gagliarda, che giammai sia... stata tra due Uomini. Giuseppe, per sentimento di molti gravi autori(), era Zio di Maria, o almeno suo strettissimo Parente, e per conseguenza era unito a Gesù anche co legami del fangue, il che non poco contribuì a render simili le loro inclinazioni: Perciocche, se'la natura ha costume di unire una sì grande uniformità di temperamenti tra le persone d'una medesima stirpe, che debbono aver tra di loro una particolare unione nel commerzio del Mondo: é credibile, che lo Spirito Santo formando il corpo di Gesù, lavorasse talmente gli umori, che riuscissero in tutto conformi a que' di Giuseppe, per fortificar di vantaggio l'unione indissolubile, che dovea esser tra'l divin Figliuolo, e l'amabil Padre. Finalmente questa sorta di somiglianza fondata sopra le qualità naturali era perfezionata da un'altra più nobile. fondata ne' loro disegni; ne' loro desider), e nelle loro intenzioni, che tutte avevano il medefimo fine di glorificare Dio; per modo tale, che se tal'uno avesse chiesto a Gesù di fargli conoscere il suo Padre visibile, come bramò altre volte Filippo di vedere il Padre Eterno, avrebbe Gesù senza dubbio data l'istessa risposta, che diede all'Appostolo san-

<sup>(90)</sup> De Joseph ratio suadet, quod sua facialis forma Jesu, formæ similis Gers in sine Josephin. (91) Ita censent Bessonus in cap: 1. Cant. Possinus in Dialed Theogenealogico. Corn. a Lapid. in Luc alit multi.

#### LA VITA INTERIORE DI S.GIUSEPPE. 283

tamente curioso: Chi vede me (92), vede ancora il mio Padre Giuseppe. In questa maniera si sarebbe egli spiegato per palesare la gran somiglianza, e nel tempo stesso il grande amore, che avean tra loro: Amore però, il quale più si aumentava, perche Giuseppe adempieva le parti di vero Amico verso Gesù.

Nè io mi fermo a rappresentarvi, come il Salvatore si facesse meglio conoscere da Giuseppe, che da verun altro de' suoi amici, nel che lo trattò da amico particolare, e gli diede nel medesimo tempo un'eccellente mezzo da amarlo con singolarità. Imperocche l'amore, che ci unisce a qualche oggetto, è proporzionato alla cognizione, che n'abbiamo; così possiam giudicare, che una persona ami tanto Giesù Cristo, quanto più degli altri ne conosce il merito infinito. Ciò supposto, considerate se su giammai Uomo in terra, che comprendesse le perfezioni ammirabili di Gesù più di Giuseppe, a cui le rivelò il Cielo stesso, rivelandogli il nome di Salvadore (93), che tutte in compendio le racchiude. Giuseppe su quello, il quale sì chiaramente conobbe la Maestà del Verbo celato nell'utero della sua Sposa, che su di mestieri, al parere di alcuni Dottori, che gli Angioli calasser giù dal Cielo per trattenerlo appresso di quel gran Dio, da cui per profondo rispetto voleva allontanarsi : Egli fu , che riconobbe i Tesori immensi del Salvatore nella. povertà d'una; Mangiatoja, e lo splendor della sua gloria nel bujo di una Stalla: Egli per trent anni andò con la Vergine alla scuola del suo divin Figliuolo più volte il dì, per apprendere dalla sua-Divi-

<sup>(92)</sup> Philippe qui videt me, videt & Patrem meum. Joan. 4.

<sup>(93)</sup> Vocabis nomen ejus Jesum; ipse enim salvum faciet populum suum à peccatis corum. Matth.1.

Divina bocca i profondi misteri di nostra Fede e gli arcani più impenetrabili della Divinità, che ne meno agli Angioli furono confidati: Finalmente leggesi nell'Evangelio, che niuno conobbe Gesu, se non suo Padre (94). So bene, che il Salvatore. intese dire il suo Padre Eterno; ma so altresì ciò, che molti gravi Dottori (95) hanno insegnato, cioè a dire, che niun Dottore della legge, niun Profeta, e niun Patriarca ebbe cognizioni sì distinte del Verbo fatto Uomo, come S. Giuseppe. Siccome dunque è certo, ch' Egli penetrò quanto vi è di più impenetrabile nelle perfezioni di Gesù; così è ancor credibile, che lo amasse con un'amore il più grande, che possa comprendersi. Le Azioni del Santo pruoveranno questa verità con più sodezza, che non abbia fatto il mio discorso: x

Lo Spirito Santo pronunzio ne Proverbj (96) una sentenza molto savorevole al nostro argomento. Come può essere, dic'Egli, che un'Uomo si nassenda in seno il suoco, senza che ne ardano i vestimenti? cioè a dire, com'è possibile, che una persona abbia molto amore nel cuore, senza che all'esterno ne appajano chiari gli essetti. Così i veri amici di Gesù non si sono contentati di sar comparire debolmente le loro siamme. Hanno ancor satto tutto per amor di Gesù: hanno molto patito affin di piacergli; e si son sempre ssorzati d'essergli strettamente uniti. E questi appunto sono gli essetti, che'i Santo Amore produse nel cuor di Giuseppe.

Primieramente l'aver Egli tutto fatto per il suo

<sup>(94)</sup> Nemo novit filium, nift Pater. Matth. 11. (95) Ita docent multi graves Doctores.

<sup>(96)</sup> Numquid bomo potest abscondere ignem in sinu suo, ut vestimenta illius non ardeant? Pro-

#### LA VITA INTERIORE DI S. GIUSEPPE. 285

caro Gesù, è una lode, della quale molti Padri si vantano, allorche dicono a' loro Figliuoli di non. vivere, che per loro utilità, e di non applicarsi negli affari per altro fine, che per acquistare loro ricchezze. I Padri però non s'interessan mai tanto per I vantaggi de' loro figliuoli, che non cerchino ancora di soddisfare se stessi. Ma il più felice di tutt'i Padri, qual fu Giuseppe, può dire con verità, che ove fu costituito Padre, niente secesche no'l sacesse unicamente pe'l suo Gesù. Eglicoccupossi così intera mente negl'interessi del suo caro Figliuolo, che dimenticossi d'ogn'altro affare Per Lui sudò, vegliò per Lui, per Lui si espose a fanti pericoli. Se travagliò in una bottega, travagliò a fine di risparmiar. la pena a Gesà: Se intraprese lunghi viaggi, su a fine di procurare qualche riposo al suo Gesu. E questo sarebbe anche poco, se il Zelantissimo Padre non impiegasse altro che de azioni esterne in servizio di Gesù : imperocette ei ben conosceva che'l Salvatore avea tone le inclinazioni del suo Eterno Padre, ch'essend spirito purissimo, in ispirito vuol essere servito Per tal cagione Giuseppe non dà libertà al suo spirito di produrre un pensiero, ne al cuore di formare un'affetto, che non riguardi il servizio di Gesuje se gli Angioli avessero avuto qualche ingresso nel suo cuore, con ammirazione veduto averebbono, che tutte le occupazioni interne tendevano a piacere a Gesù, come l'esterne si dirizzavano a servirlo. La compiacenza eccessiva, che la maggior, parte de' padri hanno per i loro figliuoli, è la sorgente fatale d'un gran numero di peccati, ch'essi commettono; ma la condescenza, che Giuseppe ha per Gesù, e la sollecitudine di consacrargli tutte le sue azioni, sono la pruova della sua... Santità, e dell'amore grande verso questo Figliuolo adorabile.

Secondariamente, che cofa non ha egli patito il no-

stro Santo per amor di Gesù? Si sà bene, ch'ei non sarebbe stato costretto ad abbandonar la cara patria! per fuggirsene in un Regno straniero, s'ei non fosse stato Padre del Messia. Ha avuto l'onore d'esser il primo suo Confessore, cioè a dire il primo di tutti gli Uomini, che ha sofferto persecuzioni per amor di Gesu. I Martiri sono stati trattati da Rei. perche discepoli di Gesà ; e Giuseppe sopportò la pena, che s'impone a' Rei, perche era Padre del Verbo Incarnato. L'Evangelio è stato il delitto de' Martiri; il Salvatore è stato il delitto di Giuseppe; e siccome que' grandi Eroi sovente hanno detto a Gesth: Signore il vostro Evangelio ci ha spogliato de' nostri beni : per l'Evangelo noi siamo perseguitati, e condannati a pene, e martori; così Giuseppe ha potuto dire al Redentore, abbracciandolo teneramente; Caro mio figlio, voi mi fate sortir dalla mia casa, voi mi scacciate dalla Giudea, voi mi obbligate a cercar ricovero tra Idolatri, nemici giurati della nostra nazione. Bisogna aggiugnere. che questo esilio, in cui Giuseppe visse più anni, intolerabile certamente ad ogn'altro cuore, mengeneroso, e costante del suo, su delizioso per il nostro Santo; La povertà, che vi sofferse, gli parve preziola : ritrovò gloria ne' disprezzi, ed i pericoli,che tutto di correva, gli parvero grati; attesocche la sua coscienza gli rendeva questo testimonio si dolce, ch'ei sofferiva tutte le pene per amor di Gesù. Io credo ancora, che l'eccessivo suo amore gli fece desiderare mille volte persecuzioni più violente, esili più lontani, e tiranni più crudeli, e che non v'era genere di supplizio, ch' Egli volentieri non avrebbe sofferto per dare al Salvatore nuove pruove del suo amore.

In terzo luogo S. Giuseppe ha ben fatto conoscere gli eccessi dell'amore suo verso Gesà, in desiderar con ardore di stargli strettamente unito per tutta

# LA VITA INTERIORE DI S. GIUSEPPE. 287

la fua vita. Io mi rappresento qualche volta ciò. che avrebbe Egli fatto le non essendo morto prima del Salvatore, si fosse trovato in Gerusalemme al tempo della Passione: Egli non averebbe certo aspetrato, che Gesti fosse spirato, per parlare in suo favore, come fece Giuseppe d'Arimathia; ma sarebbesi sforzato di giustificarlo d'avanti a tutt' i Tribunali, dove quello Adorabil Reo fu condotto: e volentieri ad imitazione di Simon Cireneo averebbe diviso il peso della Croce; E s'Egli avesse udito dal Salvatore agonizzante: Padre mio nelle voffre mani raccomando l'Anima mia : avrebbe sclamato nell'istesso tempo: Figliuol mio, io raccomando la mia. nelle vostre: Il dolore, e l'amore già mi fan morire , e più godo lasciar questa , vita per sempre, che voi un sol momento! Questa mia congettura. non vi parrà mal fondata, se vi ricordate di ciò, che l'Evangelio racconta, cine, che'l nostro Santo desiderava estremamente di star sempre vicino a Gesù.

Egli per tre soli giorni su privo della presenzasensibile di quel Divin Figliuolo rimasto nel Tempio; ma quel poco di tempo su molto lungo per un
cuore, che teneramente amava, come quel di Giuseppe. Non su mai Giacobbe tocco da tanto vivo
dolore per l'assenza del suo Beniamino, quanto su
il rammarico di Giuseppe separato da Gesu, e penso, che dicesse più volte Ruben trasitto da sier dolore: Il figliuol (97) non comparisce; e però! che
sarà di me? Parvero, più que' tre giorni a Giuseppe
disolato, che non a Tobia la lunga tardanza del ritorno di suo figliuolo; ed inabistato in un mar di
tristezza, penso, che ripetesse più volte le parole.

d'un

<sup>(97)</sup> Puer non comparet, & ego quò tho? Gen,

d'un de' suoi Antenati (98): Io altro non so che pianger hotte e di, allorche mi è dimandato, ed io dimando a me stesso, dov'è il tuo Dio? Maria era in compagnia di questo Padre afflitto, ed era per lui una compagnia pur troppo dolce; Maria, la cui presenza sempre benefica, aveva portato l'allegrez za medesima, e la Santità nel cuor d'un' infante. rinchiuso nell'utero d'Elisabetta: Maria, di cui un. solo guardo era capace di riempier d'allegrezza gli Angioli, di cui una sola parola bastava per calmare le malinconie più nere, perche avea nella sua lingua (99) il latte, ed il mele. Contuttociò questa dolce Consolatrice de' figliuoli di Eva non poteva consolare il suò afflitto Sposo, per qualunque raddolcimento procurasse al suo dolore. Questo dolore, che co' movimenti quasi contrari laceravagli il cuore, mentre vedeasi privo del suo diletto Gesù, non impediva la sua providenza, perche girar lo facesse per vari luoghi, affin d'avere qualche notizia dell'Adorabile Pargoletto; E se gli Appostoli per que' tre giorni, ne' quali il Redentore dimorò nella tomba, aspettavano il di lui risorgimento con altrettanto desiderio, con quanto Giuseppe bramava di ritrovarlo perduto; contuttociò il timore costringeva gli Appostoli a nascondersi; ove al contrario l'amor violento, onde era infiammato Giuseppe spingevalo à correre infaticabilmente per ogni luogo affin di rivedere al più presto potesse il Figliuol dell'Eterno Padre, e Suo; mercecchè la dolorosa assenza fatta avea nella sua anima una nuova, e violenta impressione di amore, e di tenerezza. Nè

<sup>(98 (</sup>Fuerunt mibi lacrymæ meæ panes die ac nocke, dum dicitur mibi quotidie, Ubi est Deus tuus? Ps.41.

<sup>(99)</sup> Mel, & lac sub lingua ejus . Cant.4.

# LA VITA INTERIORE DI S. GIUSEPPE. 289

Nè su già per punizione di qualche colpa di Giuseppe, dice Alberto Magno (100), che Gesù si separasse da lui per qualche tempo, nè l'afflizione del Santo fu giusta pena del suo peccato; ma un vero effetto del suo amore, che animavalo a cercare il suo Dio, non solamente con molta sollecitudine, ma con un'affetto incomparabilmente più ardente di quello della Sposa de' Sacri Cantici (101); allorche sforzandosi di trovare il suo Diletto davasi a correre per le campagne, e per le strade della Città; imperciocche Giuseppe amava molto più il fuo Dio, che non quella fedele amante il fuo Spofo. E se gli Angioli furono solamente spettatori della sollecitudine, e de'corsi della Sposa; la Regina degli Angioli volle esser lei medesima compagna di questo afflitto, e testimonio de' suoi sospiri; Con esso sui Ella pianse, e la compassione, che n'ebbe, indussela a fare un lamento pien d'amore, e di rispetto col Salvatore: Figliuol mio, disse Ella (102), come avete usato cost con noi? Ecco vostro Padre. ed io, che da tre giarni afflitti, e sconsolati vi cerchiamo?

Il Figliuol di Dio non iscuopri il motivo, che l'indusse a separarsi per qualche giorno dalla compagnia di S. Giuseppe, e di farsi desiderare con tante lagrime (103). E' credibile bensì, ch'Ei pre-

(101) Invenerunt me vigiles, qui custodiunt Civitatem. Cant. 2.

<sup>(100)</sup> Neutrius negligentià remansit in Jerusalem, sed ex dispensatione Sapientiæ divinæ. Alb. Mag.in cap.2, Luc.

<sup>(102)</sup> Fili, quid fecisti nobis sic? ecce Pater tuus, & Ego dolentes quærebamus te? Luc.2.

<sup>(103)</sup> Dolentes quærebamus te cum dolore. Ita legitur in textu Arabico.Vide Cornelium in bunclocum.

tendesse con quelle cure amorose, e sollecite di Giuseppe confondere l'insensibilità di quei lenti Cristiani, che avendo indegnamente abbandonato Gesù, non si curan di ritrovarlo per mezzo d'una vera, e frettolosa conversione. Ma io non dubito. con S. Bernardino (104), che uno de' principali disegni del Salvatore in questo allontanamento senza disunione, sia stato il dare occasione al Cielo, e alla Terra di ammirare il grande amore, che Giuseppe gli portava, di cui davane un chiaro segno nella brama ardente di stargli sempre unito, non. fosfrendo di star da lui ne pure per brieve spazio di tempo separato, senza esser penetrato da vivo dolore, e senza fare conoscere, ch'Ei aveva in se tutti quegli ardori verso Gesù, da' quali un cuore può esfere infiammato.

Or giacche vediamo nella persona di Giuseppe I più chiari testimoni d'affetto verso il Salvatore, che siansi giammai ammirati ne' più sinceri amici; noi non possiam negare, che questo gran Santo avesse un'amore infinitamente tenero verso quel Figliuolo adorabile; e che se la Santissima Vergine e chiamata Madre, Giuseppe ancora merita di portar con giustizia il nome di Padre del bello Amore; imperocche la sua anima su sempre infiammata da quel medesimo suoco, che consuma i Serafini. Certo si è, che se lo Sposo invisibile della Vergine era uno Spirito tutto amore, e l'Amor medesimo personale, cioè a dire il termine glorioso dell'amicizia del Padre, e del Figlipolo; bisognava, che anche lo Sposo visibile di questa Vergine fosse un' Uomo tutto penetrato di ardori di carità, e ch'Ei passasse i fuoi

<sup>(104)</sup> Sensus doloris, quem habuit de Jesu perdito, verum in se monstravit affectum Patris. Bernardin ser de S. Jos. a.z. cap.z.

#### LA VITA INTERIORE DI S.GIUSEPPE. 291

fuoi giorni nell'esercizio continuo di questa virtù celeste, e divina. Restami ora a farvi vedere, che la sua vita in terra è stata simile a quella de Santi del Cielo, perche colma di delizie, come m'ingegnerò di persuadervelo nella terza parte di questo discorso.

# PARTE TERZA.

# S. Giuseppe gode in terra una Vita di delizie.

L gaudio, il quale è come un delizioso effetto del Santo Amore, rinchiude in se due cose; La prima è un persetto riposo, ed una intera soddisfazione de' desider, dell' Anima, la quale avendo trovato ciò, che cercava; e possedendo ciò, che desiderava, cessa dal moto. L'Anima assorbita dal gaudio è come un corpo materiale collocato nel suo centro, o come gli Elementi, che non più si agitano, allorche pervenuti fono al fito ordinario, dove la natura gli ha posti : Per secondo il gaudio consiste inun certo gusto sperimentale del bene acquistato. Il nostro palato gustando un cibo dilicato ne riceve piacere per la conformità, che si trova tra quell'oggetto, e'l nostr'organo: Così gli orecchi vengono allettati dall'armonja del suono; gli occhi si dilettano alla varietà de' colori; lo spirito si nutrisce di verità; e la volontà si porta verso il Sommo Bene; ed in questa pruova appunto consiste particolarmente il piacere, ed il gaudio de' nostri sensi, e delle po-tenze dell'anima.

3 Sta-

Stabilito un tal principio, mi resta da farvi vedere pria di ogn'altra cosa, che S. Giuseppe godette in questo Mondo una pace di spirito ugualmente profonda, ed inalterabile. Ne parlo qui solamente di quella tranquillità interna, dove l'anima sua si trovava, ripofandofi in Dio nella contemplazione, dopo averlo cercato con meditazioni laboriose, seguite da quel dolce riposo, che'l cuor sente nel possesso del Sommo Bene: Ma dico, che godeva ancora un' altra pace di spirito, cagionata dall' adempimento di tutt'i suoi desiderj. Questo gran Santo possedendo Gesù, e Maria, non aveva che deliderar di vantaggio. Senz'alcuna ripugnanza parti dalla Giudea per l'Egitto, cioè a dire, abbandonò prontamente una nazione, dove il vero Dio era adorato, per andar in paese d'Idolatri : lasciò parenti, amici, e concittadini, per portarsi ad abitare con forastieri sconosciuti, e spogliato di tutte quelle comodità, che potea sperare nella sua patria, si espose alla mancanza di tutto, in un lungo viaggio, che avea per termine terre nemiche. Parti dalla Palestina, ed entrò nell'Egitto senza nulla perdere della sua ordinaria tranquillità, ne di quella calma di spirito, che prima godeva; Imperciocche Ei conduceva il Salvatore, e la sua Madre, e posti'n salvo questi duc inestimabili Tesori, poco si curava del resto. Contento della sua sorte uscì più ricco dalla Terrapromessa, che non vi entrò il Popolo Ebreo, benche carico di spoglie Egiziane, perche Giuseppe seco porta tutte le ricchezze della Giudea. Ne fia lecito di pensare, che S. Giuseppe ne' sei, o sette anni ( 105 ) del suo soggiorno in Egitto punto si annojasse, o desiderasse con impazienza di ritornare

<sup>( 105 )</sup> Ita censent multi graves Doctores.

re nella Giudea. Io mi persuado sacilmente, chessiccome Egli aveva portato nel suo esilio ciò, che di più prezioso, e di più dilizioso avea nel suo paesse; così Egli punto non si affrettasse di uscir danuel luogo di bando; poicche vi dimorava con tanta sodissazione, con quanta soggiornava nella sua Casa di Nazaret.

E' vero, che questo Santo sperimento in due o tre occasioni la sua pace interna alquanto alterata; o fusse quando si vide in punto di abbandonare Maria : o fusse quando dall'Egitto ritornò nella Giudea, dove intese, che regnava Archelao; o fusse quando il Pargoletto Gesù separossi dalla sua compagnia per trattenersi co' Dottori nel Tempio. Ma tralasciando di dire, che un cuore anche il più intrepido non avrebbe potuto in queste occasioni fat di meno di non lasciarsi sopraffar dalla pena, ... dal timore; certo è, che Iddio restituì in brevissimo tempo la solita calma allo spirito di Giuseppe, affinche Ei continuasse a menar in terra una vita sì tranquilla, come quella de' Beati nel Cielo. Sembra ancora, ch' Ei sofferisse per qualche momento delle mozioni nel suo spirito, affin di far comparire con più splendore la profonda pace, che godette nel corso della vita; ed a fine di rendersi più simile a Gesù, ed a Maria, de'quali il Primo risvegliò in (106) se stesso tre volte qualche moto di passione. La Seconda (107) santamente turbossi per gli Elogi, che le fece l'Angelo, e per la grandezza del misterio, che le su proposto. Noi troviamo nella Genesi una eccellente figura di questa verità, che tratto a gloria di S. Giuseppe. Giacobbe, quel Venerabile Vecchio, e Padre di tanti Patriarchi si lasciò talmente rapire dagli eccessi di gioja, al-

<sup>(106)</sup> Jo. 11.12. & 13. (107) Turbata est in sermone ejus. Luc. 1.

lora quando ebbe nuova della essaltazion di Giuseppe suo figliuolo, di cui amaramente avea pianta la morte, che chiaramente si protestò di nonbramare altra cola su questa misera terra, e che senz'altro Ei sarebbe vivuto (108) per sempre contento, quando in questo Mondo non avesse avuto che la sola speranza di rivederlo. Ma Giuseppe, Padre più glorioso di sua famiglia mille, e mille volt protestossi, quando tutto gli mancava, che posseden: do solo Gesù, aveva ogni bene: In mezzo a' pericoli dichiarossi, che non temea, dopo che aveva abbracciato colui, ch'è il terror de' demoni, e'l rico-, vero de' Santi: Dicea nelle più violenti persecuzioni de' Tiranni, ch'Ei godeva una somma pace, imperciocche il Dio della pace dimorava in sua Casa. Il suo cuore era talmente sazio, che nulla più desiderava in quello Mondo; ed un dottissimo Espositore (109) ebbe ragione di dire, che non vi fu giammai in terra Uomo più felice di Giuseppe, imperciocche tutt'i suoi desideri eran persettamente adempiti.

La seconda, e principal parte in che consiste la nostra vera allegrezza, è il gusto dell'anima nel possedimento dell'oggetto, che l'è proporzionato, ed è degno di lei. Perche però questo gusto sia spirituale, sia vivo, e penetrante, bisogna, che tre cose vi concorrano. Primo, l'anima deve esser puriscata, e persettamente netta; imperciocchè come una lingua sparsa di bile, non gusterà mai con piacere un cibo per delicato che sia; così un cuore insetto di peccato mai non proverà delizie celesti. Secondo, è

ne-

<sup>(108)</sup> Sufficit mibi si adbuc Joseph filius meur vivit.Gen.45.

<sup>(109)</sup> Nemo in boc mundo beatior, ac fortunatior inveniri aliquando potuit, Sancto isto Joseph. Gaspar.a Melo Augustinianus in cap. 1. Matt.

necessatio, che l'anima vada a cercar il suo piacere nel Sommo Bene, pojcche essendo tanto vastane' suoi desideri, che tutte le creature non possono
saziarla; elevata poi, che sarà in Dio, le sapranno
così insipidi i vani piaceri, come l'è l'aria alla lingua, ed al palato di un'Uomo. Terzo, deve esservi
una stretta unione fra Dio, e quest'anima. Tutto
ciò, che vi è di più grato al gusto, non può dar piacere ad una bocca, che n'è lontana; del medesimo
modo un'anima per gustar il suo Dio, dev'essergli

perfettamente unita.

Mostriamo queste tre cose per ordine, e primieramente, che S. Giuseppe mend una vita purissima, ed innocentissima. Questo gran Santo, al giudizio di Ruperto Abate (110), non solamente ebbe orrore estremo al peccato grave, ma all'ombra medesima delle piccole colpe, fino a voler abandonar la Santissima Vergine, per timore, che dimorando più lungo tempo con lei, non si avesse anche a leggiermente macchiar la coscienza. La sua ubbidienza fu sì perfetta, che al sentimento del Damasceno (111), e di Origene (112), Egli non mancò giammai fin all'estrema sua vecchiezza di offervar tutt' i punti della Legge, con esattezza degna del Padre di colui, che venuto era dal Cielo in terra per offervarla, e non per violarla. Poca gloria però farebbe, se egli non fusse stato altro, che una puro offervator religioso di quanto i Proseti pre-

<sup>(110)</sup> Beatus Joseph justus fuit usque ad dubitationem dimittendi Virginem. Rupert. lib. 1. de gloria silit hominis.

<sup>(111)</sup> Integram, atque inviolatam legem ad fenettutem usque servaverat. Orat. t. de dormitit. B.V. cadem sere verba babet Orat. de Nativ.B.V. (112) Îtem Orig.bom. t.in diver.

scriveano: si sottopose ancora a tutte le verità della Fede di Gesù Cristo, e senza Evangelio, osfervò i configli Evangelici, che a nostri costumi posson. dare una intera persezione. Per tale effetto Simon di Cassia (113) ci assicura aver unito il nostro Santo nella sua medesima persona un' eccellente discepolo di Mosè, un Cristiano incomparabile, ed un' Uomo spirituale de' più compiti. Ma per esfer meglio persuasi della purità della sua bella anima, esaminiamo lo slontanamento infinito, che

sempre ebbe da ogni sorta di colpe.

Giuseppe l'antico Patriarca (114), nella cui persona la grazia cominciava ad operare, per rappresentare, almeno in figura, qual doveva esser un di Giuseppe dell'Evangelio, protestossi essere risoluto di evitar il peccato, in tal modo, come se non avesse avuto libertà di offendere il suo Dio. Egli con questo pretese infinuarci, che i benefizi del suo Creatore gli legavano, per così dire, le mani, e sopra tutto, che le perfezioni ammirabili del suo Dio, allettavan sì dolcemente, e sì fortemente attraevano il suo cuore, che quasi troyavasi in necessità di essergli sedele. Ma il nostro Santo era tutto penetrato da quei lumi di Fede, che ci fan. conoscere le strettissime obbligazioni, che abbiam. disfuggire il peccato, perche offende un Dio, che ci ha colmato di tanti beni, che merita la nostra. gratitudine, il nostro amore, e l'ubbidienza a' suoi divini comandi, e che può farci provare le sue vendette con pene eterne, se manchiamo al rispetto dovutogli: Egli era ancor fortificato dalla prefen-

( 114 ) Quomodo possum boc malum facere?

Gen. 39.

Vir justus erat in lege, justus ex side, justus ex moribus. Simon de Cassia ex Ord. S. Aug. l. 2. c.I. in Evang.

# LA VITA INTERIORE DI S. GIUSEPPE. 297

fenza di Gesù, e di Maria, che, per così dire, lo mettevano nella dolce impossibilità di disubbidire a Dio, con sicurezza più grande di quella, di cui gloriavasi l'antico Giuseppe. In effetto comecche il nostro Giuseppe a vea l'onore di comandare a duc. Persone impeccabili, l'una per natura, l'altra per grazia, bisognava ancora, ch' Egli fosse quasi impeccabile; imperocche non era ragionevole, che una Stella errante presedesse al moto di quei due bellissimi Pianeti, ne' quali non era macchia, ne moto alcuno men regolato. Un tal riflesso obbliga San Gio: Crisostomo (115), parlando del nostro Santo, ad interrogarci, se abbiam considerata la purità della sua Anima, che giammai non e stata violata? E'l dotto Niceta chiama S. Giuseppe un'Uomo (116), in cui nulla può trovarsi di biasimevole; Anzi li Greci Cattolici l'onorano ancora oggidì ne' loro Inni col nome di tutto Santo; che è quanto a dire, che i suoi pensieri, gli affetti, le opere, e le parole suron sante, ed Egli in tutte le cose su Santo; e tanto esence dal peccato, quanto lo può essere una creatura nel disegno della Provvidenza, e perciò maravigliosamente disposto a gustare le consolazioni celesti.

Secondariamente, dove pensate voi, che questo Santo procurasse trovare i suoi piaceri? Forse ne' falsi beni del secolo, quali tutti insieme non meritano di tirare il nostro cuore, e quali se tal'uno tutti possedesse, in vece di satollarsi, restarebbe conmaggior same? V'ingannate. Giuseppe attinse l'acqua da quella Sorgente medesima, dove i Santi estin-

guo-

<sup>(115)</sup> Vidisti mentem nulla prorsus corruptione violatam? Hom.4 in Matt.

<sup>(116)</sup> Animam in omnibus irreprehensibilem. Citatur tom. 2. Catenæ Patrum Græcorum in cap. 1. Matt.

guono la lor sete per tutta l'eternità: Io parlo di Gesù, quell' Oggetto selice della Beatitudine degli Eletti. L'Anima di Giuseppe andava a riposarsi nella Divinità nascosta del suo Figliuolo; e beveva a lunghi tratti, quanto lo può un viatore, le delizie, che santamente inebriano i Comprensori nel Cielo: Noi abbiamo veduto, dice S. Luca (117), Giuseppe tutto occupato nella considerazione di ciò, che lo Spirito Santo rivelava di Gesù Cristo: L'abbiamo veduto rapito non tanto dalla bellezza esterna di Gesù, ne dalle sue parole vive, e vivisicanti, ne da' suoi miracoli strepitosi, co' quali rapiva il cuor de' medesimi Giudei, quanto dalla Maessa del Verbo velato dalla nostra carne, e dalle persezioni adorabili, ed infinite di Dio, che eran tutte

racchiuse in quella Sacrata Umanità.

Il Padre Eterno (118) si è talmente compiaciuto nel suo Figliuolo unico, che per lui spende tutta la sua tenerezza. I Cieli , la Terra, gli Aftri, gli Elementi, gli Uomini, e gli Angioli non. sono già le più care delizie di quel Dio; Egli nel suo unico Figliuolo Coeterno,e consustanziale trova il suo più compiuto compiacimento: Del medesimo modo il Padre visibile di Gesù può dire con verità, ch'Ei trova tutt'i piaceri in Gesù suo Figlinolo, e più tosto nella sua adorabil Persona, che nelle sue Divine Azioni, benche anco queste lo rendevano ammirabile al Cielo, ed alla Terra. Se un figliuolo (119) savio, e prudente è l'allegrezza del Padre; qual fu mai quella di Giuseppe, possedendo un Figliuolo, non solamente Savio, ma che era la Sapien -

<sup>(117)</sup> Brat Pater ejus, & Mater mirantes super bis, que dicebantur de Illo Luc.

<sup>(118)</sup> In quo mibi bene complacui. Matt. 17. (119) Filius sapiens latificat Patrem . Prov.

pienza medesima! Un Figliuolo, che oltre all'essere infinitamente persetto, valca più Lui solo, che tutti gli Uomini, e gli Angioli insieme. Questa è la cagione, perche un savio Interprete di questi ultimi tempi ha dato una ragione molto plausibile di ciò, che l'Evangelio racconta, che Giuseppe, e Marianon compresero le parole, che loro disse, quando lo ritrovarono nel Tempio. Erano, dic'egli (120), talmente assorti nell'allegrezza di veder Gesù, che la loro Anima non era capace di penetrare, come altre volte, le sue Divine parole. Ciò mostra, che Giuseppe avea trovato in Gesù l'unica sorgen-

te de suoi piaceri.

Per terzo, L'unione dell'anima di S. Giuseppe con Gesù era strettissima, imperciocche nulla vi era, che li disunisse. Il peccato non li separava: L'amor naturale delle Creature, che è il primo ostacolo alla perfezione delle anime innocenti, non. s'interponeva alla loro unione; poicche non vi e stato mai Santo tanto distaccato dalla Terra, come lo Sposo di Maria. Dall'altro canto lo spirito, e'l cuor di Giuseppe facevano in ciascun momento nuovi sforzi per attaccarsi inseparabilmente a quel caro Figlipolo co' legami della Carità. Si sa., che'l Padre, e'l suo Figliuolo non passano per due persone, e che per lo spazio di alcuni anni non possono comparire in pubblico Tribunale I'un contro l'altro; La loro lega è tanto intima, quanto sono confusi i loro diritti. Ma noi possiamo dire con verità, che niun Padre fu mai sì perfettamente unito al fuo Figliuolo, come Giuseppe lo su a Gesu; imperciocche dopo aversi fatta scambievole donazione de' loro cuori, vivean quasi di una medesima vita, e i lo-

<sup>(120)</sup> Ipso nimio gaudio absorpti , verba non poterant capere. Anton. Brojekuvi ex Ordin. Franc.p.1.a.13. in Enar. quatuor Evang.

no cuori riposavan l'un dentro l'altro; se più tosto non vogliam dire, che la lor unione era tanto eccellente, che Giuseppe era passato in quella perserta trassormazione dove i più persetti Contemplati-

vi possono aspirar in questa vita.

Ripigliam'adesso tutto il nostro ragionamentos L'Anima di Giuseppe su persettamente pura ed innocente; e portossi a cercare tutt'i suoi piaceri in. Gesù Cristo, a cui era strettamente unita; bisogna dunque, ch'ella godesse delizie, in qualche modo simili a quelle, che i Santi gustano nell' Empireo. Per questo motivo S. Ireneo (121) assicura, che S. Giuseppe rese i suoi servizi a Gesu sempre in. continua allegrezza: Ed un Dottore (122) del secolo scorso non ha fatto difficoltà di dire, che Giuseppe era morto pria del Salvadore, perche non potè sostener di vantaggio gli eccessi del contento. che gli cagionava la sua Divina presenza. Fa di mestieri notar ancora una doppia differenza, che si ritrova tra i piaceri spirituali, che Giuseppe sentì in questo Mondo, e quei, co' quali Iddio ricompensa il merito de Santi in Paradiso.

Le consolazioni, che S. Giuseppe sperimentò in questo Mondo, non erano sterili, come in qualche modo son quelle de Beati in Cielo: Mi spiego. Benche i piaceri de Santi sieno grandissimi, sono nondimeno sterili, in questo senso, ch'eglino non producono altri piaceri, e l'anima gustandoli n Paradiso,

non

<sup>(121)</sup> In reliqua universa educatione Chrifit gaudens obsequium præstitit. Irenæus l.4. contra bæreses cap. 40.

<sup>(122)</sup> Credo eum vim, & copiam calestium consolationum, ac gaudiorum diutius tolerare non potuise, & petitt emori, ut Sanctus Simeon, absorptus prasentia Salvatoris. Jo. Bourghesius in barm. Evang pag. 76.

non si rende degna da quel tempo in poi di riceverne de'più grandi. Così l'Appostolo S. Pietro non e ora più Beato di quel che era mille anni fa, e la misura del gaudio, che Iddio gli se sentir in disco. prirglisi quando entrò in Cielo, non si è punto ad s eresciuta dopo tanti secoli. Ma Giuseppe ebbe que sto vantaggio, che s'immerse in questo Monde in un'Oceano di delizie feconde; Imperciocci quetto gran Santo meritò in ciascun momento della vita. che questo Oceano di piaceri, per cog dire, si accrescesse da altri Oceani di piaceri ancora più immensi di quello, onde erasi la prima volta ripieno. S. Giovanni (123) descrive nella sua Apocalissi un Torrente misterioso, che esce dal Trono di Dio. e che si sparge per tutto il Paradiso. Questo è quel Torrente, ove i Santi sono gloriosamente sommersi. affin di menarvi per tutta l'eternità una vita piena di delizie. Notate sopra tutto, quanto l'amato Discepolo soggiunge, cioè che alla riva di quel Torrente vi era un'albero, che producea frutta dodici volte l'anno. Dimandate a' Sagri Spositori, chi sia quell'albero? Vi risponderanno, essere Giuseppe vivente in terra; perche è vero, che allor non era sommerso in quel pelago di delizie, dove i Santi viveranno per tutta l'Eternità; ma era piatato alle spode, ed innaffiato da quelle acque salutari, per significare, che almeno molto partecipava de' piaceri eterni de' Santi, e ch'era quasi anticipatamente Beato. Fate ancora riflessione, come quell'albero fecondo produceva frutti in abbodanza: imperciocche Giusep. pe in quello stato di beatitudine anticipata no lasciava di meritare, producendo i frutti delle sue buone Opere, con tal fertilità, come sarebbe quella di un' albe-

<sup>(123)</sup> Ex utraque parte fluminis lignum vitæ afferens fructus duodecim; per singulos menses rededens fructum suum Apoc. 22.

albero in terra, che dasse frutti in abbondanzanon una, ma dodici volte l'anno. Molte altre ragioni mi si fanno avanti per istabilir meglio questo particolar privilegio della felicità di S. Giuseppe.

Siccome il merito de Santi finisce di crescere in quel momento, che muojono; così la loro ricompensa è determinata, e i loro piaceri, che sono l'essenza della felicità, non potranno aumentarsi. Ma perche S. Giuseppe, mentre fu in terra, sempre visse nella pratica di tutte le virtù, che accrescevano il suo merito in ciascun momento, perciò non è da maravigliarsi, se le consolazioni raddoppiavansi 'n tutte le ore di sua vita. Dico ancora di più. Il Salvatore del Mondo venuto tra noi volle accomodarsi all'ordine della natura, e manifestarsi crescendo a poco a poco (124) come gli altri Uomini, Ei discopriva per tanto da giorno in giorno al caro suo Padre qualche nuovo raggio delle Divine sue perfezioni, a misura, che avanzavasi in età. In un giorno l'Amabile Figliuolo dava qualche saggio di Sapienza infinita; in un'altro facea risplendere la sua autorità assoluta sopra tutte le creature; e permetteva in qualche altra occasione alla sua magnificenza, o alla sua prudenza; o alla sua Misericordia di palesarsi: E quel Divin Fior de Cantici(125). non più ristretto nella radice di Gesse, non più chinso nel tallo, non più nascosto nel suo boccio, non inviluppato tra frondi, che lo involavan dagli occhi, si spandeva, se mi è permesso di così dire, a poco a poco, graziolissimamente alla presenza di Giuseppe, ed esalava nel di lui cuore profumi infinitamente deliziosi. Così i piaceri celefti

<sup>(124)</sup> Jesus proficiebat sapientia, & etate, & gratia upud Deum, & homines. Luc.z. (125) Ego sum sos campi. Cant.z.

## LA VITA INTERIORE DI S.GIUSEPPE. 303

lesti di questo Padre Vergine crescean da momento in momento di sua vita, e perciò in questo senso la Chiesa (126) accerta, ch'era più beato Lui in Terra, che i Santi nel Paradiso. Ed eccovi una seconda pruova, ancor più sensibile della prima.

Le delizie di Giuseppe in terra ebbero più estensione, che non quelle de Beati in Cielo; Poicche de' Beati l'Anima sola e persettamente contenta; il corpo è rinchiuso ne sepoleri, o al più, collocato sopra i nostri Altari, privo però di vita, e perciò di ogni piacere. Ma l'anima di Giuseppe ebra di confolazioni spirituali comunicava al suo Corpo una felicità speciale. E siccome il Precursore diè in tripudi di gioja nel momento, che si conobbe il Salvator d'appresso; così tutte le volte, che Giuseppe si accostava al Salvatore, o il Salvatore a Giuseppe, fentivasi ripieno di contentezza sopraceleste. Esaminiamo però col discorso questa sensibile beatitudine. La vista di Gesù sarà un di la beatitudine de' nostri occhi; ma Giuseppe ne ottenne il bramato possesso in questo Mondo; E se Gesu Cristo (127) chiama beati gli occhi, che lo han veduto in terra, qual mai sarà stato il piacer di un Santo, che con lume. straordinario contemplò sì spesso, ed a bell'agio la faccia adorabile del Salvatore, la più dilettevole di tutte l'esterne bellezze! Abramo (-128) desiderò con ardor di vedere il Messia, e vedutolo, non potè contenersi di non dare in eccessi di allegrezza. E pure il gran Patriarca non potette vederlo, che di lontano.

<sup>(126)</sup> Tu vivens Superis par, mira sorte

<sup>(127)</sup> Beati oculi qui vident, que voi videtis.Luc.10.

<sup>(128)</sup> Exultavit, ut videret diem meum, vidit, & gavisus eft. Joan. 8.

tano, e con un guardo affai debole, perche appena lo distingueva tra le oscurità di tanti secoli suturi. Che diremo però di Giuseppe, il quale videlo sempre da vicino, e continuamente lo contemplo non con vista adombrata dalla lontananza, come Abramo, ma chiaramente, distintamente, ed immediatamente! Mose, quali preghiere non offeri al Cielo, per ottener la grazia di veder Dio? E pure Iddio non volle mostrargli la sua faccia. Ma Giuseppe rimirava in ogn'ora a suo bel piacere quel Volto, oggetto de' Beati; Volto, in cui solo risplende assai più di bellezza, che in tutti li Santi del Cielo. Voglio aggiugner di più con un gran Predicator (129), che'l Salvatore fu più liberale con San-Giuseppe, che con i suoi tre Appostoli favoriti; imperciocche si trassigurò non una sola volta, maspessissimo d'avanti al suo Caro Padre; non per confermare la di lui Fede, ma per premiarla. Allora il gran Santo meglio istruito, che S. Pietro, non dimandava a Gesù di non aver altra occupazione che di contemplar la sua Bellezza, più bella del Sole; con tutto che avesse gustato dolcezze tali, che'l Capo degli Appostoli non gustò su'l Tabor, e che i Santi non sentiranno nel Cielo, se non dopo l'universale risurrezione.

Non so, se avrem difficoltà a credere, che il Salvator del Mondo susse, a rispetto di Giuseppe, in una quasi continua trassigurazione. Questa gloriaperò è stabilita dal sentimento di S. Ilario (130).

(130) Citatur a S. Thom in Catena, in cap.

<sup>(129)</sup> Cui non semel, sed sæpiùs, ut piè creditur, se benedicus Jesus transsiguratum in corpore glorioso ostendit. Bernardin de Bustis ser. 12 de Desponsat. B.M.V.

Il nostro Santo, , dic'egli, riconobbe il mistero dell'Incarnazione, e la Maestà del Verbo, nascosto nell'utero di una Verginella, da' raggi risplendentia che comparivano d'intorno a quella Maestosa Donzella, e dal di lei sacrato seno portavansi a sfolgorarle su'l volto. Quello medesimo splendore, continua il medesimo Padre, benche impercettibile alla vista grossolana di altri Uomini, era nondimeno sì grande, che Giuseppe (131) non potè mirare l'amabil Vergine, che dopo il parto. Il Maestro de' Teologi (132), che tutto esamina con esattezza, non disappruova l'opinione di alcuni Padri, e specialmente di Origene (133), il quale spiega così le parole dell' Evangelio : Giuseppé non fermò i suoi occhi su'l volto della Vergine, fino a tanto, che avendo partorito, lo splendor, che la coronava, si diminuì, quanto era necessario, affinche la potesse rimirare. Or se Gesù era circondato da un lume sì penetrante, ancor ristretto nell'utero materno; è molto probabile, che quel Divin Sole essendosi poi sviluppato da quella bella Nuvola, che lo nascondeva, avrà continuamente spiccati da tutto il corpo raggi luminofissimi; per modo tale che rispetto a Giuseppe può dirsi, che stasse quasi in una continua trasfigurazione; come la Santissima Vergine l'ac-

<sup>(131)</sup> Et non cognovit eam, donec peperit filium suum primogenitum. Matt.1.

<sup>(132)</sup> D.Th.3.p.qu.28.ar.3.Idem babet in C. 1.Matt. sub fin.

<sup>(133)</sup> Quandiù Virgo Beata habuit in suo utero Solem justitiæ, tantus sulgor exibat a sacie ejus, quod Joseph eam cognoscere non valebat; nec ejus saciem intendere poterat, donec ejus uterus evacuatus suit. Origin Cap. 1. Matt.

l'accertò, parlando altre volte a S. Brigida (134). Ne solamente gli occhi, ma gli orecchi ancora di Giuseppe godettero un'anticipata felicità : Perche tutte le musiche, e tutt'i concerti, che si sentono nel Mondo, non sono si deliziosi; quanto una sola parola della divina bocca di Gesù; Parola, che rasciuga in un'attimo le lagrime (135) degli afflitti; Parola, che risuscita morti (136); parola, che calma le procelle più violenti non men del mare, che de' nostri cuori (137): Parola che versa (138) un' Oceano di consolazioni nelle anime più desolate. Or se una parola sola di Gesù avea tanto di dolcezza, e di efficacia per rapir il cuore de' suoi fortunati Uditori; qual piacere non avrà ricevuto Giuseppe in quei lunghi discorsi, in quegl'interrotti trattenimenti col Salvatore? Quante volte il gran-Santo si prese la confidenza di domandar al Figliuol di Dio colla Sposa de' Cantici, che gli avesse fatto udir la sua voce (139)? S'Egli volea alleggerire le pene dell'esilio, se cercava raddolcire i strapazzi del viaggio, se avea bisogno di sollievo nelle fatiche, bastava sol, che dicesse: Caro mio figlio Gesù, unica consolazione dell'Anima mia, vi piaccia trattenermi con qualche vostro discorso, e d'infegnarmi qualche cosa! E come non può dubitarsi, che'l Salvator avesse molta compiacenza in contentarlo, così bisogna essere persuasi, che Giuseppe fu più allettato da quella voce Divina, che nol

ſa-

<sup>(134)</sup> Vidimus lumen admirabile multotics circumfulfisse eum. Lib. 6. revel c. 58.

<sup>(135)</sup> Noli flere . Luc. 7. (136) Veni foras Jo. 19.

<sup>( 137 )</sup> Ego sum Matt. 14.

<sup>( 138 )</sup> Avete. Mattiz 8.

<sup>(139)</sup> Sonet vox tua in autibus meis. Cant.

LA VITA INTERIORE DI S.GIUSEPPE. 307

sarebbe stato dall'armonia degli Angioli.

Questi piaceri però, per quanto fossero giocondi, non eran da paragonarli con quei, che pruovava da quei deliziosissimi baci, che imprimeva nel Volto sacrato di Gesù, ed in quella Bocca adorabile, da dove son usciti tanti oracoli. L'amabil Figliuolo non aspettava, che'l caro Padre gli cercasse questo favore colla Sposa de' Cantici (140); perchel'Umiltà vietava a Giuseppe l'alpirare a tanta gloria: Ma il Pargoletto Divino, come insegnano S. Bernardo (141), e'l dotto Gersone (142), prevedendo il desiderio di suo Padre, da se l'esso se gli lanciava vezzofetto al collo con dolciffimi accarezzamenti, e lo abbracciava, e teneramente lo stringeva, e gli versava nel cuore dolcezze superiori a quelle, che può la mente comprendere. E poicchè Egli introducea col soffio lo Spirito Santo nelle anime degli Appostoli; è credibile, che quella medesima bocca versasse sovente torrenti di piaceri nella persona di Giuseppe, facendolo respirar un' aria affai più pura di quella, onde viveano i nostri primi Progenitori nello stato dell'innocenza. E se il soffio di un Dio diede altre volte la vita ad una massa di terra; quello di Gesù senza dubbio su per S. Giuseppe una forgente inesausta di piaceri.

Finalmente le mani, e le braccia di Giuseppepossedettero in questo Mondo una felicità particolare in portar si spesso il Verbo fatto Carne, sperimentando la verità di quell' Oracolo dell' Evange-

<sup>(140)</sup> Osculetur me osculo oris sui . Cant. t. (141) Arbitror & Joseph virum Mariæ super genua frequenter illi arrissse. Bern ser 43.in Cant.

<sup>(142)</sup> Cum omnibus pueritiæ gratissimæblan dimentis.Gers super Magnif.

lio (143): Il mio peso è leggiero. Perche in esfetto quel carico era ugualmente leggiero, delizioso, ed onorevole, e Giuseppe mai non si lamento della sua gravezza; ben sapendo, che i Cherubini, ed i Serafini fi glorian di portarlo sopra le loro ali. Il tocco del lembo della veste del Salvatore conservò la vita temporale ad una Donna travagliata da flusso di sangue; ma questo Divin Salvator procurd una vita infinitamente più deliziosa al suo caro Padre in abbracciarlo mille volte, allorche abbandonavasi tra le sue braccia per esservi sostenuto, e per pigliarvi il suo riposo. La Carne del Salvatore ella è ancora una Carne vivificante, poicche a' tempi nostri, benche velata sotto le specie di pane, pure conserva qualche volta la vita natutale de' corpi, ed aumenta sempre quella dell'anime di coloro, che lo ricevono in istato di grazia. e gli dispone all'acquisto del Paradiso. Dice Tertulliano (44), che quel fango, con cui Adamo fu formato, riceveva un grande onore, tutte le volte, che Dio lo toccava: Ma noi abbiamo più motivo di credere, che S. Giuseppe ricavasse vantaggi incomparabilmente più grandi dalla tenerezza di Amore, che Gesù dimostrogli, abbracciandolo teneramente .

O Casa di Nazaret, mille volte più sortunatadi quella di Zaccheo, quale il Salvatore riempi di benedizioni celesti! O Camera, in cui abitò Giuseppe, più Santa de' nostri Tabernacoli! Diteci, quante volte vedeste questo gran Santo immerso in un'Oceano di consolazioni? Quante volte gli su di bisogno interrompere il lavoro, quando il cuor tut-

to

<sup>(143)</sup> Onus meum leve. Matt.11.

<sup>(144)</sup> Itaque toties bonoratur, quoties manum Dei ratitur. Tertul lib.de Resurrect. Carn.cap.

#### LA VITA INTERIORE DI S. GIUSEPPE. 309

to affatto abbandonavasi all'Amor di Gesù, chegli era accanto? Quante volte passò il tempo destinato al sonno nel contemplare il Salvator giacente nella Gulla. Parlateci di quei giorni beati, ne' quali gli eccessi del gaudio l'obbligavano a versar da suoi occhi torrenti di dolcissime lagrime? Raccontateci i teneri sospiri, che inviò al Gielo, allorche era tutto assorbito da' piaceri celesti. Che se le mura, e'l tetto di questa Sagra Casa nulla c'insegnano; Voi almeno o Spiriti Beati, che circondavate altre volte questo gran Santo, diteci ciò, che ne sapete? Ma! come potran Eglino spiegarsi in materie sì rilevanti; E noi come potrem intendere l'idioma Angelico? Diamo fine a tutto questo Discorso.

Se è certo, come già avete veduto, che l'Anima di S. Giuseppe su ripiena di lumi sopracelessi, infiammata di amore, colma di piaceri dimorando in questa vita; e se è vero questa essere la sorte di vita de Beati in Cielo; Non ho io ragione di direcon tutta la Chiesa, che la vita interna di S. Giuseppe in terra susse stata simile a quella, che menano i Santi nell' Empireo (145)? Si canti adunque, ormai si canti in tutt'i Santuari di nostra Religione, e si canti con più melodia, che pe'l passato: Voi, Voi o Giuseppe avete goduto in questo Mondo una vita, non solamente simile, ma prese-

ribile a quella de' Beati in Cielo!



V 3

Ri-

<sup>(145)</sup> Tu vivens Superis par, frueris Deo mira sorte beatior.

## Riflessione Morale.

S An Giuseppe su Beato in questo Mondo. Lo sarem noi almeno nell'altro? Ah! che disgrazia sarebbe, se avendo molto patito nel tempo, più avessimo a patire nell'Eternità? Gesù Cristo (146) esortò i suoi Appostoli, e con essoloro tutt'i sedeli a ricercar qualche beatitudine in questa vita, incominciando fin da adesso a gustar ciò, che speriamo di ottener alla fine de'nostri giorni . San Bernardo (147) accerta, che colui, che non è in qualche modo Beato prima di morire, non lo sarà mai dopo la morte, e bisogna, dic'egli, vivere ora in una specie di Paradiso terrestre ; per essere un di ricevuti nel Regno de' Cieli . Di tutti gl'Ifraeliti, che uscirono dalla cattività di Egitto, Calebbo, Cososue (148) entraron soli nella Terra promesfa; perche essi l'avean visitata, n'avean gustati i frutti, e sollecitata la conquissa. Questa è una figura; ma eccovi una verità : Se la vostra anima non si solleva spesso verso il Gielo per conversar co' Beati, se voi non cominciate a vivere nel modo, che essi vivono, procurando di menar una. vita, che dopo i lumi della Grazia altro non brami, che gli ardori della Carità, ed i piaceri dello Spirito; Voi non possederete giammai nell' Eternità, dove siamo incamminati, i lumi, l'amore, e le delizie de' Santi. La vostra vita è nascosta in Dio. con

(146) Hec est vita eterna, ut cognoscant te solum Deum verum. Jo. 17.

(148) Numer.14.

<sup>(147)</sup> Si Paradisum terrenum denuò nobis reddendum non speramus, quomodo Regnum Cælorum sperabimus? Ser.1.in Nat.Domini.

#### LA VITA ÎNTERIORE DI S.GIUSEPPE. 314

con Gesù Cristo. L'Appostolo (149) parla di quella vita beata per anticipazione, di quella vita non conosciuta da' mondani, le di cui azioni sempre sante, si rubban a' medesimi nostri sensi esterni; di quella vita, di cui noi dobbiamo più stimar la minima consolazione, che tutt'i piaceri, che incantano gl'Idolatri del Mondo. Questa vita, dice l'Appostolo, è nascosta: Iddio solo n'è testimonio, e siecome Egli n'è il sostegno, e la ricompensa, così noi dobbiam'essere nel medesimo tempo ben persuasi, che se non possediam questa vita in terra, in vano speriamo la vita eterna. Le nostre anime, benche rinchiuse in corpi mortali, sono nondimeno incapaci di contentarsi di un bene creato: Ed è cera

to, che Dio è pronto dal canto suo a soddisfare anche in questo. Mondo a tutti i nostri giusti desideri, ed a farsi conoscere, amare, e gustare, per quanto comporta la nostra capacità.



4 DIS-

<sup>(149)</sup> Vita vastra ascondita est cum Christo in Deo. ad Colos. 3.

## DISCORSO VI.

# Della Giustizia di S. Giuseppe.

Ddio solamente è quello, che può farci conoscere l'eroiche virtù de Santi : imperciocche Egli solo può fissar i suoi occhi nel fondo del loro cuore; dove stanno nascoste. Gli Uomini non sanno ciò, che vi ha di più considerabile nella vita delle persone da bene; talmente che, per esprimere quel poco, che ne sanno, sono costretti a comporre lunghi discorsi, allor quando voglion farne gli elogj: Ma-Iddio rappresenta, quando vuole, in un tratto, quanto hanno di lodevole. Noi troviamo nell' Evangelio ( r ) un maraviglioso Panegirico di S. Giuseppe composto di due,o tre parole: Giuseppe fu Giusto, Ciò basta, dice S. Crisostomo ( a ), per far comprendere, quanto vi era di più eccellente nella persona di S. Giuseppe, perche Egli su persettamente giusto, ma di quella giustizia, che è Speranza, e Carità; di quella Giustizia, che è prudente, umile, paziente, misericordiosa: di quella Giustizia, che fa gli Uomini temperati, animoli, casti, sobrii, e costanti; e dobbiam esser persuasi con S. Girolamo (3), che lo Spirito Santo chiama S. Giuseppe Uomo giusto, per

(2) Justum bic in omni virtute dicit esse perfectum. Chrys. hom. q. in Cap. 1. Matth.

<sup>(</sup> I ) Joseph autem vir ejus cum effet justus. Matsb. I.

<sup>(3)</sup> Joseph vocari justum attendite propter omnium virtutum perfectam possessionem: In bunc locum Matth. Joseph autem Vir ejus cum effet Iu-Rus.

per farci comprendere, che Egli in effetto ha posseduto tutte le virtù.

Non è fenza ragione, che l' Evangelista pria di parlar di S. Giuseppe descrive a lungo la sua genealogia. Egli pretende, secondo S Pier Crisologo, Ruperto Abate, ed altri, con far menzione di tanti gran Re,e Patriarchi, d'infinuarci, che S. Giuseppe avea raccolto in se stesso tutte le virtu, per esser un' Uomo ripieno dello Spirito di tutti li Giusti . S. Paolo insegna, che nella Carità si comprende, quasi ogni sorta di virtù, e la Giustizia nel sentimento de nostri Dottori (4), è sovente presa per una virtù, che abbraccia tutte le altre virtù . Sembra, che noi possiam paragonare questi due eccellenti ornamenti della nostra anima alle perfezioni divine, quali ciascuna, secondo la più sana Teologia, le comprende tutte. Di sortacche, se noi facciamo in compendio un panegirico intero di una persona, pubblicando, che ella ha posseduto tutte le virtù; lo Spirito Santo accertandoci, che S. Giuseppe è stato perfettamente giusto, ha detto in una sola parola quanto vi è di grande nel Santo.

E poicché il nome di Giusto, di cui lo Spirito Santo si servi nel Vecchio (1), e nel Nuovo (6) Testamento per rappresentare in compendio tutte le perfezioni infinite di Gesù Cristo medesimo, comprende nella sua fignificazione le più rare virtà del nostro Santo; giudico a proposito di spiegarlo in questo discorso, mostrando, che S. Giuseppe su un' Uomo veramente giusto; Imperciocche Egli soddissece a tutt'i doveri particolari, e generali del-

la

<sup>(4)</sup> Est altera justitia generalis, quæ ex cunctis omninò perficitur. Chros. hom.4. in Cap. 1. Matth.

<sup>(5)</sup> Nubes pluant Justum. Ifa.45.

<sup>(6)</sup> Prænuntiabant de adventu Justi. Act. 78

la Giustizia. Primo inverso Dio; Secondo inverso il prossimo; Terzo inverso se stesso Dal Beato Alberto Magno (7) ho pigliato il disegno di questo discorso; Il Santo Dottore insegna, che S. Giusepperiuni in se tutte le virtà, che lo resero degno di esfer chiamato Giusto, adempiendo intieramente le sue obbligazioni rispetto a Dio, rispetto al prossimo, e rispetto a se stesso. Queste sono le tre verità, che stabiliremo nelle tre parti di questo Discorso.

### PARTE PRIMA.

# S. Giuseppe su persettamente giusto rispetto a Dio.

Independenza di Dio, e l'autorità suprema, ch'
Egli ha sopra tutte le Creature, è una dellesue perfezioni infinite, che noi più di tutte dobbiamo onorare; E ciò non può farsi in altro modo, che
in eseguendo sedelmente ciò, che da lui ci viencomandato. La nostra obbligazione più essenziale,
che comprende tutte le altre, rispetto a Dio, è l'intera ubbidienza, che dobbiamo avere a suoi ordini.
E questo è il dovere, benche comune, a cui S. Giuseppe ha soddissatto. La Sacra Scrittura racconta
molte azioni eroiche della sua ubbidienza, che l'obbligò a sottomettersi a tutto ciò, che Dio voleva, o
fusse,

<sup>(7)</sup> Quantum ad se ipsum, & quantum ad pronimum, & quantum ad Deum sublimatus suit virtutum augumentatione. Albert trads super Missus est q.23 in fine.

fosse, che gli comandasse immediatamente, parlandogli al cuore, o susse, che gli parlasse per mezzo di Angioli, o susse, che gli manisestasse i suoi voleri per mezzo di qualche Potenza Ecclesiastica, o Secolare, o susse, che gli spiegasse i suoi ordini con la lettura de' libri della Legge. Non sarà facile per verità metter in chiaro tante illustri pruove, che s. Giuseppe ci lasciò della sua sommessione: Che però io non mi attacco, che ad una sola delle sue azioni per persuaderci, ch' Egli collocò in grado sì alto questa virtù, che su di ammirazione agli Uomini, ed agli Angioli, e su di sommo gradimento a Dio.

Rammentatevi, vi prego, di ciò, che S. Matteo (8) scriffe nel suo Evangelio: Un'Angelo del Signore apparve in fogno a Giuleppe, e gli diffe: Levatevi su, prendete il Bambino Gesu, e la sua Madre, fuggite in Egitto, ed ivi dimorate fino a nuovo mio ordine, perche Erode va in cerca del Fanciullino per ucciderlo. Giuseppe levatosi piglio Gesù , e la Madre, e nel bujo della notte s'incamminò per l'Egitto, dove dimorò fino alla morte di Erode. E' quelto un de'più rari, e de' più stupendi miracoli di ubbidienza, che sia accaduto, da che Dio ha creato il Mondo. Imperciocche, per rendere questa virtù ammirabile, bisogna, che tre cose insieme vi concorrano: L'una riguardi il Capo, che comanda; l'altra, l'Azione, che è ordinata; la terza, il Soggetto, che ubbidifce. Allor quando colui, che governa, intima i suoi ordini con un modo, che paja alquanto aspro, e niente sembri aver di dolcezza: quando la cosa, che si prescrive, è per se stessa difficile; l'inferiore nondimeno la eseguisce con quella prontezza, integrità, e sommessione di spirito, che gli è possibile; certamente questa è una ubbidienza la più

più perfetta, che possiamo immaginarci. Or se consideriamo le sopra accennate parole dell'Evangelio, confesseremo, che contengono caratteri di ubbidienza, la più eccellente, che possa desiderarsi in un-Santo. Cominciamo da una moltitudine di circostanze, che meritan da noi esser ben'esaminate, poicche i Padri della Chiesa, ed i Savi l'han giudicate degne di esser ponderate: Elleno ci persuadono essere stati dati a Giuseppe gli ordini del Cielo con un modo da metter la sua ubbidienza all'ul-

tima pruova.

Primieramente S. Girolamo (9) ha notato, spiegando l'Evangelio, che Dio si contenta d'inviare un' Angelo a Giuseppe senza fargli sapere la sua. volontà, facendosi intender lui medesimo conrivelazione-immediata, come poteva, e come avea fatto tante altre volte con altri Santi del Vecchio Testamento. Di sortacche non si può meglio soddisfar alla quistione, che'l Beato Alberto Magno (10) propone in questi termini: Non pare ragionevolissimo, che Dio da se stesso dovesse fare l'onore a S. Giuleppe di rivelargli la sua volontà. Ma nol fece, perche volea metter Giuseppe in una bella occasione di far comparire la sua ubbidienza. E' necessario ancora fare un'altra riflessione. Allor quando Iddio si è servito degli Angioli per intimare qualche ordine agli Uomini, ha voluto ordinariamente, che si presentassero d'avanti a loro risplendenti con maestoso splendore, e che prendessero un corpo, il quale potesse incatenare il cuore de' Spettatori, allettando i lor' occhi; affinche quella esterior maestà unita alla forza de' lumi sopranaturali, ispirasse loro la docilità, e gl'inducesse a sot-

(9) In cap.2.Matt.

<sup>(10)</sup> Videtur, qued per se ipsum apparere debuit Dominus. Albert. Magn. in Cap. 1. Matt.

comettersi con più divozione all'autorità divina... Un tal modo appunto uso Dio con Abramo, con-Mose, con Sansone, con Daniele, e con molti altri illustri Personaggi dell'antica, e della nuova Legge. Zaccaria, dice il Beato Alberto Magno (11), poco dianzi fu onorato della vista sensibile di una di quelle beate intelligenze; benche il suo dubbio biasimevole mostrasse di aver meno di Giuseppe. meritato quel favore. Nulladimeno il Messaggiero celeste, che intima gli ordini di Dio a S. Giuseppe, manifestasi solamente al suo spirito, e gli parla, radunando le specie della sua immaginazione, che formavano un ritratto animato dell'Angelo presente, e nello stesso tempo eran caratteri vivi, che esprimevano il divino volere. Così Giuseppe su privo di quel piacere, che dolcemente avrebbe rinvigoriti i suoi sensi con quella bellezza, che dal'interna natura degli Angioli risplende sopra i corpi presi in prestito per farsi vedere. Un tal piacere servì altre volte di potente soccorso all'ubbidienza di altri Santi; la quale per conseguenza può dirsi me-no maravigliosa di quella del nostro Santo. Questa è offervazione del fottilissimo ingegno dell'Angelo delle Scuole: Egli confessa, che le apparizioni esterne raddolciscono la difficoltà, che abbiamo a creder ciò, che ci è rivelato, o ad ubbidire a quanto ci è comandato; ed in oltre accerta (12) con S. Crisostomo, che la Vergine ebbe bisogno di tutto lo splendore di un'apparizione sensibile a cagione della grandezza del Misterio, che l'Angelo avea da. proporle; Adunque è evidente, che Dio facendo sapere la sua volontà a Giuseppe con un modo me-

(II) In Cap. I. Matt.

<sup>(12)</sup> Quia magnam valde accipiebat revelationem ab Angelo, egebat ante tanta rei eventum revelatione solemni. 3.p.q. 30.a. 3. in Cap. 1. Matt.

no onorevole, e meno grato di quello, con cui manifettolla a molti altri Santi : Egli pretende far

pruove straordinarie della sua ubbidienza.

Secondariamente Iddio gli fece intimare i suoi ordini, mentre dormiva, e non fu l'Angelo, ma. l'ubbidienza del Santo, che lo svegliò. Non è da. dubitarsi, che se l'Ambasciadore Celeste gli avesse. parlato fuori del fonno, Ei avrebbe ubbidito conminor pena. E per tal motivo l'Angelo (13), che fe sortire dalla prigione il Principe degli Appostoli, prima d'intimargli i comandi del Cielo, con estraordinario favore lo scosse dal sonno. S. Giuseppe non offese allora in verun conto le regole della Prudenza, credendo subito ció, che gli fu detto dall'Angelo. Nondimeno se questa rivelazione fosse stata. fatta, quando la libertà non era sospesa, sicchè avesfe potuto Giuseppe esaminare, consultare, e deliberare, per oprar dipoi con lumi più chiari ; per verità questo Santo non sarebbe stato più certo, maalmeno avrebbe avuto maggior consolazione infottomettere il suo spirito, e si sarebbe perciò applicato all'esecuzione degli ordini del Cielo conpiù dolcezza, e facilità. Le Verità Divine, che abbiamo ricevute da' Profeti, e dagli Appostoli, hanno qualche oscurità : Ma il discorso, che dall'Angelo si fa a Giuseppe, oltre all'ombre ordina. rie, è inviluppato da dense tenebre, ove lo spirito si ritrova la notte in mezzo al sonno: E se è necessario, che ancor vegliando facciamo degli sforzi, e ci folleviamo sopra di noi medesimi per credere ciocchè la Sacra Scrittura c'insegna, bisognò, che San Giuseppe si facesse assai maggior violenza, dormendo per ascoltare, per credere, e per ubbidir perfetta-

<sup>(13)</sup> Percussòque latere Petri excitavit eum.

tamente. Uno degli amici del Profeta Giobbe (14) conobbe questa verità per esperienza, poicche accerta, che la rivelazione, ch'ebbe in fogno, non folamente lo spaventò (15), ma con difficoltà conobbe la voce di Dio, e di molta applicazione vi volle, e contenzion di spirito, per comprender ciò, che comandato gli su in modo oscuro. Il Messaggiere Celeste ben sapeva, che Giuseppe dovea levarsi di letto, per cominciar subito il suo viaggio; perciò sembra, che avvedutamente, ed a bella posta gli parlasse in tempo del sonno, e nella buja notte; per mettere in più chiara luce la perfezione della . di lui ubbidienza.

In terzo luogo l'Angelo, al fentimento di unfavio Dottore (16), si esprime in questa occasione con una maniera, che sembra troppo imperiosa. Perche ecco com Ei parla: Prendete il Bambino, e la sua Madre, e fuggite in Egitto; ed ivi dimorate sin'a nuovo vio ordine. La prima, e l'ultima volta, ch'ei trattò con Giuseppe, non si servi di sì sorti espressioni (17), e di così assoluto comando; E pure ogni minimo segno del Divin volere seco altrettanta impressione nell' animo di Giuseppe, quanta avrebbe potuto fare un' espresso comando. Bisogna anche notar con S. Pier Crisologo (18), che quell'Angelo, che a Giuseppe impose ordini si pre-

(16) Formula præcisa, & imperiosa. Jo. Bourg besius in Harmon. Evang pag. 118.

(17) Noli timere accipere Maram Conjugem tuam. Matt. 1 .

<sup>(14)</sup> In horrore visionis nocturnæ. Joh. 4. (15) Ad me dictum est verbum absconditum, G quaft furtive suscepit auris mea venas susurri ejus. Ibidem.

<sup>(18)</sup> Reverentiùs diceret, vade in Ægyptum. Chrosol fer. 151.

precisi, non gli raddolcì con qualche parola officiosa nè con alcuna offerta obbligante, anzi cagionandogli un gran timore, ne pur degnollo di una parola, per afficurarlo. Qualche mese prima lo aveva esortato a nulla temere (19), quando effettivamente non n'avea motivo; Ed ora, che v' ha non poco da temersi, e lo vede sopraffatto da timore, non cura di consolarlo. Avevano altre volte gli Spiriti Beati falutato con maniere obbliganti Persone men considerabili di Giuseppe : Perche non gli parlarono, come a Gedeone (20), o a Daniele (21)? Perche non gli offersero qualche servizio. come a Tobia (22)? Perche ne men si degnarono di chiamarlo per nome? Sapeano, ch'Egli era. Figliuolo di Davide, nè era passato molto tempo, da che l'avevano onorato con questo titolo, dovutogli per giustizia, come vuole Ruperto Abate (23). Perche non gli dissero almeno: Prendi il Figliuol dell'Eterno Padre, o pure Gesù vero Messia, e fuggi in Egitto? Ma l'Angelo si serve di una espressione, la quale non dà a Giuseppe niun'alta. idea del Salvatore, che risvegli in lui il coraggio. Prendi'l Bambino: questi sono i termini dello Spirito Celeste, che oscurando in qualche modo la gloria del Figliuolo di Dio, fanno maggiormente risplendere l'ubbidienza di Giuseppe.

In

<sup>(19)</sup> Noli timere accipere' Mariam Conjugem

<sup>(20)</sup> Dominus tecum viroru fortissime, Jud. 6.

<sup>(21)</sup> Daniel Vir desideriorum. Dan. 1.

<sup>(23)</sup> Ego ducam, Greducam eum ad te.Tob.

<sup>(23)</sup> Hec nominatio magnifica propria est Beati Joseph libin 4. Evang cap. 6.

cioc-

In quarto luogo, allor quando Iddio volle cassigar Davidde (24) reo di colpa, gli diede la fcelta di diverse pene, perche trionfasse anche la sua mifericordia nel tempo stesso, in cui effercitava la-Giustizia. Piacendo ora a Dio di esercitare la pazienza di un' innocente, non gli dà libertà di sciegliersi il luogo ove in esilio vuol mandarlo. Non gli manda pertanto questa ambasciata per l'Angelo: Giuseppe il Cielo vi permette di nascondervi, o di fuggire; perciò potete ritirarvi in Egitto, o inverso le frontiere della Galilea , e se questi paesi non vi aggradano, potete rifugiarvi nell'Arabia. ivi cercando qualche afilo ne' Regni di uno de' tre Monarchi venuti poco fa offequioli ad adorare il Messa! Un tal modo di procedere avrebbe avuto qualche dolcezza, e cercando il Santo medesimo qualche luogo per la sua ritirata, pare, che gli si farebbon refi gl'incommodi più sopportabili e Iddio nondimeno volendo; che l'ubbidienza di S. Giuseppe susse eroica, lo priva di questa natural soddisfazione, che ogn'Uomo sperimenta nell'uso della propria libertà, e determina Egli medesimo il luogo, dove deve andare in efilio. Giufeppe adunque ritrovasi in necessità di salvarsi appresso Idolatri; e non per inclinazione, dice S. Pier Crisologo (25), ma per obbligo s'impegna a fare questo viaggio. E pure bisogna confessare, che questa determinazione del luogo, ove ha ordine di conferirsi, non riesce a Giuseppe tanto dura, quanto la indeterminazione del tempo, che deve dimorar in Egitto, come c'infegna il Santo Vescovo di Genevra (26). Imper-

<sup>( 24 (</sup> Trium tibi datur optio, elige unum, quod volueris. Lib. 1. Reg. C. 24.

<sup>(25)</sup> Mandatur fuga, non profectio; imponisur necessitas, non voluntas. Chrysol. ser. 150.

<sup>(26)</sup> Entretien.19.

ciocche gli ordina l'Angelo (27) di trattenervisi fin'a nuovo fuo avviso. Ma sarà forsi da quì ad un'anno, che voi ritornerete savio Ministro del Signore? Sarà fra due, o tre mesi? Voi senza dubbio lo sapete; e perche dunque lo nascondete à Giuseppe? Se glie lo fate sapere. Ei potrà prender le misure per proveder a bisogni di sua famiglia, e con minore incommodo sopporterà gli scommodi del suo esilio. A Nabuccodonosor, benche empio, si fe sapere, che per sette anni dovea vivere nella foresta fuori del suo Palazzo Reale. Ad un Faraone, benche Pagano, si manisestò la sterilità, che per sette anni doveva affliggere il suo Regno. E perche non si concede a Giuseppe ciò, che non si negò agli empj, ed Idolatri? E pure lo Spirito Beato non si spiega di vantaggio; Il suo silenzio non è effetto d'ignoranza, secondo il sentimento di Alberto Magno (28), ma e desiderio, che ha di comandare a Giuseppe in un modo, che renda la sua ubbidienza ammirabile, facendo vedere, ch'Egli è pronto a tutto, ed intieramente sagrificato al Divin volere.

In quinto luogo, noi leggiamo nella Sacra Scrittura, che Iddio in far comandi, la esecuzione de quali pareva difficile, prometteva grandi ricompense (29); e S. Ambrogio (30) osservò, che quando ordinò ad Abramo di uscir dal suo paese

na-

<sup>(27)</sup> Esto ibi, usque dum dicam tibi. Matt. 2. (28) Nec causa est cur Angelus nesciat, quam-

<sup>(28)</sup> Nec causa est cur Angelus nesciat, quamdiù morari in Egypto debeat; sed ideò est, quia Joseph devotum, & ad omnia paratum essecerat. Alb. Magn.in Cap. 2. Matt.

<sup>(29)</sup> Faciam te in gentem magnam, & be-

nedicam tibi.Gen. 13.

<sup>(30)</sup> Sicut coacervanda fuerant præcepta, ne quid lateret; ita etiam proponenda præmia, ne forte desperaret. Ambros. I. de Abraham cap. 3.

natio per intraprender lunghi pellegrinaggi, gli fece nell'istesso tempo magnifiche promesse. Si cerchi ora nell'Evangelio ciò, che si promette a Giuseppe in comandarglisi di uscir dal suo paese per andar in esilio. lo non mi maraviglio, che non gli si faccia sperar qualche temporal ricompensa (31): imperciocche tutt'i beni della Terra non eran capaci di lufingare un'Anima sì grande, come quella dello Sposo di Maria. Ma perche almeno non prometterglisi l'abbondanza delle grazie celesti, ed i doni soprannaturali, che Iddio suol versare nel cuore de fuoi amici, o per risvegliare il loro coraggio, o per dimostrar qualche gradimento de' loro fervizj? Ah! sì, che l'Inviato di Dio ben comprendea, niun bisogno aver Giuseppe di tutte quelle promesse, che ordinariamente soglion servir di sostegno alla nostra debolezza: Sapeva, che questo incomparabil Santo, facendo la volontà di Dio, in terra, come la fanno gli Angioli'n Cielo, non desiderava altro, ubbidendo, che dar a Dio quel piacere, ch'Ei pruova nel vederci perfettamente sottoposti a tutto ciò, che Egli vuole.

Finalmente pensate voi forse, che l'Angelo procurasse giustificar il suo ordine, quando assicurò Giuseppe, che'l Re Erode (32) cercava il sanciullo per farlo morire? So bene, che chi comanda a' suoi inseriori, per condescender alla loro delicatezza, ricorre qualche volta alla necessità del comando, che loro s'impone, assin di diminuir la pe-

X 2 na,

<sup>(31)</sup> Longe majoris obedientiæ fervore Jo-Seph mandatum exequitur, quam Abraham: nam nulla bonorum expectata promissione à Deo egreditur. Chrystophorus Sanctolis Augustinianus in Cap. 1. Matt.

<sup>(32)</sup> Futurum est enim, ut Hærodes quærat puerum ad perdendum eum Matt.2.

na, che trovasi nell'ubbidienza. Rappresenta loro, che l'amore del ben pubblico è l'unica cagione de fuoi ordini; che non comanda a capriccio, e per pafsione; che finalmente bisogna ubbidire, perche così richiede la Giustizia, Ma so ancora (33), che tal volta la ragione, di cui taluno si ferve per comandare, fe non è capace di foddisfare l'animo dell'ubbidiente, serve solo ad eccitare nuove turbolenze, in vece di calmar quelle, che la corrotta natura vi avea fatto nascere. Tale appunto e la ragione, che l'Angelo espone per fare approvat da Giuseppe il suo bando, come San Crisostomo (34) offerva . Perche, dopo avergli detto, che quel Pargoletto dovea salvar tutto il Mondo; che era Figliuolo dell'Altiffimo ; che tutte le cole gli eran. possibili; che non solamente il Cielo aveagli reso omaggio per mezzo delle Intelligenze beate; ma la Terra ancora con farlo adorar da più Teste coronate; Parea incredibile, ch'Ei avesse bisogno di fuggir l'ira di un'Uomo mortale, come se non potesse deludere i suoi vani sforzi in mille modi più facili, e men vergognosi. Ogn'altra persona sarebbesi burlata di ciò, che l'Angelo allegava, per rendere gradito il comando: ed avrebbegli risposto, che se di altro non fi trattava, che di metter in falvo la vita di Gesù', non era necessario intraprender sì lungo viaggio, ne esporsi a mille pericoli, per evitarne un folo Ma Giuleppe, continua Crisostomo (35), è ben

(34) Neque unquam passus eft scandalum, neque dixit, contraria omnino sunt facta promiss.

Chrys.hom.1.de Innocentibus. (35 ) Sed borum nibil prorsus opponis. Chryfof .Ibidem.

Difficultatis gravioris gravior ansa prorumpit . Anton. Perez Episcop. Urgellensis in Capiz. Matt:

ben lungi dal concepire tali pensieri : E' vero, che ei avrebbe inteso meno di pena ad ubbidire, se l'Angelo non gli avesse proposto il motivo, per cui l'inviava nell'Egitto: Imperciocche averebbe dovuto siperare una sola difficoltà; ove ora deve superarne ben due; la prima di ubbidienza severa, la seconda di sottomettersi alla cieca ad una ragione, che sembra impercettibile ad ogni spirito creato. Bisogna soggiungere, che l'Angelo sollecita di un modo straordinario l'esecuzione di quanto prescrive al Santo: Levati su, ei dice, prendi'l Bambino, e sua Madre, e fuggi in Egitto ; Appena gli dà tempo di destarsi, e può dirsi, come nota un Savio Interprete (36), ch'ei pretende, che questo gran Santo sia prontoa fuggire, come se fuste un puro spirito Se gli fosse stato dato almeno alquanto di tempo, o per trattare colla sua Santissima Sposa sopra gli espedienti da. piacere a Dio, ubbidendo, senza dar apprensione agli Uomini, con quella precipicola fuga; o per difporre a bell'agio delle robbicciuole di fua cafa. provvedendo al necessario bisogno per si lungo, pericoloso viaggio; o finalmente per consultarsi con persona confidente, sopra i sentieri più sicuri verso l'Egitto; non è da dubitare, che il comando sarebbe riuscito assai più dolce. Ma il Messaggiero Celeste non permette a Giuseppe tante consulte ; e con lafretta del comando pretende, che noi ammiriamo, e lodiamo una ubbidienza così esarta, e persetta. Resta ora, che dopo aver toccate le circostanze del comando fatto al Santo, consideriamo da quali difficoltà era accompagnata l'azione, che gli si comandava, affin di formare una giusta idea del ca-

<sup>(36)</sup> His expendendum occurrit, quare Angelus non ante aliquot dies, quam fugere debebat Joseph, indicaverit. Hesselius dostor Lovaniensis in Cap. 2. Matt.

rattere di sua ubbidienza.

Fuggite (37) in Egitto, ed ivi dimorate fino a tanto, che io vi avvisi la partenza: ecco ciò, che si comanda a Giuseppe : Per primo si costringe a far un viaggio non men lungo, che scommodo, e. pericoloso. Per secondo, il termine è una specie di esilio: Per terzo, in questo viaggio, e in questo esilio egli ha gran motivo di temere, non solo per se. ma per la libertà, e per la vita ancora di Gesu, e di Maria. Non mi trattengo a rappresentarvi il dolore, che poteva avere di abbandonar la sua patria in segreto, e di notte. Allora quando videsi la fua casa vuota, ed Egli suggito, senz'aver comunicato a persona alcuna il suo disegno : pore nascer fospetto di aver commesso qualche azzione indegna;o. almeno pote ogn'uno perfuaderfi di qualche irregolarità nella sua condorta; Che avrà mai pensato il Sato Vecchio Simeone in fapere, ch'egli avea trasportato altrove il Lume delle Nazioni, e la Gloria. d'Israele? Che ne avrà giudicato Anna Profetessa? Che ne avran pensato tutt'i suoi Amici? Non su Egli forsi esposto a' sospetti di poco suo onore? E come poteva esimersi da' rimproveri di tutta la Giudea?

Questo gran Santo parti nondimeno dal suo paese, come Abramo (38) dal suo, senza saper dove andare, perche il Cielo non aveagli satto intendere in qual suogo particolare dell'Egitto doveva portarsi, ne il sentiere, che dovea tener in un viaggiò, che non solamente era pieno di pericoli, macosì sungo tra solitudini spaventose, tra diserti abbandonati, che men di due mesi di cammino non vi voleano per quei poveri tre viandanti, come inse-

2112

<sup>(37)</sup> Fuge in Ægyptum, & efto ibi ufque dum dicam tibi Matt. 2.

<sup>(38)</sup> Nesciens quo iret. Ad Hebr. 11.

gna S. Bonaventura (39). Iddio non fe comparis nell'aria a favor di Giuseppe la risplendente Colonna, che miracolosamente condusse il Popolo Ebreo alla Terra promessa: Non inviogli l'Arcangelo Raffaello, come lo inviò al Giovine Tobia: ne lo provvide di una Stella, che gli fervisse di guida e giorno, e notte, come a' Re Magi. E' vero, co. me riflette Eutimio (40), ed altri, ch' Ei non. a vea bifogno di guida, che gli additasse dell'Egitto i pù fidi sentieri, poicche seco portava chi tutto sa. Non conveniva, che un l'emplice Angelo regolasse il cammino ad un viandante, che in braccio portava l'Angelo del gran Configlio. Ne era d'uopo, che gli Aftri gl'insegnasser la strada per condurlo a Gesù, di cui Egli avea già un perfetto possesso. Più toso vogliam credere, che Iddio accrescesse la pena al Santo', pretendendo nell'istesso tempo di darci un'alta idea della sua ubbidienza.

Pur troppo chiaro vedeas, che'l viaggio intimatogli era pieno di asprissimi incommodi, e duri asopportarsi da chi, per equipaggio altro non aveache la povertà. Considerate per tanto col dotto Gersone (41), che'l timor degli accidenti nojosi lo soprasacea quasi ad ogn'ora. O ! quante volte i Divini Viandanti sossiriono i rigori del freddo! Quante volte i calori di arene cocenti, e del Sole gli

X 4 ar-

<sup>(39)</sup> Dicitur, quod ad tter cursorts sunt duodecim, aut quindecim dietæ: pro tis autem, sorte fuit tter duorum mensium. In Opusc. de Meditat. vitæ Christi.

<sup>(40)</sup> Angelus non promise comitem se fore itiner's, insinuans, quod magnum baberet vite comitem, puta Puerum. Euthym. In Cap. 2. Matt.

<sup>(41)</sup> O! quoties latro, quoties sitis, algor, & ardor, atque fames potuit inopes vexare viantes? Gers. in Josephina distinct. 1.

ardori! Quante volte la fame, la fete, e la lunghezza delle giornate gli rese esausti di forze! Sela passaron molte volte, giorni interi, senza prendere alcun conforto, come le notti, senza avere alcuno alloggio, e cento altre pene secero della loro pazienza rigorossissima pruova; d'onde viene, che l'ingegnoso S. Pier Crisologo (42) accerta, che'l viaggio fatto da Gesù su si penoso, che'l Gielo lo apprese, prima che la Terra ne ricevesse la nuova: Gli Angioli medesimi rimasero attoniti al vedere il Salvadore tra tanti travagli. Chi può ora dubitare, che tutt'i patimenti, a cui Giuseppe generdamente si offerse, mettendosi in viaggio, non endessero la sua ubbidienza ugualmente rara, e perfetta?

Notate in secondo luogo col medesimo Arcivescovo di Ravenna (43), che l'Angelo non dise a
Giuseppe andate in Egitto; ma Fuggite in Egitto,
come un povero esulo perseguirato: Procurare ivi
trovar qualche risugio (44), per il vero risugio de'
rei; Impegnatevi per liberar dal timore colu (45),
che può solo bandirlo da' nostri cuori; rasserenandoli colla sua grazia. Questo viaggio del nostro Santo su dunque non tanto una suga precipitosa, quanto
un bando intimato, e bisogna dir con S. Cissostomo
(46), ch'Egli si persuada in uscir dal suo paese di
andare esiliato. Or tutto il Mondo sa, che l'esilio è
sempre accompagnato da molti patimenti, il che

(43) Mandatur fuga, non profectio. Chrosol. Serm. 150.

(44) Reorum refugium fugit. Ibid.

<sup>(42)</sup> Ut videatur Cælum timor ante tenuise, quam terram Serm 151.

<sup>(45)</sup> Formidat Fortitudo cunctorum. Ibid. (46) Illi exulum more fugiunt. Hom. 8. in Matt.

hadato occasione al savio Abate di Corbia (47) di chiamare lo slontanamento di Giuseppe un' affare, ed un'affare d'insinita umilità pe'l nostro Santo. Ma può essere, che molti non avran notato nel leggere la Sacra Scrittura, che i Giudei tenean l'assenza dal lor paese per un male quasi peggior della morte. Il loro sentimento in questo affare su talmente conosciuto appo il Mondo, che Tacito (48) ebbe a dire, che se si obbligassero a lasciar la loro cara patria, meglio bramarebbono la morte. In effetto quel Popolo savorito amava la Palestina non solo, come luogo di delizie, o paese di conquista, ma come una eredità ricevuta dalla paterna bontà di Dio, per il quale motivo potevano avervi, e conragione, un'attacco straordinario.

Questo amore si naturale, che tutti gli Uomini hanno al paese nativo, e che era ancor più ardente, e più ragionevole ne' Giudei, non impedisce, che si ordini a Giuseppe di uscirne, e per tanto tempo, quanto al Ciel piacerà. E pure il gran Santo inquesta occasione generosamente trionso di tutti gli attacchi, che aveva alla Giusea, perche il più gran desiderio, che sempre ebbe Giuseppe, su di ubbidire persettamente alla volontà del suo Dio, come rivelò (44) la Santissima Vergine a S. Brigida.

In terzo luogo la gran difficoltà, che presentavasi a S. Giuseppe, e che pareva un'ostacolo insuperabile dalla sua ubbidienza, nasceva dal ristettere, che

an-

<sup>(47)</sup> O! quam inauditum nuntium, & profundum humilitatis negotium. Paschasius Rathert. Ab:Corbiens

<sup>(48)</sup> Si Judei transferre sedes cogerentur, major vitæ metus, quam mortis. Tacitus. lib. 21.

<sup>(49)</sup> Totum desiderium Joseph fuit obedire voluntati Dei. L. 8. Revel. c. 59.

andando, e soggiornando in Egitto fortemente apprendeva, e con ragione, che gittavasi in seno di înfiniti pericoli più grandi di quel folo che pretendeva evitare, esponendo la vita di Gesù, e di Maria a mille Tiranni, per brama di liberarla datlo sdegno di un solo Erode. Imperciocche questo gran Santo ben sapea, che gli Egizii eran gente barbara, intesi a superstizioni, adoratori di Deità ridicole, e nemici giurati de' Giudei , perche ricordevoli delle calamità sofferte a tempo di Mose; E ciò, ch'è più considerabile, Iddio (50) avea proibito espressamente a tutti li Giudei di non mai più ritornate in Egitto: In oltre S. Giuseppe facendo professione di una vita semplice, povera, e ritirata, non intendeva l'idioma Egiziano, ne avea pratica alcuna di quel paese, li cui abitanti erano estremamente avari , ed interessati. Tutto ciò faceva apprendere a S. Giuseppe, che s'ei non facea quel viaggio, contutta la circospezione, e cautela possibile, nonavrebbe incontrato nell' Egitto, che disprezzi, ed affronti, con pericolo, o di essere fatto schiavo con tutta la Santa Famiglia, o più tosto, che qualche zelante Idolatra li avesse fatti crudelmente morire. come tante victime, che avrebbe offerto alle sue infami Divinità. L'amore, ch'è ingegnoso a prevenir ogni cosa, gli rappresentava alla fantasia in. ogni momento l'Idolatria armata contro di loro, e richiamava alla sua memoria i mali trattamenti. che i suoi Antenati aveano ricevuto dagli Egizii. Quindi atterrito dalla spaventevole idea degli antichi Faraoni, e ben consapevole della loto durezza, non vedea che ferri, e catene, spade, e fiamme, che minacciavan la vita a Gesù, e Maria, cui Egli preseriva alla sua. Il nostro Santo era dotato di un

re così ricolmo di Santo Amore, che avrebbe volentieri sparso il suo sangue fino all'ultima gocciola, per afficurar da ogni, benche minimo pericolo, il Figliuol di Dio, e la Santissima Vergine; Contuctociò gli si comanda di arrischiar in qualche modo quei due Sacratissimi Personaggi, e di esporli a' mali più sormidabili di questa vita. A me pare, che in questa occasione riceva Dio maggior piacere di vedere entrar Giuseppe in Egitto, dopo aver sagrificato tutt' i suoi sentimenti, di quello, che Ei ricevette, allor quando ne se sortir tutti gl'Israeliti, dopo aver sagrificato alla sua giustizia tutt' i Primo-

geniti degli Egizi.

Fatevi avanti, o Illustre Patriarca, che sortito dalla vottra casa per ire a fare un sagrifizio del vofiro unico Figlinolo, per offequio degli ordini ricevuti da Dio: Comparite qui , non già perche noi, ammiriamo la vostra ubbidienza, per ammirabile, ch'ella sia : ma perche facendo comparazione del vostro viaggio al monte Moria con quel di Giuseppe all'Egitto, tutto il Mondo sia obbligato a confesfare non effervi mai stato Uomo, che abbia fatto trionfare con tanta pompa l'ubbidienza. Imperocche Abramo altro non teme, che la morte d'Isacco; ma si comanda a Giuseppe di condurre in Egitto il suo Gesti adorabile, e l'amabile sua Sposa:cioè a dire di esporre ad ogni sorta di pericolo non folamente la propria persona, ma anche quella di Gesù, e di Maria, amata da lui più della sua. Abramo ha almeno la confolazione, che Isacco sarà sagrificato al vero Dio; ma Giuseppe teme di vedet il suo Divin Gesù sagrificato da Idolatri a Divinità immaginarie; Abramo ama molto Isacco, perche e la speranza della sua Casa; ma Giuseppe, o quanto incomparabilmente ama più Gesù, perche è il suo Dio, la speranza della sua vita, e di tutti gli Uomini; Abramo è costretto a credere contro l'ap-

parenza, ed è forzato a sperar contro la speranza.... che Isacco sarà un di Padre di più Nazioni; e Giuseppe conosce, che quel Bambino, in cui altro non comparisce, che debolezza, e sommissione, è il Creatore Onnipotente, ed il Signor supremo del Cielo. e della Terra, e nulla dubita, che quel Pargoletto. il quale ha bisogno di esser salvato da un povero Artigiano, sarà il Salvator di tutti gli Uomini. Aggiungete, che il tormento di quell'antico Patriarca non durò, che qualche ora; ma quel di Giuseppe lo fa gemere per più anni Quindi io non temo di dire, che come Abramo non fu degno di presedere al comando di tanti sudditi, se non dopo aver dato pruoye sì chiare di sua ubbidienza; così Giuseppe avendo eseguito un'ordine infinitamente difficile, meritò fenza dubbio di governar la prima Famiglia del Mondo. Se la Verginità meritava di esser seconda , bisognava , secondo il sentimento de' Padri, che Ella concepisse, partorisse un Dio; E se una ubbidienza si miracolosa, come quella di Giuseppe, doveva aver qualche autorità , questa non potevaessere, che per comandare a Dio medesimo. Vediam'ora in qual modo ubbidisse Giuseppe, e ristettiamo sopra tre circostanze considerabili, che nota il Sacro Evangelio, affinche nulla manchi per formare l'idea di un' ubbidienza tanto eccellente, che un de' nostri Dottori (51) non ha avuto difficoltà di chiamarla Capo di Opera dello Spirito Santo.

Giuseppe ubbidisce primo con prontezza stupenda, come nota S. Matteo, accertando, ch'Ei si levò subito, e parti l'istessa notte. Il Beato Alberto Ma-

gno

ni Spiritus. Claudius Guilliaudus in Cap. 10. Matt.

gno (52) crede, che non è possibile a trovarsi prontezza simile di corpo, e di spirito a quella del nostro Santo: poicche ei si mette in cammino senza visitare alcuno, senza pensar a fare qualche provvedimento per un'sì lungo viaggio, senza ne pur confultarsi con l'Angelo intorno al sentiere che dovea tenere. O notte, cui l'ubbidienza cieca del nostro Santo ha resa mille volte più chiara del giorno sereno!O notte fortunata, in cui gli Aftri più belli del'a l'Empireo sono in un moto più difficile a comprendersi, che non quel de' Pianeti, e del Firmamento! Era stato comandato a Giuseppe di suggire in Egitto, ma non di mettersi in cammino a mezza notte come dottamente offervollo il Cardinal Gaetano (53) ne suoi Commentari sopra l' Evangelio. Animato per tanto da quella santa prontezza, da quella fervente agilità, che è uno de' più belli ornamenti dell'ubbidienza, Eigiudica, che quelligran luce (54), che tra le braccia porta, volendo comparir fra le tenebre, non può differir un sol momento la fua partenza. Questo Santo, che avea veduto nascere il Sole, che fa luce all'eternità, credette , che se questo Gran Gigante (55) nascendo non avea voluto aspettare il giorno per cominciar il corso; ne pur dovea rimetter fin'alla mattina l'incamminamento verso Egitto. L'Angelo stelfo era tanto persuaso della virtà del nostro Santo, che non teme d'intimargli nel più forte del fonno gli ordini del Cielo; punto non dubitando, dice

<sup>( 52 )</sup> Simul corpore, & mente consurgens tota velocitate, & devotione. Alb. Magn.in Cap. z. Matt.

<sup>(53)</sup> In cap.2 Matt. (54) - Luw in tenebris lucet. Jo. 1.

<sup>( 55 )</sup> Exultavit ut Gigas ad currendam viam. Pf.18.

Alberto Magno (56), ch' Ei non gli eseguirebbe prontamente, e che la sua ubbidienza non susse per riuscire incomparabilmente a Dió più grata.

che quella di molti altri gran Personaggi.

In effetto fu necessaria qualche sorte di violenza per obbligare Lot (57) a fortire da Sodoma, tanto che gli Angioli furono costretti a trarlo suera alviva forza: Ma Giuseppe parte dalla sua Patria al primo cenno dell'Angelo, senza cercar tempo da deliberare, e consultare, senza differire almen fino all'alba del giorno la sua partenza. Tempeste di mare, e naufragi vi vollero, per obbligare il Profeta Giona ad incamminarli per Ninive non molto distante; ma una sola parola bastò per indurre Giufeppe ad intraprender subito un viaggio lunghistimo, e pericoloso. Ciocche però è più stupendo, Mose, quel grande amico del Signore, non seppe risolversi, che dopo molte repliche, ed ordini reiterati, ad entrar in Egitto (58), e pur dovea andarvi non come fuggitivo, ma come Conquistatore; ove al contrario Giuseppe, che tutto sa, fuor che l'arte di scusarsi, tanto naturale ad ogni Uomo, parte al primo cenno per rifugiarvisi. L'Angelo, che rapì il Santo Uomo Abacuc, e trasferillo in Babilonia, fece quel viaggio con tutto l'empito del suo volo, come parla la Scrittura (59): Giuleppe, ancora porta Gest in Egitto, con quella prontezza, ch'è si propria dell'anime ferventi, che non deliberano

(57) Cogebant eum Angeli , Apprehenderunt manum ejus , duxerunt que eum , & posuerunt ex-

tra Civitatem.Gen. 19!

<sup>(56)</sup> Quia facilis erat fidei, & prompte obedientie, levi illuminatione, utpote in somnis indiguit. Alb. Magn.q. 1. in Missus est.

<sup>( 58 )</sup> Exod.4.

<sup>( 59 )</sup> In impetu spiritus sui. Dan. 4.

mai, dopo aver conosciuta la volontà di chi comanda. I Santi Padri hanno spesso fatto elogi di
quella facilità, con cui gli Appostoli ubbidirono alla chiamata del Salvatore, quando invitolli a seguirlo: ma io non so, se l'ubbidienza del nostro Santo sia meno ammirabile: Perche se due parole di
Gesù impegnaron gli Appostoli, un'occhiata affettuosa, che dà a Giuseppe, stendendo verso lui le sue
piccole braccia, e dicendogli, non come a S. Matteo: Seguimi, ma Salvami; un'occhiata dico, ed una
parola, l'obbligano in un'istante ad abbandonar tutto, e sortire dalla cara sua patria per girsene in esslio.

Secondarjamente Giuseppe ubbidi persettamente, perche ben sapeva ciocche molto tempo dopo c'insegnòS. Bernardo (60), che l'ubbidienza, cui noi rendiamo a Dio, e come una moneta, che serve a pagare il tributo della nostra dipendenza; di sortacche que', che non ubbidiscono interamente, imitano quelle persone, che per esimersi dal soddisfare i loro creditori, si spacciano per meschine Perciò il nofiro Santo offerva puntualmente quanto gli è ordinato. Egli fuggi in Egitto (61), per esseguire la prima parte del comando intimatogli: Ivi foggiornò, fin' a tanto che l'Angelo gli ordinò (62) di sortirne, per nulla ommettere di quanto a primo gli su prescritto. E certamente è molto credibile. che alcuni di que', che incontrarono i Santi Viandanti sul cammino, e che seppero, che andavano in Egitto, facessero tutt'i loro sforzi per ritenerli.Im-

per-

<sup>( 60 )</sup> Necesse habemus reddere bunc obedientiæ nummum. Bern. ser. 2. de S. Andrea.

<sup>( 61 )</sup> Secessit in Ageptum. Matt. 2.

<sup>(62)</sup> Erat ibi ufque ad obitum Herodis Matt.

perciocche la Santità (63), che in loro si disco-priva, e che rendeva il loro esterno al sommo maeftolo, allettò senza dubbio molti degli Osti, i quali maravigliati, che intraprendessero un viaggio quanto lungo, altrettanto pericoloso, ed apparentemente inutile, dovettero consultare il Condottiero, perche o ritornasse addietro, o almeno perche si trattenesse nelle frontiere della Giudea, senza portarsi in terre barbare, e sconosciute. La sperienza, che avea già cominciato a far provare a Giuseppe gli scommodi del viaggio, gli diè occasione d'apprenderne de' più nojosi nel seguitarlo, persuaso, che non poteva andar per terra in Egitto senza attraversare diserti inabitati. Ma il gran Santo, che in tutt'i conti ubbidir volea agli ordini del Cielo, non si disanimò dall'impresa, ed incessantemente si rese al luogo, ove era confinato, per dimorarvi a piacer di Dio Se il Re Saule perdette una corona per non aver voluto aspettare sette interi giorni il ritorno del Profeta Samuele, abbiam motivo di credere, che Giuseppe meritasse mille corone con aspettar sette anni (64) nel suo efilio il ritorno dell'Angelo.

Or que sette anni di esilio surono gli anni sterili solamente per quella Santa Famiglia; imperocche non è credibile, al dir del Serasico S. Bonaventura (65), quanti patimenti sosserile; e quante volte susse maltrattata da quegl' Idolatri, che la

VP:

(65) O! quot, & quantæ fiunt injuriæ Advenis, quas Dominus vitare non venit, fed suscipere. Bo-

zav.ibid.Cap.13.

<sup>(63)</sup> Ita docet, & probat Toftat quib.in Cap-

<sup>164)</sup> Completis septem annis, quibus peregrinatus est Deus in Ægopto. Bonav.in opusc.vitæ Christi.c.13. Ita etiam censet Baron.anno Christi 8., & alii multi Chronologiæ periti.

vedevano destituta affatto da ogni soccorso: Dirò col Beato Alberto Magno (66), essere stata ne- & cessaria una visita del Medico Celeste, cui Giuseppe portava tra le braccia, per sanare affatto tutte le cicatrici dell'antiche piaghe dell'Egitto: così i sette anni dell'esilio del Salvatore surono all'incontro di abbondanza, e di benedizione per quel gran paese. Si videro allora tutti gl'Idoli roversciati a terra alla presenza de' Santi Viandanti, che fuggendo, misero in suga tutto l'inferno, come S. Girolamo (67), e molti altri Padri (68) insegnano dopo la Scrittura (69). Aggiungete, che (70) que' popoli, i quali eran fino a quel tempo soggiornati nelle tenebre, goderono di quella gran luce, che illumina gli Angloli, e gli Uomini. Finalmente le Provincie d'Egitto, in cui S. Crisostomo (71) accerta, che ogni vizio regnava, furono più beneficate dalla dolce presenza de Santi Personaggi, che dal rigor de' flagelli non furono altre volte afflitte. Sopra tutto que' sette anni del bando di Giuseppe dalla sua Patria surono sertilissimi per lui medesimo; imperciocche. Egli provò più piaceri interni nell'Egitto, che non ne aveva gustati nel-

<sup>(66)</sup> Ægsptum ingreditur, ut tot plagas una suæ præsentiæ visital ne sanaret. Alb. Magn. in Cap, 2. Matt.

<sup>(67)</sup> Hieronym.in Cap. 19. Matt.

<sup>(68)</sup> Fuge in Ægyptum, ut fugiant de Ægypto, qui ibi sunt dæmones. Orig hom 3. in diversis.

<sup>(69)</sup> Ingredictur Ægyptum, & commovebuntur simulacra Ægypti a facie ejus. Is. 19.

<sup>(70)</sup> Populus, qui ambulabat in tenebris, vidit

lucem magnam.1f.9.

<sup>(71)</sup> Descendens in Ægyptum omnem illam regionem suo sanctificavit ingressu. Chrysoft. hom. 8. in Matt.

nella Terra promessa, e vi acquistò immensi tesori di merito, perseverando lungo tempo con pazienza invincibile nell'essecuzione tanto esatta degli ordini del Cielo, che gli Evangelisti ci danno motivo di paragonar la sua sommessione con quella del Fi-

gliuolo di Dio.

I Sacri Interpreti offervano, che Gesù Cristo ebbe tanto desiderio d'ubbidire interamente alla volontà del suo Eterno Padre, che non su contento di dirgli poco prima di morire: Padre mio io fon pronto ad esseguir (72) tutto ciò, che vi piacerà: lo volentieri (73) rinuncio alle mie inclinazioni per feguir le vostre; ma soggiunse di più: lo voglio esseguir tutt'i vostri ordini nel modo, che vi sarà più grato & affinche io vi sia persettamente sottoposto. Or nell'ittesso modo l'Evangelitta (74) divinamente offervo, che Giuseppe non contento di far tutto ciò, che Dio gli ordinò, ingegnossi anche di farlo in un modo, che fusse più di gusto al suo Signore; affinche la sua ubbidienza fusse più perfetta, e confumata nella sua sostanza, ed in tutte le minime circostanze; e questo, dice la Glossa (75), è un fegno infallibile d'una ubbidienza, a cui nulla manca; perche Ginseppe fa ciò, che gli è comandato, e lo fa nel modo, con cui gl'è comandato.

Per terzo, Egli ubbidisce con persetta sommissione di spirito, poicchè non si prende libertà di contradire in niuna modo a quanto gli è ordinato; nè

mai

præceperat ei Angelus Domini. Matt.1.

<sup>(72)</sup> Non quod ego volo, sed quod tu. Marc. 14. (73) Non sicut ego volo, sed sicut tu. Matt 26.

<sup>(74)</sup> Exurgens Joseph a somno secit sicut

<sup>(75)</sup> Perfecta obedientia fecit, non tantum, quod præcepit Angelus, sed etiam sicut præcepit. Glossa in hunc locum, qui videtur desumptus ex credito Anselmo in Cap. 2. Matt.

mai pecorella alcuna (76) si lasciò condurre dal suo pastore con tanta facilità, e semplicità, quanta Giuleppe ne dimostrò in esseguire, quanto gli su prescritto. In fatti che cosa rispose all'Angelo, che gl'intimò un'ordine così duro? Che lamenti, che scuse sece per liberarsi dall'esecuzione? che interrogazioni fece all' Angelo intorno al tempo, ed al luogo del fuo esilio ?L'Evangelio c'insegna, che della medesima maniera ubbidì, quando gli su ingionto di partire dalla sua patria, per andare in-Egitto; e quando ricevette l'altr'ordine dall'Angelo di sortir dall' Egitto, per ritornarsene nella Giudea. In niuna delle due occasioni Egli replica: in niuna s'informa: in niuna desidera sapere nè meno i suoi propri affari. Or l'ubbidire con tanta prontezza, specialmente comandandosi cose contrarie alla propria inclinazione, e da ron eseguirsi senza fare una. somma violenza alla propria natura, certamente è un' ubbidire con sommessione rarissima, affatto fingolare, che i Dottori più gravi han sempre ammirata.

Io non dubito più con un celebre Interprete (77) di questi ultimi tempi, che Giuseppe ubbidisse con pace tanto întera di spirito, che lasciando la sua. Patria, lasciasse anche ivi tutte le idee; e siccome il corpo, così il cuore da quella si slontanasse. Ardisco in oltre affermare dopo il Beato Alberto Magno (78), che'l suo interno su sì persettamente

('78 ) Nec quærit ab Angelo quamdiù, quia paratus est in omne tempus omnem Puero, & Matri sollicitudinem impendere. Albert. Magn. in Cap. 2. Matt.

<sup>(76)</sup> Qui deducis velut ovem Joseph. Ps. 71. (77) Ita erat obediens, ut corde, & animo a Judæa separaretur . Sylveira tom. 1.in Evang.lib. 2. Cap.7. in bæc verba, Secessit in Ægyptum.

a' Divini voleri sottoposto, che se l'Angelo lo avesse lasciato in Egitto sino alla fine de' suoi giorni, Ei avrebbe passata la sua vita in esilio, osservando fommo rispetto a tutti gli ordini del Cielo, senza. dar libertà al suo spirito di disapprovare la condotta di Dio sopra di lui. Finalmente l'ubbidienza di Giuseppe su-sì persetta, che S. Tommaso (79) benche nemico di essaggerazioni, pur tanto insegna, che essendosi perduto I Uman Genere per disubbidienza, era convenevolissimo, che Iddio volendo addoperarfi al suo ristabilimento, facesse risplendere una tale ubbidienza, che alla cecità umana paresse cieca, affinche ella potesse servire di regola a tutti gli Uomini: Questo è un dire, che l'ubbidienza di questo gran Santo non solamente fu gloriosissima per lui, ma di somma edificazione per tutt'i Cristiani, come il Santo Duca di Gandia (80) insegna, mostrando quanto importante sia a ciascuno il considerare con applicazione l'ubbidienza di S. Giuseppe per farne il modello di quella, che dobbiamo a' nostri Superiori, e sopra tutto per seguir con sedeltà tutt' i movimenti della Grazia. Ritorniamocene ora col nostro Santo dall'Egitto; e da quanto ho detto dobbiamo restar persuasi, che avendo Egli persettamente ubbidito, su giusto rispetto a Dio. La sua. Giustizia verso il Prossimo non ci parrà meno eccellente nella seconda parte di questo Discorso:

PAR-

(79) In Cap. 1. Matt. sub finem.

<sup>(80)</sup> Perpendendum.ut exacte Josephus obediat, ut in Sanctis inspirationibus obedientiæ exemplum ab eo hauriatur. S. Franc. Borg. Med. 16. lib. 6. Operum ejus.

## PARTE SECONDA.

San Giuseppe su giusto rispetto al Prossimo.

O lascio molte pruove della Giustizia di S. Giuseppe, per farvi ammirar quella, ch'Ei ci há dato in occasione della Gravidanza della Santissima. Vergine: Ascoltate come ne parla il Sacro Evangelio (81): Maria Madre di Gesù avendo sposato Giuseppe, si ritrovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe essendo Giusto, e non volendo diffamarla, si risolve d'abbandonarla segretamente. Questo passo della Vita di S. Giuseppe è sì bello, ch'avendo bastato all' Evangelista, per autorizzare la qualità di Giusto, ch'ei gli dà, io posso con ragione contentarmene per persuadervi, ch'Egli ha adempiuto a tutti gli obblighi della più esatta Giu-Alzia rispetto al Prossimo. Tre rislessioni stabiliranno questa verità: La prima, che S. Giuseppe su allora fortemente spinto alla ingiustizia: La seconda, ch'Egli nulla commise contra la Giustizia: La terza, ch'Egli offervo nell'istesso tempo la Giustizia contutta quella persezione, di cui una Creatura è capace.

Notano i Santi Padri, che i sensi esterni di Giuseppe lo facevan pendere dalla parte dell'Ingiustizia, che la ragione stessa, e la legge di Mosè sembravan dargli occasione d'appartarsi dall'equità, e
sopra tutto, che la passione non permetreagli, se non
che difficilmente d'esser Giusto in questa congiun-

Y 3 tura,

<sup>( 81 )</sup> Matt.1.

tura. Perche primieramente i suoi occhi gli persuadevano, che la Santissima Vergine era incinta, e per qualunque sforzo Ei facesse per ismentire la loro rappresentazione non sempre fedele, lo convincevano nondimeno sì fortemente, che più non poteva dubitarne. Egli sentiva, se noi crediamo a S. Pier Crisologo (82), una continua contradizione tra gli occhi, e l'idea, che aveasi formato della sua casta Sposa; e lo stato presente, in cui vedevala, paragonato alla Santità de' suoi costumi, era simile. ad una strada (83), che poi dividendosi in più vie lascia in dubbio la mente del Viandante, e lo mette nell'incertezza del termine. Quando prima... di ciò rimirava la Vergine. Ei sentiva più consolazione, che non ne cagiona l'aspetto d'una bella aurora dopo una buja notte. Ma presentemente ciascun guardo, che dà alla Vergine, è sorgente di vivo dolore; imperciocche ferifce il casto Sposo nella parte più tenera, e più sensibile del cuore. La importuna testimonianza d'una Gravidanza inaspettata, l'obbligava, dice S. Crisostomo (84), ad ascoltare in ogn'ora 'un'accusa formata, o più tosto un intera convinzione contro la purità della Vergine, il di cui filenzio ben facevasi ascoltare, e senza dir parola a Giuseppe, sembrava parlare altamente. contro Lei stessa. Perciò l'Evangelio non folamente ci assicura, che Giuseppe entrò in sospetto di questa Gravidanza, ma ci dà a conoscere, che ne meno ne dubitava (85) più dopo la testificazion de' fuoi

<sup>(82)</sup> Aliud noverat, aliud intuebatur. Ser. 145. (83) Adus est vita in bivio, mens justa, &

Sanctus animus ancipiti cogitatione torquetur. Id.ib.
(84) Uteri clamantis accusationem. Chrysoft.
hom. v. in Matt.

<sup>(85)</sup> Inventa est in utero babens. Matt. 1.

fuoi sensi. Lo Sposo de Cantici trovò la sua Sposa bruna, ma nondimeno (86) bella: Ma lo Sposo visibile di Maria convinto da tutto ciò, che i suoi occhi gli rappresentavano, diceva tra se medesimo: Che cosa è questa, che io vedo, e che pur non vorrei vedere? Dunque la mia Sposa è annerita? Io per me non voglio ancor condannarla; ma finalmente m'è impossibile di non vedere ciò, che i miei oc-

chi necessariamente mi discoprono.

Secondariamente i lumi della ragione di Giuseppe lo facevan pendere dall'Ingiustizia, e i suoi pensieri, come parla il Crisostomo (87), faceano un furioso tumulto nel suo interno; imperciocche ei ancor non comprendeva, come una Donzella. potesse divenir gravida, dimorando Vergine. Con tuttocció non era meno certo, che la sua Sposaavesse concepito, di quel che era sicuro, ch'Ellaavesse osservato in tutta la sua vita una castità sì perfetta, come quella degli Angioli. E su questo principio il Santo n'avrebbe tirato frane conseguenze, se non fusse ricorso ad una Filosofia, che S. Crisostomo (88) chiama giustamente Filosofia ammirabile, Filosofia rarissima tra' Cristiani, i quali ne' loro Matrimonj si lasciano spesso tirare da. sospetti oltraggiosi, perche non usano la dovutaattenzione per discernere il vero dal falso. Eglino prendono le più deboli apparenze per convinzioni senza replica: e la cieca passione, che essi seguono, fa vedere loro sensibilmente delitti non solamente progettati, ma esseguiti, che pur non passaron per

(86) Nigra sum, sed formos a. Cant. 1.

<sup>(87)</sup> Incidit in horribilem quemdam cogitationum tumultum.Ch-if.

<sup>(88)</sup> Admiranda viri Philosophia monst rasur-Hom. 4. in Mass.

la mente di chi che sia. Il nostro Santo Sposo al contrario con una condotta senza pari, e che potrà servir sempre d'esempio nell'avvenire, ben lungi dal dar'orecchio alla falfa apparenza, che gli mostravano i sensi, si difese ancor contro un'apparente verità, che agitava fortemente il suo spirito; e non si lasciò vincere dalle ragioni, che pareano evidenti; imperciocchè la sua alta sapienza gli sece evitare tutte le prevenzioni, nemiche tanto formidabili della verità. E questa è una Filosofia nuova, e savia; poicche ella fa fare a Giuseppe un' azione superiore a tutte le regole d'ogn'altra Filosofia, e sospende lo spirito di questo gran Santo, e l'impedisce di prestar sede a quelle pruove, che i sensi, e la ragione facevangli parere affatto infallibili. Niuno, dice il Crisologo (89), giustifica Maria; Ella sembra portar seco la propria condannagione; ma la Filosofia di Giuseppe non si appoggia sopra queste dimostrazioni.

In terzo luogo, la Legge di Mosè accresceva di molto il pericolo, in cui Giuseppe trovavasi. Benche ella non comandasse a' Mariti di sare il processo alle loro Consorti, ancorche colte in adulterio; nondimeno, come osserva Giansenio (90), ed altri, permettea loro di prendere informazione, assinche si agitasse la causa per la condanna di morte: e sopra un semplice sospetto potevano esigere terribili pruove della lor sedeltà, facendo lor bere le acque amare, che rodevan loro le viscere, e sacevano infallibilmente morire tutte le colpevoli.

Nè

(89) Quis excusat sponsam, quam conceptus accusat? Ser. 146.

<sup>(90)</sup> Id recte observat Jansenius Gand.c.7.in sua concor. Evang. & Joan Bourghesius in Harmon. Evang pag. 67. & Tirinus in Cap. 1. Matt. idque satis indicatur. Cap. 5. libri Numer.

Nè giudicavasi, che fusse cosa biasimevole, o suor di proposito, che un Marito divenisse accusatore di fua Consorte, allor quando temeva, ch'ella avesse disonorato il matrimonio. Quei che non volean andar con tanto rigore, poteano ripudiarla, mettendole in mano un atto giuridico, ove dichiarassero pubblicamente, che'l motivo della fcontentezza ricevuta, obbligavali a separarsene per sempre. Erano a quel tempo accaduti molti esempi d'un tal rigor di giustizia, che autorizzavano, e confermavano quelle leggi fatte in favor de' Mariti, e quegli esempj, e quelle leggi eran capaci d'indurre Giuseppe perfettamente dotto nella Legge, e ne' libri de' Profeti, come l'afficura un Savio Prelato (91). che fiori nell' 800 a fargli sfogare il suo dolore. Ma lo Sposo di Maria, parla il Crisostomo (92), vivendo sotto la Legge la superava in Santità; poicc hè offervò una condotta più perfetta di quella gli permettea la Legge.

In quarto luogo aggiungete a tutto ciò la passione (93), che in questa materia domina talmente, sin' a far dare in surie, come la sperienza tutto 'l di ci sa vedere. Questa passione della gelosia è si crudele nel sentimento del Maestro della Sagra elo-

quen-

<sup>(91)</sup> Scientiam legis, & Prophetarum habebat. Haimo Episcop. Hasheltassensis bom.in vigil. Nativitatis.

<sup>(92)</sup> Adhuc in lege vivens supra legem philosophatur. Chrys.hom 4 in Matt. Idem babet Theoph. in Cap. 1 Matt. Oftendens se superiorem lege etiam supra legalia mandata viventem.

<sup>(93)</sup> Nostis enim nostis, quam impotens res sit Zelotspia. Chrosostisid.

quenza (94), che molti più tosto bramerebbero la morte, che essere da essa tormentati. La gelosia è una specie di sebre, dice S. Ambrogio (95), ma una febre non mai intermittente, e di cui ciascun raddoppiamento è violento come la morte. E' questa una combinazion di mali, che sa quast disperar la guarigione a chi n'è assalito: o per dir meglio un piccolo inferno, come lo chiama Salomone, che (96), brucia e fa gelare il cuore: imperciocche ella fa fregolatamente amare, e odiar con eccesso, divenendo spesso sorgente di crudeltà, sonte di disgrazie, occasion di gemiti tra più famiglie. S. Giuseppe però profiegue Crisostomo (97), è uno spettacolo degno d'esser rimirato con copiacenza dagli Uomini, e dagli Angioli: imperocché superiore a tutte le umane debolezze in questa guerra più che civile, e domestica. riman vittorioso de' suoi pensieri, e persettamente trionfa di questa furiosa passione, che non raffrenata l'avrebbe infallibilmente tirato in qualche. ingiustizia di grand'esempio nel Mondo.

In effetto se è quasi impossibile ad un'Uomo maltrattato non alzare le mani per ribatter il nemico, che l'insulta; poicchè il colpo, che dà la mano, talvolta non aspetta gli ordini della nostra libertà: se ancor è più d'fficile tener a freno gli occhi, allorche sono circondati da più oggetti aggradevoli alla curiosità, e savorevoli alla propria inclinazione; im-

per-

<sup>(94)</sup> Et nos quidem plerosque novimus, velle potius animam amittere, quam in tormentum Zeli, atque ejusmodi suspicionis incidere Idem ibidem.

<sup>(95)</sup> Nec minorem febrem amoris esse dixerim, quam caloris Ambr l.4. in C.4. super Luc.

<sup>(96)</sup> Dura sicut infernus emulatio. Cant. 1. (97) Vidisti Virum sublimiter Philosophantem, & tyrannic etlius affectionis immunem. Christ hom. 4 in Matt.

perciocche un'occhiata si lancia in un momento : se è difficile pure il ritenere la nostra lingua nelle. conversazioni, senza che alla fine non dia qualche risposta a proposito; poicche due, o tre parole benpresto sortiscono dalla bocca : E' necessario dire ... che incomparabilmente più facile riesce allo spirito l'operare, allorquando è forzato da mille sollecita. tori con motivi pressanti a giudicare, a sospettar male del prossimo. Lo spirito è più pronto de' sensi: pronuncia una sentenza in men di tempo, che la lingua non dice una parola. E per conseguenza era molto difficile a S. Giuseppe di non lasciarsi soprassare da un sospetto reo, o da un giudizio temerario, o di ritenere il suo spirito in quella rettitudine, che l'equità ricercava, in una congiuntura, ove sentivasi più incitato all'ingiustizia, che all'e-

quità .

Rappresentatevi, se così vi piace, tanti illustri Eroi della giustizia, che comparvero altre volte con tanto splendore nelle Corti de' Principi , o ne' Tribunali. Eslino suron sovvente sollecitati da quante vi erano persone di qualità nel Regno, da quanti vi erano de più impegnati del lor parentado, e dagli affari più importanti de' propri interessi, senza che torrente si impetuoso di sollecitazioni potesse obbligarli a far pendere la bilancia della giustizia da un lato più tosto, che da un'altro. Ardisco dire, che Giuseppe ebbe in qualche modo più a combattere, che non tutti que' grand'Uomini; poicche gli bisognò sostenere non solamente la impressione violenta de' propri sensi, la cui istigazione è sempre potente; ma i lumi della ragione, la libertà, che la... Legge gli dava, e la forza d'una passione, che avrebbe potuto portarlo oltre là de' limiti della. Giustizia. Quindi è, che dobbiam concludere, che questo Santo su più ammirabile di que' grandi Eroi, difensori, e qualche volta Martiri della Giustizia. S.Giu-

S. Giuseppe trovavasi in una stravagante perplessità: da una banda aveva la coscienza sì tenera, delicata, che temeva di ritenere appresso di se la. Santissima Vergine, per paura, che se vi era qualche fregolamento nella sua gravidanza, Iddio non gli avesse rimproverato di non aver voluto abbandonare una Sposa sospetta; dall'altro canto ei non poteva abbandonarla, ne repudiarla, ne far mostra del suo dispiacere, senza infamarla appresso il Mondo . Questo gran Santo per metter in salvo la sua coscienza, e per non metter in rischio la reputazione di Maria, volle offervare a sue proprie spese una condotta piena di dolcezza, e di benignità : ed appigliossi ad uno spediente che'l Beato Alberto Magno (98) penía, che fosse il più utile, che avesse potuto scegliere in questa congiuntura, quando anche si fusse consigliato con quanti Savi, e virtuosi erano al Mondo. Egli prese il partito di abbandonarla in segreto, (99)e di bandir se medesimo dal proprio paese per andare in Regni stranieri, a vivere povero, ramingo, e sconosciuto; più contento d'esser sempre inselice, che rinunciar per un sol momento all' equità. Lasciar Maria, diceva nel suo cuore, è cosa insopportabile; Non veder più Maria, non conversar più con Maria, oh che tormento! Ma mettersi in pericolo di dispiacere a Dio, oh che disgrazia! lo amo la cara mia Sposa, e l'amerò sempre, ne saprei allontanarmene; ma in fine amo ancor più il mio Dio: Determino dunque di lasciarla più tosto, che, o di macchiare la mia coscienza, o di far torto a questa Santa Donzella.

Voleva per tanto slontanarsi S. Giuseppe dalla Ver-

(99) Voluit occulte dimittere eam. Matt. I.

<sup>(98)</sup> Hoc fuit tutius, quod consilio humano poterat invenire. In Cap. 1. Matt.

Vergine, per causa del suo innocente dolore, nongià con atto giuridico di repudio, come Gensenio (100) Vescovo di Gante, il Barada, ed altri han creduto: ma uscendo segretamente dalla Palestina: benche Ei conoscesse, che la sua risoluzione troppo cara gli costarebbe. Giudicò allora senza dubbio. che facevagli mestieri menare il resto de' suoi giorni in una vita meschina : vedevasi quasi senza speranza di rientrar più nel Tempio di Gerosolima per adorarvi il vero Dio, molto più di ritornar mai nella sua cara patria, e d'aver alcun commerzio co' suoi amici; ed aveva motivo di temere, ch'Ei troverebbesi spesso in necessità di mutar il luogo di suo soggiorno, e d'esser da per tutto forastiero, da per tutto fuggitivo, da per tutto miserabile . Tal'assemblea di pericoli, e di mali presentossi allo spirito di Giuseppe, e Giuseppe tutti gli abbraccia volentieri, più tosto che offendere lievemente la Giustizia, che deve a Maria. Vuol trattare così destramente la sua suga, dice Anselmo (101), e intraprenderla così occultamente, e senza alcuno strepito che abbandonando Maria , a cui il suo cuore era sempre unito, paresse non averla abbandonata. Ciò mostra visibilmente, che Giuseppe guardò con esattezza esternamente la Giustizia; ma l'offese forsi Egli punto nell'interno del suo cuore?

Rispondo che nò; perche il nostro Santo noncondannò mai la Santissima Vergine, nè mai ebbe di lei reo sospetto; e Dio, che, come dice il Savio (102), pesa tutt'i nostri pensieri, non vide, che-Giu-

<sup>(100)</sup> Jansenius Gand. Baradas, & alii.

<sup>(101)</sup> Öcculte eam dimittit, ut eam dimissam non videatur dimissse. Creditus Anselmus in Cap. 1. Matt.

<sup>(102)</sup> Spiritum ponderator est Dominus. Prov. 16.

seppe si fusse portato col suo dubbio più di là, delle pruove, che aveva. Il suo tormento interno, e'l martirio del suo cuore, se crediamo a S. Agostino (103), ea S. Anselmo (104), durò lungo tempo: Egli si assicurò della gravidanza, che cagionava la sua perplessità, pesò con esattezza tutte le di lei circostanze, chiamò a consiglio tutte le Leggi Divine, ed Umane, esaminò tutte le sue obbligazioni, e bilanciò tutti gli spedienti, che si presentavano al suo spirito; indi determinò, e si dispose ad allontanarsi da Nazaret. Penetrato dal dolore si risolve di fagrificar, tutto fe stesso alla conservazione della. riputazione di Maria: Era tanto occupato dal mesto pensiere, il quale premeva, e rodeva il suo cuore, che non potea liberarsene, e'l seguiva per tutto e notte, e dì, ed anche dormendo non lo abbandona. va. L'Angelo, che gli rivelò il misterio dell'Incarnazione, trovò la sua immaginativa tutta occupata non meno da quella dolorosa fuga (105), e da' motivi tutti, i quali l'obbligavan ad andarsene, che da mille idee melanconiche d'infauste conseguenze, che vedeva inseparabili dal volontario suo bando. Nondimeno già mai concepì verun sospetto ingiurioso all'innocenza nascosta sotto apparenze dubbiole, ed offervò sì religiosamente le regole della. più sincera Giustizia in occasione tanto delicata, che può dirsi con più ragione di Lui, che del Vicerè di Egitto (106), aver Giuseppe inviolabilmente offer-

( 103 ) Secum diu æftuans: Ser. 25. de diverf.

<sup>( 104 )</sup> Idem sentit creditus Anselmus:diu cogitavit.In Cap. 1. Matt. Diu prudenter deliberans cogitavit. Card. Camerac. tract. de S. Jos.

<sup>(105)</sup> Hæc eo cogitante, apparuit. Matt. I. (106) Joseph in tempore angustiæ suæ custodivit mandatum. L. I. Machab. C. 2.

osservate tutte le leggi dell'equità in tempo della sua assizione. Il testimonio degli Uomini, e degli Angioli, e dell'istessa Madre di Dio daranno un nuevo lustro alla Giustizia interna di S. Giu-

seppe.

Euschio Cesariense (107) insegna, che la Giustizia del nostro Santo su accompagnata da un'eccellente pazienza, per cui aspettò con costante silenzio, che Iddio lo illuminasse sopra il dubbio amaro, che dalla sua mente sbandir non sapea. Quindi giudicar si deve con S. Agostino (108), che'l suo sossetto mai non gli se commettere un minimo atto d'ingiustizia; poicche il disegno medesimo d'abbandonar l'amata Sposa su effetto di quella Giustizia, che lodiamo, e meritò, al pensiere di Crisologo (109), che'l Cielo gli deputasse un' Angelo per ispiegargli i Divini Misteri.

In oltre lo Spirito Celeste ordinandogsi di non abbandonare la Vergine, non gli disse: Giuseppe non softetate ingiustamente della vostra Sposa: Giuseppe non giudicate temerariamente della Madre di Dio; ma: Giuseppe non temete di prender Maria vostra Sposa. Si rinfaccia a Zaccaria d'aver dubitato della sincerità della parola dell'Angelo: si biasima S. Tommaso di non aver prestato sede a quanto gli Appostoli gli riferirono intorno alla Returrezione del Salvatore; ma nulla trovasi da ri-

pren-

(108) Hæc voluntas ejus etiam justitiæ de-

putatur. Aug. Epift. 54.ad Macedon.

<sup>(107)</sup> Dicimus non properasse facere, quod erat legitimum: sed patientia supra legis modum persecta sustinuisse, quoad dubitatio solveretur. Refertur in Catena Patrum Græcor.in Cap.1. Matt.

<sup>(109)</sup> Meritò mox occurrit Angelus, meritò responsum subvenit mox divinum, cum, humano desiciente consisto, justitia non desicit. Chrisol. ser. 175.

P.

prendere nel sospetto di Giuseppe; nè può discoprirsi alcuna debolezza nella sua condotta : imperciocche quanto vi e, tutto è conforme alle regol dell'equità. L'Angelo non si contenta di calmare lo spirito di questo giusto perfetto, per effettuar la promessa del Proseta (110), non si contenta. d'accertarlo, che'l suo equivoco, come chiamò tal dubbio un savio Interprete (111), era parso ragionevole al giudizio di Dio medesimo; ma gli fa ancora un'elogio, chiamandolo Figliuolo di Davide (112). Se questo Messaggiere Celeste fuss montato in collera, mai non avrebbe cominciato il suo discorso con maniere sì obbliganti, Giuseppe Figliuolo di Davide. Sì, vero figliuol di David, foggiunge Origene (113), non tanto, perche voi discendete da quel gran Re, quanto perche voi siete il perfetto imitatore delle sue virtà. Ne pensate, che l'Angelo dasse senza molta riflessione questo titoto onorevole al nostro Santo. La Città di Gerosolima, allor quando si mostrò tanto Zelante per la gloria del Salvatore, credè fargli in compendio un panegirico solenne nel di del suo trionfo, chiamandolo Figliuolo di Davide (114); Non altrimente questo Spirito Beato si persuale, ch'Ei non potea far cosa più onorevole a Giuseppe, che fregiando-

(110) Non dabit in æternum fluctuationem Justo.Ps. 140.

(112) Joseph Fili David, noli timere accipere

Mariam Conjugem tuam. Matt. 1.

(114) Hosanna filio David. Matt. 21.

<sup>(111)</sup> Fuit tuus æquivocus castus inventus, & bonus. Christianus Druthmarus Cap. 1. Expos. in Matt.

<sup>(113)</sup> Joseph fili David, non tantum secundum carnem, sed etiam secundum spiritum. Orig. bom.79.de divers.t.3.

lo consi bel titolo. Ma con qual difegno stimate, che usase que' termini? Risponde San Girolamo (115), che quelle parole dell' Angelo sono come una specie di adulazione, o più tosto un dolce accarezzamento, che gli è dovuto, a cagione della Giustizia, ch'egli ha guardato inverso la Vergine; Non essendosi lo Spirito Celeste mai più servito d'untal complimento, parlando a Giuseppe, benche venisse più volte a portargli gli ordini di Dio. L'Angelo non si contenta d'accarezzar Giuseppe; gli consegna ancora la Madre di Dio con questi termini: Non temete di prender Maria per vostra Sposa.

Non vi pare, come al Beato Alberto Magno (116), che l'Angelo non si spieghi troppo bene? Poicche Giuseppe possedeva già Maria; doveva. Egli dire più tosto ritenetela, e guardatevi ben di di lasciarla: Ma perche Giuseppe si era da Lei separato col cuore per ubbidire a' movimenti irreprensibili di sua coscienza; bisognava, che si rinnovasse lo Sponsalizio, ordinandoglisi di prender Maria. S. Giuseppe, dice un'eccellente Interprete (127), aveva altre volte per la Santità di sua vita indotto i Sacerdoti a dargli per Isposa la Santissima Vergine; ma ora la sua Giustizia merita, che i Ministri invisibili di Dio Vivo calino giù dal Cielo per confermare il suo Sponsalizio. E que-

<sup>(115)</sup> Blandientis affectu et per fomnium Angelus loquitur, ut justitiam silentii comprobaret. Hieron. in bæc verba Matth. Joseph autem vir ejus cum esset justus.

<sup>( 116 )</sup> Videtur quod debuit dicere , Retine Ea, & non dimittas Eam. In quæst. super Missus est.

<sup>(117)</sup> Angelus: Accipe, ait, quam dimittere Cogitas. Ego eam tibi voce Dei copulo. Franciscus Lucas Burgensis in Cap. 1. Matt.

sto è un dire, che quella fuga, che'l Gran Santo meditava, fu sì giusta, che quando Ei non avesse potuto pretendere d'effer Sposo di Maria per la sancità eminente fin'allora acquistata; l'esatta giustizia da Lui praticata in questa occasione l'avrebbe reso degno di recevere per ministero d'Angioli la Madre di Dio per Isposa. Si promette la terra de' Viventi a' Mansueti (118), che non si vendicaron de torti ricevuti; ma a Giuseppe per esser stato Giusto, e pien di tanta dolcezza, a riguardo della sua Spola, si offerisce quella Terra Vergine, da cui il nuovo Adamo fu formato; Terra mille volte benedetta, Terra, dove mai non comparve alcuna spina: Terra, che fruttificò infinitamente più del centuplo. Questa ricompensa però, per magnifica. che sia, non fu certamente la più grande di quelle, che meritaffe la Giustizia del nostro Santo,

I Dottori ci fanno riflettere, che l'Angelo dicendogli: Il Bambino (119), the Ella ba conceputo de flato formato per opera di Spirito Santo, ebbe disegno di dargli un motivo di piacere, e d'allegrezza infallibile; persuaso, come S. Crisostomo (129) offerva, che non sarebbe bastato liberare il Santo dal timor mortale, da cui trovavasi oppresso; se anche non l'avesse consolato con la maniera più dolce, ed efficace. Quindi e,ch'Ei gli rivelò non so-

( 119 ) Quod in ea natum est, de Spiritu San-

do eft.Matt.1.

<sup>(118)</sup> Beati mites, quoniam ipsi possidebunt terram. Matt. 5.

<sup>(120)</sup> Non jam solum unde timere definat, Suggerit, sed etiam unde gaudeat, & exultet perpetuo. Cbryf. citatus in Catena Patrum Gracor. in Cap. I. Matt.

Iamente l'Incarnazione del Verbo ma lo dichiard tacitamente Padre di quest' Uomo Dio; il quale potea essere Figliuol di Maria, senza essere per legitima illazione Figliuol di Giuseppe. E perche la qualità di Padre di Gesù è la più rara, la più sublime, la più divina, che possa un Uomo posseder su la terra; con ragione giudicò il Crisostomo, che il Cielo gli donasse un argomento di gioja da non

potersi nè spiegar, nè comprendere.

Io non mi stupisco, che il procedere di Giuseppe sembrasse all'Angelo pien di giustizia; ma ammiro, che la Regina degli Angioli più illuminata, e più interessata in questo affare di quello Spirito Celeste, nulla trovasse di biasimevole nella risoluzione presa dal suo Sposo; Ella, che dopoi si lamentò amorosamente col Divin suo Figliuolo, per essersi da lei separato per qualche tempo, non si risentì in modo alcuno con Giuseppe, che voleva abbandonarla per sempre. Ma al contrario allora quando questo gran Santo libero già dal dolore, le comunicò il disegno, che avea meditato, e le confessò francamente, ch' Éi trovossi in punto d'abbandonarla: l'amabilissima Vergine non per questo diminuì punto l'amore, e'l rispetto verso il caro Sposo, anzi si mostrò più tenera, e più ossequiosa di prima. Con una sua sola parola calmò le turbolenze del suo Spolo affai più meglio che l'Angelo con l'intero discorso; e con una sola occhiata causò nel di lui cuore maggiore allegrezza di quella, che prodotta vi avea l'apparizione Celeste.

Ne io so, se in questa occasione debbasi più lodare la purità di Maria, o l'equità di Giuseppe. La purità di questa gentilissima Verginella eratanto eccellente, e sì stabilita appresso tutte le persone, che Giuseppe diede ad Essa maggior credito, che all'evidenza medesima de suoi sensi, ed a tutte le persuasioni della ragione: E secondo la ristessio-

Z 2

ne del Crisostomo (121), Egli giudicò più credibile il roversciamento di tutte le leggi della natura, che un peccato in Maria. Ma ammiriamo anche un' equità senza esempio; Giuseppe si sente spinto all' ingiustizia in mille modi, e si vede in circostanze sì aspre, che gli è estremamente difficile di pigliare una risoluzione, senza danno o della sua coscienza, o della riputazione di Maria; e pure in questo affare importantissimo il Santo sceglie uno spediente sì giusto, che i più Savi del Mondo nulla trovan da riprendervi, gl'Angioli medesimi lo lodano, e lo ricompensano, e la Regina degl'Angioli, e degl'Uomini lo stima, e lo ammira come pieno di giustizia, ed equità. Passiamo più oltre con Ruperto Abate (122). S. Giuseppe osservò in questa congiuntura la Giustizia, non solamente con esattezza, ma con intera perfezione.

Ne debbo io trattenermi ad ammirate ciocche S. Matteo racconta della prontezza stupenda, con cui S. Giuseppe ributtò il reo sospetto; ancorche vedasi tutto giorno quanto sia disficile a guarire una persona inferma di gelosia. Dopo aver'ella dato ingresso nel suo cuore a questa passione, vien'agitata da inquietudini, dalle quali ella stessa non può rendersi ragione. Divien più ostinata ne'ssuo sospetti, che un'Eretico ne' suoi fassi dogmi; e le prove più evidenti, che giustiscano la persona, di cui sospetta, gli pajono fassità visibili. Il nostro Santo Spo-

ſo,

(122) Voluit occulté dimittere eam, quod ad perfectam attinet justitiam.L.I. de gloria silii homi-

nis.

<sup>(121)</sup> O! inextimabilis laus Mariæ: magis credebat castitati ejus, quam utero ejus, & plus Gratiæ, quam naturæ: Possibilius esse debet Mulierem sine viro posse concipere, quam Mariam posse peccare. Chros bom. 1 in Matt.

so. al sentimento del Cardinal di Cambrai (123), fe risplendere in questa occasione la sua persetta. giustizia; Imperciocche al momento stesso, che il Cielo lo illustrò con un lume ragionevole, svanirono dalla fua mente i pensieri, che lo inquietavano; e senza cercare più certe prove, ritrattò subito il suo sospetto ugualmente salso, ed innocente. E per restare di ciò persuasi, basta ricordarsi della diligenza prodigiosa usata da questo Santo, affinche il dubbio, che trafiggevagli il cuore, non si conoscesse all'esterno, non avendolo voluto confidare ad unqualche amico, non all'istessa Santissima Vergine. anzi ne meno a' fuoi propri sensi. Ognun sa quanto è facile il dare relazione a'nostri amici delle pene, che soffriamo, e di ssogare con qualche confidente le amarezze del nostro cuore. S. Giuseppe sopportò un vivissimo dolore, come S. Bonaventura (124) insegnate S. Proclo (125) Arcivescovo di Costantinopoli prima di lui aveva pubblicato, che la Gravidanza di Maria aveva crudelmente penetrato il cuor di Giuseppe. Questa ferita su tanto sensibile, e profonda, che un celebre Predicatore (126) di questi ultimi tempi accerta, tutt'i tormenti, che gli Uomini, ed i Demonj feron patire a Giob, non essere stati tanto dolorosi, quanto il martirio, che foffri allora il castissimo cuor di Giuseppe, ed eccone la ragione. L'unione, che è tra lo Sposo, e la Spo-

( 124 ) Doluit supra modum. Bonav. l.de Vita Christi. C.6.

<sup>( 123 )</sup> Ipse, Angelo revelante, Mariam de Spiritu Sancto concepisse statim credidit. Card. Camerac. Tract. de S. Joseph.

<sup>(125)</sup> Intumuit Mariæ uterus; & Josephi corfauciatum est. S. Proclus Orat. 6. in Desparam.

<sup>(126)</sup> Hernandes de Sanctiago ex Ordine Dominæ nostræ de Mercede in Cons. de S. Joseph.

Sposa è di tutte la più stretta, e secondo il sentimento di Ruperto Abate (127), Gesù Cristo essendo venuto a portar la divisione tra padre, e figlio, tra madre, e figlia, mai però non pretese cagionare disunione tra i Consorti. Con tuttociò l'amore, che Giuseppe portò alla Giustizia, ruppe in qualche modo questa bella, e forte unione, al sentimento di S. Crisostomo (128); imperciocchè avendo Giuseppe risoluto di abbandonar Maria, fin d'allora erasi quasi da Lei separato. Or siccome Egli amava questa divina Vergine più che la sua vita, e le loro anime erano strettissimamente unite; così questa separazione da lui determinata. fu senza dubbio accompagnata da un certo affanno di cuore, cui il Beato Alberto Magno (129) chiama Agonia Spirituale: In effetto non possiamo immaginarci cosa più dolorosa, ed in questa occasione appunto può dirsi, che la Santissima Vergine (130) fusse per Giuseppe un'Oceano di amarezze.

Benche moltissime Persone gli sussero strettamente unite per i legami del sangue, o d'una sincera amicizia; contuttociò (131) non si scelse qual-

cuno

<sup>(127)</sup> Lib. de Operibus Spiritus Sancti, & l.1. de Conciliis C.21.

<sup>(128)</sup> Jam illam mente dimiserat . Homil.4.

<sup>(129)</sup> Secundum intellectum in agonia fuit. Alb. Magn. in C. I. Matt. Manifesta signa conceptus gravissimum suspicionis dolorem incesserunt. S. Thomas de Villanova loquens de S. Jos. Ser.in Nat. Domini.

<sup>(130)</sup> Maria hebraice significat mare amaritudinis.

<sup>(131)</sup> Non modò non punivit aliunde gravidam, sed nec cuipiam mœroris sui causam retexit, Chrysoft. Homil. i. in Matte

tuno o degli Amici, o de' Parenti per issogar conessolui i dolori del suo cuore, esponendogli il motiro, che lo cagionava. Portossi così per provveder ealla riputazione della Vergine, e non già per cerare a spese altrui un leggier sollievo al suo dispiatere, contentandosi solamente di parlare a Dio,
redendo, dice S. Pier Crisologo (132), non dover
manifestare agli Uomini il motivo della sua assizione.

Ne meno aprì bocca per lamentarfi con la Verzine; e ben si guardò, come notano alcuni Padri (133), di rinfacciarle la fua gravidanza, nonvolendo, secondo Ruperto Abate (134), assigzere la Madre di Dio, che grandemente si sarebbe nortificata, se avesse saputa la cagione del dolor li Giuseppe. E non'e forsi questo un mostrarsi lelicatissimo in tutt'i suoi doveri verso il Prossimo? Ma perche almeno trattenendosi il nostro Santo samigliarmente con Maria, non le dimandò la cazione della sua Gravidanza? Certamente avrebbe. jotuto ciò fare con bel modo, e senza venire a improveri, o agli oltraggi, ma semplicemente per sia propria istruzione. Ma da questo pure s'astenme, dice il Tostato (135) per timore di non morthicare la sua Sposa. S. Crisostomo (136) avevaissegnato una tal verità a questo Savio Interprete, no-

(133) Neque enim manifestum uteri exproba-

vi ttumorem.Chrisoft.ibidem.

Matt.q.4.
(136) Ut no in minimis quidem Virgini velles inferre maftitiam. Chrysoft in Cap. 1: Matt.

<sup>&#</sup>x27;132) Dixit Deo totum, quia quod homini diceret non babebat. Ser. 145.

<sup>(134)</sup> Hoc erat justi bominis, nec tantum justi, verum etiam pii. Rup.l. 1. de Gloria filit bominis.
(135) Ne Virgo afstigeretur. Tost. in C. 1.

notando, che S. Giuseppe su tanto Giusto, che allorquando stava quasi in punto per dare l'ultimo addio alla sua Sposa, aveva risoluto di farlo segreta mente, acciò niuno s'accorgesse del motivo di su partenza, ed affinche la Vergine stessa mai non comprendesse ciò, che lo aveva indotto ad andarsene. Posto ciò, giudicate voi, se è possibile usarsi Giustizia più persetta di questa verso il Prossimo, e se vi può esser al Mondo più esatto, e religioso os-

servatore delle sue obbligazioni.

In terzo luogo fu allora Giuseppe talmente padrone di se stesso, che rubbò in qualche modo a' suoi sensi esterni il conoscimento di ciò, che passava nel suo cuore. Amò meglio, al parere del Crisostomo (137), tranguggiare le tempeste, che i suoi pensieri, e gl'interni movimenti risvegliavano nella sua anima, e divorare in segreto l'amarezze del suo dolore, che palesarne qualche piccol segno nell'esterno del volto, e nelle maniere del suo procedere. La Sagra Scrittura fa l'Elogio del Profeta Giob, accertandoci, che in tutte le sue afflizioni non gli scappò mai una parola, che fosse stata bastante a macchiare il candore di fua coscienza: ma noi possi siam dire qualche cosa di più, a gloria di S. Giuseppe, cioè, che in tutto il tempo, che la sua Animal e'l suo Cuore furono tormentati da vivo dolore, noi solamente non proferi parola contraria alla virtà ma nè meno diè un'occhiata, nè meno esalò uni fospiro, e non permise, che nel suo volto apparise ombra di mestizia, che avesse potuto sar penetrare il tormento della sua anima. I Dottori formino una quistione, che merita d'esser proposta in favor

<sup>(137)</sup> Secum ipse cogitationum suarum fudibus assuando ab ipsa etiam Virgine studuit abscondere tanti causam doloris. Hom. 4. in Matt.

di questo discorso: Onde avvenne, dicono eglino, che la Santissima Vergine non liberò il suo caro Sposo dalla pena, in cui trova vasi? Tre, o quattro parole sarebbono perciò bastate, e la sua Umiltà, che aveale altre volte chiusa la bocca, dovea cedere in quella occasione all'Amore, che portava a. S. Giuseppe. E' vero, che S. Pier Crisologo (138) ci accerta, che talmente teneva celato il mistero dell'Incarnazione del Verbo, che in qualche modo non lo averebbe voluto confidar ne meno a propri suoi sensi; Contuttociò, poicche Ella amava. S.Giuseppe più del suo cuore, poteva ben confidargli un segreto, ch' Ella non avrebbe voluto far sapere a se medesima. Non credo, che debbasi disapprovare il sentimento del Tostato, il quale, per decidere una tal quistione, risponde (139), che questo gran Santo su sì moderato, e tanto padron. di dissimulare quanto passava nel suo cuore, che la gloriosa Vergine, per illuminata che era, nullas'accorse della turbazion del suo Sposo, credendosis che Iddio di già avesse ancora a lui rivelato il divino misterio; onde non giudicò doverglielo Ellamanisestare. Questa opinione è seguita da molti altri Sagri Espositori, i quali domandano, perchel'Angelo, che venne a Giuseppe per liberarlo dal dubbio, non gli apparisse sensibilmente, ne suor del fonno con isplendore,e Maestà propria d'uno Spirito Beato. Il Silveira (140) è di parere, che l'Ange-

<sup>(138)</sup> Dominicum pignus sic suo servavit in pectore, ut illud tota corporis externa nescirent. Ser. 142.de Annunciatione.

<sup>(139)</sup> Causa fuit, quia Domina nostra non scivit Joseph turbatum. Tostat in Cap. 1. Matt.q. 40. (140) Merito Angelus sese in somnis ostendit, nam de anxistate ista alta potentia emnes, prater

lo, deputato a S. Giuseppe, non dovea mostrarsia che al suo spirito; imperciocche niun de' suoi sensi esterni avea sapato ciocche si passò nel sondo del suo Cuore. Questo Dottore vuol dire, che gli occhi del nostro Santo non avean pianto, che la sua lingua non aveva spiegato il dolore, che le mani, ed i piedi non avean dato indizio con qualche agitazione irregolare de' movimenti della sua anima. E benche i suoi-sensi gli facesser testimonianza della Gravidanza di Maria, niun di loro però aveva sospettato della terribil tempesta, che questa Gravidanza aveva suscitato nello spirito di Giuseppe; e per conseguenza Egli era persettamente giusto, poicche non volle scoprire il suo sospetto ne meno al suo esterno; perche non potesse avvedersi in modo alcuno della piaga del Cuore. Direi, che il volto di Giuseppe susse rispetto al suo interno ciò, che è la lingua dell'oriuolo in riguardo alle interne ruote, ché la regolano; imperocché fu di bisogno, che Egli ulasse seco stelso una estrema violenza, perche niun segno esterno pubblicasse l'interno suo sentimento: e si addoperasse, al dir di Agostino (141). di più tosto beneficar la sua Sposa, che nuocerle tuttocchè le apparenze glie la rappresentassero come rea. Or dopo tante ragioni, lo entro facilmente nel pensiero di Ruperto Abate (142), il quale scrive, che Iddio non volle rivelare il mistero dell'Incarnazione a S. Giuseppe, prima che questi sofferisse

intellectum, in Patriarcha nibil noverant. Sylveira tom. 1 . q . 1 I .

Voluit prodesse peccanti, non punire Reccantem . Aug. Ser. 16. de Verbis Domini secundum Matt.

<sup>( 142 )</sup> Ut manifestam siet tam sandis Angelis, . quam bominibus de ipfo , quod effet juftus . Ruperte 1.1. in Cap. I. Matt.

un crudel martirio nel suo cuore; affinche gli Uomini trovassero nella sua Persona un modello compito della più persetta Giustizia, che meritasse non meno la nostra ammirazione, che la nostra imitazione.

S. Agostino (143) insegna, che S. Giuseppe non volle proseguir la punizione della Vergine, per non lasciarci un'essempio di rigore; e per questo stesso è divenuto un'essempio vivo, che condanna coloro, i quali sospettano senza fondamento della virtù de loro fratelli, o condannano, mossi da false apparenze l'innocenza de' loro costumi, e la integrità della lor vita. Non mai alcuno è stato più lontano del nostro Santo da questo disordine; ciecche obbligò il divoto Ruperto Abate (144) a credere, che se Egli era passato per Uomo giusto prima di prender questa risoluzione d'abbandonar la Vergine; oradeve effer rispettato da tutto 'l Mondo come giusto persetto. Questa risoluzione, che alcuni Dottori hanno attribuita all'umiltà del nostro Santo, val' ella sola per una infinità di pruove d'eccellentissima Giustizia: Bisogna per tanto, prima che terminiamo , considerare ancora un'effetto illustre della giustizia universale di S. Giuseppe, cioe, ch'Egli in un certo modo è stato giusto riguardo a se, con una generosa rinunzia di se medesimo, che sarà la materia, di cui tratterò nella terza parte di questo Discorso.

PAR-

<sup>( 143 )</sup> Noluit eam exemplare. Aug. Ep. 50. qu. 77-ad Paulinum

Rup.in Cap.1. Mats.

## PARTE TERZA.

San Giuseppe su in qualche modo giustissimo rispetto a se medesimo.

On ci facciamo mai giustizia maggiore, che quando rendiamo a noi medesimi ciò, che meritiamo, e ci priviamo di ciò, che a noi non appartiene. E' certo, che le ricchezze non ci sono dovute; imperciocchè siamo da per noi medesimi poveri, ed entriamo al Mondo di ogni bene spogliati: Nè possiamo pretendere i piaceri; poicche abbiam commesso molti peccati, che ci hanno resi degni di tutte le pene. Gli onori non devono esser l'oggetto de' nostri desider, perche siamo molto bene convinti dalla propria bassezza, e dalla propria Indegnità, che giustamente ci espone al dispreggio di Dio, e delle Creature . Quindi è, che non potremo meglio esser giusti rispetto noi medesimi, che privandoci delle ricchezze con la povertà, de piaceri con la mortificazione, e degli onori conl'umiltà sincera; e con queste tre virtù appunto, San Giuseppe die l'ultimo compimento di perfezione alla fua Giustizia.

Se talun dubitasse aver'egli menato una vitapoverissima in terra; io lo condurrei primieramente nella bottega di Nazaret, dove questo incomparabile Artigiano si rinchiuse dalla sua gioventu,
non tanto per provvedere con la fatica al proprio
mantenimento, quanto per menarvi una vita più
austera, e laboriosa. So bene, che i Dottori nons'accordano intorno il mestiere, di cui sece professione: ma mettendoglisi in mano strumenti di più

arti

arti differenti, altro non si fa, che moltiplicare 1 pruove autentiche della sua povertà. Secondariamente lo pregherei di seguire il nostro Santo nel suo viaggio a Betlemme, per osservare, che Egli non trova un cantoncino di casa in tutta quella Città per ritirarvisi; imperciocche, al sentimento di S. Bonaventura (145), i Betlemiti dispreggiarono quella gran povertà, che compariva in Lui. Per terzo io lo invierei ad accompagnar S. Giuseppe in quelle case di poveri bisognosi, ove Egli portavasi a distribuir l'oro, che i Re Magi avevan' offerto al Salvatore, come vogliono S. Antonino (146), il Tostato (147), e'l Cartusiano (148). Nemico dichiarato delle ricchezze inventò l'arte di unire l'essercizio della più rigorosa povertà alla più sublime munificenza; poicche nulla riserbando per se, su tanto liberale verso i poveri; quanto tre gran Monarchi l'erano stati verso il Salvatore. In quarto luogo io lo esorterei a trasserirsi al Tempio per assistere alla pubblica dichiarazione, e alla profession solenne, che S. Giuseppe vi fa della sua povertà, allora quando riscattando il Bambino Gesù, già presentato al Padre Eterno, altro non offre, che due Tortorelle: Povero in mezzo all'abbondanza, non si ha riserbato de' doni offerti da' Maggi, quanto gli bisogna per comperare un'Agnello, co-

<sup>(145)</sup> Quia pauperes erant, hospitium invenire non potuerunt. Bonav. Opus.med. Vitæ Christi. Cap. 7.

<sup>(146)</sup> Aurum von modicum oblatum a Magis, Maria pauperibus per Joseph erogavit. Antonin. 4. p.tit. 15. Cap. 22

<sup>(147)</sup> Idem sentit Tost.q.47.in Cap.2.Matt. (148) Idem docent Bonav.& Dionss. Chartus. in Cap.2.Luc, a.7.

me riflette S. Bonaventura (149). La povertà di Giuseppe era talmente conosciuta da tutto il Mondo, che gl'istessi Evangelisti facendo menzione del dono, che la Legge (150) efigeva da' poveri, nulla parlan dell'Agnello, che soleasi offerire da' riechi; imperocche da ognun sapevasi, che Giuseppe, e Maria non potean fare un'offerta di tanto valore; ma in luogo dell'Agnello, siegue Giansenio (151), offeriscono a Dio vive la loro povertà, facrifizio più accetto all' Altissimo, che tutte le vittime scannate da Salomone nella dedicazione del Tempio. Finalmente lo farei riflettere all'equipaggio, con cui Giuseppe vassene all'Egitto. Imperocche comandandogli l'Angelo di partire, gli ordina di prender solamente il Salvatore (152), la sua Divina Madre. La povertà dunque è tutto il patrimonio, che possiede Giuseppe; ma lapovertà lo rende più fortunato, entrando nell'Egitto, che non avrebbon fatto tutte le ricchezze degl' Israeliti allorche ne sortirono. La Santissima. Vergine, secondo il divoto Simon di Cassia (153). stava tanto sodisfatta della compagnia di Giuseppe nel viaggio, che altro di vantaggio non desiderava. Ma

(149) Ecce mira paupertas in Parentibus Christi, qui Agnum non habebant, in Cap. 1. Lucæ.

(151) Hic jam & paupertas Parentum Christis satis notari potest. Jansen. Gand. in sua Concordia. C.11.

(152) Accipe puerum & matrem ejus, & fu-

ge in Ægsptum. Matt.2.

<sup>(150)</sup> Par turturum, aut duos pullos columbarum. Id recte observatur à Jansenio Gandav. Cap. 8. Concord. Evangel.

<sup>(153)</sup> Pauperis carpentarii unor paupercula incedebat ipso solo contenta comite. L.2. Cap. 22.in Evangel.

Ma abbiam più motivo di affermare, che questo casto Sposo spogliato com'era de' beni temporali. Ei si credesse per tanto ricchissimo possedendo Gesù, e Maria. La Provvidenza Divina ha permesso, ch'avessimo ancor oggidì una pruova ben chiara della

gran povertà di Giuseppe.

E questa si osserva nella Chiesa di S. Lorenzo nella Città di Perugia in Toscana, ove si vede, e con gran pietà si venera l'Anello, che S. Giuseppe presento a Maria quando la sposo. Questo gran-Santo le die allora un pegno del suo amore, e nel medesimo tempo un segno certo della sua gran povertà. Perche questo Anello non è d'alcun prezzo. e la sua materia, e la forma lo rendon più tosto dispregevole; ma basta nondimeno per persuadere a tutto'l Mondo, che Giuseppe avea, se m'è permesso dirlo, sposata la povertà, prima di sposare la Regina degli Angioli; poicche in una occasione, dove i poveri medesimi affettano di comparir liberali, e quasi prodighi, egli se vedere, che contrattando il suo sponsalizio con Maria, non volle violare quella unione, che avea già fatta con la povertà la più severa. Questo Anello nodimeno è in tanta venerazione per tutta la Toscana, che si sono veduti più volte gli Abitanti della Città di Chiusi, e di Perugia prender l'armi per disputar questo Tesoro, ed e stato necessario, che i Papi (154) Sisto IV., ed Innocenzio VIII, si sian, serviti della loro autorità suprema per disarmar que' popoli, e per accordarli sopra questo sì grande interesse. Tanto questo ricco monumento della povertà di Giuseppe comparve a que' Popoli prezioso.

Aggiungo in oltre, che questo gran Santo nonamò meno questa eccellente virtà dopo il suo Spon-

<sup>(154)</sup> Hoc refert Jo. Baptifia Laurus Perufinus in Libello edito anno 1621.

Sponsalizio, e fin'alla morte, che nella sua gioventù. In effetto bisognava aver pochissimo attacco a' beni della terra, per risolversi in quel momento. che s'accorse della Gravidanza di Maria, a lasciar tutto, affin di rifugiarsi in paesi stranieri il resto de' suoi giorni: bisognava esser grande amator della povertà, per lasciar morendo la sua Sposa col Divin Figliuolo tanto poveri, quanto furono: bifognava avere un cuore distaccatissimo da tutt'i desiderj delle ricchezze, per viver sempre nella pratica della povertà, e per vivervi con quella ammirabile pazienza, di cui la Santissima Vergine sece un' elogio parlando a S. Brigida (155): e ciocchè è più lodevole, per abbracciar quello spogliamento di tutto, con grandissima gioja, e con un piacere sì grande, che S. Bonaventura (156) lo preferisce a quello, che i mondani provano nel godimento delle comodità della vita.

Finalmente quel generoso disprezzo de'beni transitori, di cui S. Giuseppe se prosessione, gli meritò,
che S. Francesco di Sales (157) ne componesse in tre
parole un'eccellente panegirico, ed assicurasse nel
discorso, ch'Egli sece in onore di questo Santo, che
la sua povertà su disprezzata, ributtata, e necessitosa. Quell'abbandono sì costante delle ricchezze
ha fatto credere ad alcuni Dottori, ch'Egli avesse
fatto voto di povertà, come anche di castità; e par,
che S. Bonaventura (158) autorizzi questo senti-

men-

<sup>(155)</sup> Ipse patientissimus erat in paupertate.l.1. Revel. S. Birg. C. 19.

<sup>(156)</sup> In sua paupertate latanter vivit. Opusc. Med. Vita Christi. C.6.

<sup>(157)</sup> Entretien 12.

<sup>(158)</sup> Multum per omnem medum ist paupertatem dilexerunt, & eidem perseste usque ad mortem servaverunt sidem. Cap. 12.

mento, allorquando scrive nelle sue Meditazioni sopra la vita di Gesù Cristo, che S. Giuseppe ad esempio della Santissima Vergine aveva amato la povertà in tutt'i modi possibili; ed aveva osservato a questa virtù rigorosa una fede inviolabile fino alla morte. Che se'l nostro Santo si privò del possesso, e dell'uso di tutt'i beni esterni, quanto gli su possibile, secondo i disegni della Provvidenza; se Egli sopportò con invincibil pazienza tutti gl'incommodi, che sono dalla Povertà inseparabili : se Egli s'impegnò con voto a non abbandonar la povertà, che con la vita; Potè Egli forse aggiungere qualche altro grado di perfezione a questa virtù per tutto il tempo, che visse in questo Mondo? Quello spogliamento però sì generoso di tutt'i beni della terra. non era certamente la parte più considerabile della rinunzia di se stesso, la quale comparve ancor con più chiarezza nella fuga, e nell'orrore di tutt'i mondani piaceri.

Lo Spirito Santo (159) accerta ne' Cantici, parlando dell'anima fedele, che il suo diletto era per lei un fascetto di Mirra; imperciocche questo Sposo Sagrato l'esortava a mortificarsi, e faceale conoscere, ch'Ella non poteva amarlo, se non odiava se stessa. Ma Giuseppe portando Gesù fra le braccia, poteva dir con più ragione, che quel Divin Bambino era per lui un fascetto di Mirra; imperciocche ispiravagli la pratica d'una rigorosissima mortificazione. In effetto allorquando vedeva il Divin Bambino, ch'era suo Dio, e Signore, contentarsi d'un pò di latte, che nudrimento poteva prender per se? Dove poteva coricarsi Giuseppe, quando altro letto miglior non vedea per far ripofare il Salvatore, che una mangiatoja da bestie, e un pò di pa-

<sup>( 159 )</sup> Fasciculus myrrbæ dilectus meus mtbi. Cant.

paglia? Che sonno poteva prendere, quando osservava questo amabile Salvatore spendere le notti intere nell' orazione? Pensò Egli forse a procurarsi qualche riposo, o qualche divertimento fra'l giorno, quando vedeva Gesù Re del Cielo, e della. Terra occupato in duro travaglio? Mai alcun'Uomo non ha potuto con più motivo del nostro Santo dir con l'Appostolo (160); Noi portiam sempre, ed in ogni luozo la mortificazion di Gesù sopra di noi; Imperciocche avendo preso Gesh fin dalla. sua infanzia la Croce dalle mani del Padre Eterno; come la riceve alla fine de' suoi giorni dalla crudeltà de' Giudei; ne siegue, che Giuseppe portando Gesù, portava in qualche modo anche la Croce di Gesu. Aggiungo ancora, che fin da' primi anni della sua gioventù aveva cominciato a caricarsi della Croce del suo Figliuolo, anche prima che Egli si fusse incarnato.

Come avrebbe Egli questo gran Santo perfeziohata quella purità Angelica, di cui fece professione per tutta la sua vita, senza il soccorso della mortificazione? l'amarezza della Mirra, e dell'Aloe non è tanto necessaria a' corpi dopo la morte, perche non si corrompino, quanto la mortificazione alla nostra anima per munirla di soccorso contro gl'insulti della concupiscenza, e bisogna, che il bel giglio della purità sia circondato da spine, affinche niuno possa accostarglisi, per macchiarne il candore. Si cerchi ora in qual tempo di sua vita il nostro Santo gustasse qualche piacere, che potesse dilettare i suoi sensi? Forse nella gioventu? Ma Egli la passò in continuo ritiramento, lontano sempre dal commercio degli Uomini, e da' divertimenti. Forse nella sua bottega? Ma il sudore, che grondava-

<sup>( 160 )</sup> Semper mortificationem Jesu in corpore nostro circumferentes. 2.ad Cor.4.

ali dalla fronte, facea ben vedere, che i suol sensi non trovavano alcuna soddisfazione. Forse ne' fuoi viaggi? Ma vedendolo affaticato, ed esausto di forze, posso hen giudicare, che i viaggi furonper lui motivo di mortificazione. Forse nel suo esilio in Egitto? Ma ben si sa, ch' i piaceri sono per ordinario interdetti ad un'esiliato. Del resto questo degno Figliuol di Giacobbe non ebbe mai il palato degl' Israeliti, ne per contentarsi bramò mai ciò, che essi tanto desideravano dall'Egitto. Di sortacchè se su necessario comandarsi a Mosè di scalzarsia o più tosto, secondo il sentimento de Santi Padri. di mortificarsi per accostarsi degnamente al Roveto ardente; L'Angelo, che ordinò a Giuseppe di prendere per Isposa la Divina Maria, che su un Roveto (161), mille volte più misterioso di quel che vi-de il Legislatore su'l Monte; non ebbe bisogno di esortarlo alla mortificazione; poicche mai non aveva conceduto a' suoi sensi cos'alcuna di dilettevole: persuaso effere altrettanto più difficile il vincerli, quanto è più dolce alla natura il contentarli. Nulla però di manco questa mortificazione esterna nonfu la più eroica in S. Giuseppe.

Egli si rese più ammirabile in domar le sue passioni, ed in divenir padrone de' loro anche minimi movimenti. In essetto non può notarsi in tutta lavita del Santo nè meno un di quelli, che chiamiamo primi moti, ancorche la Sagra Scrittura c'inseme non folamente a risvegsiare, ma a riscaldare se persone più moderate; come tutto il Mondo può sacilmente accorgersi alla prima apertura dell'Evangelio. Molti secoli sa il Savio Niceta avea dato

Aa a que-

<sup>(161)</sup> Rubum, quem viderat Mosses incombustum conservatam agnovimus tuam laudabilem Virginitatem. Ita canit Ecclesia.

questa lode al nostro Santo, ed avevalo riconosciuto per un'Uomo, che più di tutti seppe sottoporre
il tumulto dell'appetito alla ragione, ed a Dio:
Giuseppe (162), dic'Egli, era una persona obbligante, e senza passioni, perche avevane così persettamente calmata tutta l'agitazione, che più tosto
parea esserne esente, che vittorioso. Per questo motivo, se crediamo un celebre Predicatore (163) di
questi ultimi tempi, l'Evangelio dà in più luoghi a
S. Giuseppe un nome, che dinota la generosità, con
cui combattette contro se stesso, per sottomettere
persettamente tutte le sue passioni alla ragione. Ma
vi è un'altro grado più sublime di mortificazione,
ove il nostro Santo gloriosamente pervenne.

I Maestri della vita spirituale, dopo aver insegnato a sar sopportar qualche cosa a' nostri sensi, ed a reprimere le passioni, parlano d'un'altro genere di mortificazione più eccellente, che compisce di metter l'anima in quella disposizione, che ella deve avere, per unirsi intimamente a Dio. Questa è la mortificazione de' nostri desideri naturali, ed umani, o interessati, o anche troppo ardenti nell'aquisso del bene, che bramano. Or S. Giuseppe, che possedette una Santità consumata, non mancò di praticar questa sorta di mortificazione più persetta. Dalla Santissima Vergine, che per lungo tempo avea studiato il cuor di Giuseppe, abbiamo imparato questa verità; allorquando rivelò a S. Brigida

· · · · · · · ·

<sup>(162)</sup> Humanus erat, expersque passionis.
Citatur in Catena Patrum Gracorum, Collectore
Niceta Sertarum in C.1. Matth. Tom.2.

<sup>(163)</sup> Virum Mariæ, Vir ejus. Matth. 1. Hac de causa merito vir appellatur ille, qui nunquam adversus seipsum depugnando desatigatur; Vir enim dicitur à vi. Philipp. Dies ex Ordine, Minortom. 5. Conc.de S. Jes.

(164), che'l suo Sposo era pervenuto ad un sì alto grado di mortificazione, ch'era divenuto affatto insensibile alle vanità del Mondo, ed a' piaceri umani, e terreni, altro non bramando, che le cose celesti. Vediamo, se vi piace ciocche'l Santo Van-

gelo ci fa riflettere fopra questo argomento.

Il Figliuol di Dio ebbe poco riguardo alle lagrime, che quelle divote Donne sparfero, mentre lo seguivano al Calvario, per vedersi in punto di perderlo. Quelle lagrime eran naturali, cagionate sol da un movimento sensibile del cuore, tocco di compassione, alla vista delle crudeltà, che i Giudei esercitavano contro il corpo adorabile del Salvatore. Ma nulla trovasi da riprendere nel dolore, che S. Giuseppe senti, mentre fu privo della presenza del suo caro Figliuolo, rimastosi nel Tempio a conferir co' Dottori della Legge; imperciocche quel dolore era tutto spirituale, e tutto Santo. Or seavea questo carattere il dolor di Giuseppe, bisognava necessariamente, che il suo desiderio di esser con Gesu, avesse ancora la medesima elevazione, ciod a dire, ch'Ei non desidera se di godere della dolce presenza di Gesù, se non in quanto desiderava di piacere a Dio; e che il desiderio di piacere a Dio prevalesse in Lui ad ogn'altro desiderio.

In verità ch'io non conosco grado più sublime, ove la mortificazione de' desideri possa pervenire, e non so, se devo fare in due parole il panegirico di S. Giuseppe, dicedo di lui tutto il cotrario di ciò, che l'Angelo pronunció a gloria di Daniello, allorquando lo chiamò Uomo (165) di desiderii. Imperciocche . Aa 2

<sup>( 164 )</sup> Sic mertuus erat mando , & carni , ut nibil desideraret , nisi Colestia. Revel. S. Birgit. 1.6. C. 59. ( 165 ) Vir desideriorum . Dan. 10.

S. Giuseppe su Uomo di un sol desiderio, perche sagrificò quanto desiderava al solo desiderio di piacere a Dio. Ci rimane a considerare, com' Egli su ancora nemico della stima degli Uomini, e delle grandezze della Terra, e di quanto può piacere a' sensi lusingar le nostre passioni, e risvegliar i nostri

desideri .

Siccome S. Bernardo insegna, che l'Umiltà di Maria (166) la innalzò ad esser Madre di Dio; così credo con un dotto Cardinale (167), che questa medesima virtù innalzasse S. Giuseppe fin' alla più alta dignità d'essere Sposo di Maria; imperciocche era ben ragionevole di sposare la più umile di tutte le Vergini, col più umile di tutti gli Uomini. Prima ch'io vi persuada, che S. Giuseppe sece professione in tutta la sua vita d'una Umiltà affatto rara, e tutta eroica, ponderate, vi prego. che questo Santo, e conosceva persettamente le grazie, di cui Iddio lo avea colmato, e non poteva non fapere l'alto grado d'onore, ove vedeasi esaltato: ne dovea cessare di dire con sentimenti pieni di riconoscenza le parole della sua cara Sposa: L'Altissimo ba operato in me cose grandi. Benche il nostro Santo non facesse alcun conto del vantaggio d'avet tanti Antenati di real nascita; gloria per cui tal volta la natura c'impegna ad accrescere lo splendore del loro nome col merito personale, Ei però non lasciò d'esser persuaso del suo diritto, per cui trovavasi legittimo successor (168) di David. Egli rico-

(166) Virginitate placuit, humilitate con-

( 168 ) Vide Morales l.2. tract.9. & alios mul-

tos id docentes.

<sup>(167)</sup> Cur iste Sanctus tantum meruit bonovari? Sane quod multum voluit bumiliari. Card. Camerac. Trad. de S. Josepho.

conoscevasi l'Uomo del Mondo il più fortunato di tutt'i Conjugati: Ricevea i servizi del Verbo Incarnato, davanti al quale tutt'i Serafini s'annientano: Era il Capo della prima famiglia dell'Universo: Effercitava degnamente impieghi li più importanti di quanti ne furono confidati a' Patriarchi, e Profeti dell'antica Legge. Dall' altro canto S. Bernardo ( 169 ) c'insegna , e la sperienza medesima ci moltra esfer cosa di gran maraviglia, che una Perfona, la quale trovafi in un'alta sublimità, ove i fuoi meriti l'han collocata, si conservi sempre in. sentimenti bassi di se medesima ricercando quanto l'é possibile sa pratica delle azioni le più umili. E perche è impossibile trovarsi Uomo in terra, che abbia ricevuto onori più grandi, e più gloriosi di S. Giuleppe; bilogna ancor confessare, che l'amore estremo, ch'egli ebbe in tutta la sua vita all'umiltà, lo rendesse degno dell'ammirazione degli Uomini, e degli Angioli. Perche effer umile fenza merito, è necessità; Esser umile con le prerogative, e con la gloria di S. Giuseppe, è un prodigio d' Umiltà, che lo innalza sopra della sua propria elevazione .

Questa umiltà lo confinò nella Galilea, Provincia della Palestina, la meno stimata tra' Giudei, come l'Evangelista S. Giovanni (170) sufficientemente l'accenna. Questa Umiltà gli sece scegliere Nazaret per luogo di suo soggiorno; Nazaret, quella Città piccola, non solamente tanto poco stimata, che ne meno se ne sa menzione in tutto il Vecchio Testamento; ma anche così disprezzata, che tutti i Giudei eran persuasi, che niuna cosa da

<sup>(169)</sup> Magna prorsus , & rara Virtus bumilitas bonorata . Bern. bom. 4. in Missus est.

<sup>(170.)</sup> Scrutare Scripturas, & vide quoit 4 Galilea Propheta non surrenit. Jo. 7.

quella poteva sortire, che susse degna di stima (171) . Questa Umiltà lo rinchiuse nell'oscurità d'una bottega, dove rauno più ricchezze dalla sua propria abjezione, che da tutt'i beni della terra. Questa Umiltà venne in suo soccorso per fargli offervare in tutta la sua vita una perfetta Verginità. in un tempo, ch'era sommo obbrobrio il morir senza posterità. Questa Umiltà non gli permise, come offerva Crisoftomo (172), di trattar subito, dopo la nascita, il Salvator del Mondo da suo Figliuolo: Questa Umiltà, secondo S. Tommaso di Villanova (173), l'obbligò a rivolgere altrove la vista, per non mirare la Maestà del Dio Bambino giacente nella mangiatoja. Questa Umiltà gli proibì di lamentarsi con Gesù, che trovò nel Tempio, dopo averlo cercato per tre giorni con tanti stenti, e fatiche. Questa Umiltà gli fece solamente ammirare la condotta del Divino Fanciullo in mezzo all'assemblea de' Dottori, e gl'impedì di attribuirsi ne pur la minima parte della gloria, e degli applausi, con cui la dottrina di Gesù fu ivi ricevuta: e si senti in questa occasione il suo cuore sì alieno da compiacenza naturale, come se fusse stato a riguardo del Salvatore affatto straniero : Questa Umiltà gli tolse il desiderio d'interrogare il Figliuol di Dio, allorquando non penetrava interamente il

(172) Filium ipsum dicere refugiebat . Hom.

in Nat. Domini.

<sup>(171)</sup> A Nazareth potest aliquid boni esse.

<sup>(173)</sup> Stupet, & gaudet, admiratur, & lætatur, fervet intus spiritu, neque audet in tantam Majestatem attollere vultum. S.Thom. de Villanova Ser. 3. in Nat. Domini.

senso delle sue Divine parole (174); e se gli Appostoli cercaron con sollecitudine al Divin Maestro la spiegazione degli Oracoli, che dalla sua Divina bocca fortivano, puol'essere, che non comparisca meno lodevole l'umile renitenza di Giuseppe, il quale non vuol sapere delle verità eterne ; se non quanto precisamente piace al suo Figliuolo adorabile: e se il Salvatore gradiva le frequenti interrogazioni degli Appostoli; restava altresì allettato dal rispettoso filenzio dell'umile Giuseppe. Finalmente bisogna aggiungere l'opinione di S. Basilio (175), di Origene, di Teofilatto, e di Alberto Magno, i quali insegnano con qualche sorta d'apparenza, che questa medesima Umikà lo indusse a formare il disegno di rinunziare alla più alta dignità, che potesse esser al Mondo, allorquando s'accinse di volere abbandonare Maria, non giudicandosi degno di star più lungo tempo appresso di Lei, in cui abitava la pienezza della Divinità . S. Bernardo poi si dichiara positivamente a favore di questo sentimento, poicche afferma, che S. Giuseppe determinando di lasciare la Vergine, era ripieno di quel medesimo spirito d'Umiltà, che animò il il Profeta Reale (176) a non voler introdurr nel suo reale appartamento l'Arca del Signore; che spinse il gran Battista a non permettere, che a lui si appressasse il Salvatore; perche non aveva ardire di por la mano sopra la testa adorabile del Figliuol di Dio per battezzarlo; che mosse S. Pietro a pre-

(174) Ipsi non intellexerunt verbum, quod locutus est. Luc. 1.

(176) Quomodo ingredietur ad me Arca Dei. 2. Reg. 6.

<sup>(175)</sup> Divus Basilius Orat. de humili Christi Generatione. Origenes hom. 1. in divers. Theophil. Albert. Magn. sepius, præsertim in Cap. 1. Matth.

gare il Salvatore di allontanarsi da lui che persuase al Centurione di non permettere, che entrasse in sua casa il Messia, riconoscendosi indegno di ricevere un tal'Ospite. Ne questa è opinione particolare di S. Bernardo (177), ma egli stesso avverte, essere stata prima insegnata da molti celebri Dottori.

Sembra, che in questa occasione Maria doveatemer di Giuseppe; contuttociò Giuseppe è quello, che teme di Maria . Il Santo Patriarca Giacobbe non avez tanto motivo di sclamare con termini di stupore, che il luogo, ove s'addormento, parea. terribile, perche il Dio (178) del Cielo, e della Terra ivi abitava : quanto ne aveva Giuseppe. quando si risolve di abbandonare la piccola Casa. di Nazaret, ove sapea, che'l Verbo incarnato avea voluto rinchiuderli , facendo il suo ingresso nel Mondo: e se i nostri Dottori Iodano l'Umiltà della Spola de' Cantici, che pregava il suo Sposo a ritirarli (179), perche non credevali degna di rimirarlo; bisogna, che ammiriamo con più di ragione uno Sposo, che si determina di fuggire dalla sua Consorte, per giudicarsi indegno di viver con essolei. Questo sentimento si vantaggioso all'Umiltà di Giuseppe non è, per dir la verità, il più comune tra i Dottori, ne per quanto lo credo il più vero: serve nondimeno a far conoscere a tutto 1 Mondo l'alta idea, che i Santi Padri hanno avuto del-

(178) Quam terribilis est locus iste, vere

Dominus oft in loco isto. Gen. 20.

<sup>(177)</sup> Accipe in bot non meam, fed Patrum fententiam: Propter bot Joseph voluit dimittere Virginem, propter quod Petrus Dominum a se repellebat dicens: Exi à me Domine. Bern. Ser. 2. in Missus est.

<sup>(179)</sup> Fuge dilecte mi, fuge. Cant. 8.

della sua Umiltà, e lo dobbiamo tanto più credere, quanto che sembra aver qualche appoggio nella...

Sagra Scrittura.

L'Ambasciador Geleste non parlo a S. Giuseppe in questi termini : Giuseppe non sospettate, o noncondannate Maria vostra Sposa: ma si spiego di quest'altro modo : Giuseppe Figliuolo di David non temete di prender Maria per vostra Sposa: cioè a dire, non vi lasciate troppo trasportar da cotesto timor rispettoso, che vi sollecita ad appartarvi da. lei. Questo Spirito Geleste gli parla, come poco prima aveva fatto alla Santissima Vergine, per sedare turbamenti, che l'Umiltà avea risvegliati nel di Lei cuore: Maria, disse, non temete. Così il Salvatore con tre sole parole fece sorger S. Pietro dall'abisso del niente, ove la sua Umiltà avevalo buttato: Simone non aver paura (180). Così l'Angelo per moderare gli eccessi d'Umiltà, che facevan suggire Giuleppe, pare che si spieghi in questo modo: Giulep pe Figliuol di David non bisogna, che la vostra Umiltà si opponga a' disegni, che Dio ha formato fopra la vostra Persona, e'l basso sentimento, che avete di Voi medesimo non deve impedirvi di continuar vostra dimora con la Madre di Dio. Nonfu senza misterio, che l'Angelo chiamò in questa. occasione Giuseppe Figliuolo di David; imperciocche bisognava animarlo, facendogli venire memoria la Nobiltà del suo lignaggio, non meno che le promesse tutte Divine, che altre volte furono fatte al Real Profeta, e disporlo per questa via ad accettar l'alto grado di nuova grandezza, ove Diò voleva collocarlo. Ecco un'altra occasione, in cui alcuni Dottori credono, che l'Umiltà di Giuseppe finalmente si contentò privarsi di un grande onore, che

<sup>(180)</sup> Ait ad Simonem Jesus: Nols timere. Luc. 3.

## 380 \* DISCORSO VI.

che avrebbe legitlmamente potuto ricevere.

Non sò, se avete fatto riffessione sopra ciò, che l'Evangelio sembra accennare, cioè, che S. Giuseppe non si trovò nella Stalla di Betlemme, quando i Re Magi vi entrarono, per rendere omaggio al Re Supremo di tutte le Creature, cui trovaron (181) folo colla Vergine Madre. Ma all'incontro, allorche vennero i Pastori per adorare il Divin Pargoletto, vi trovarono Maria, e Giuseppe. Era cosad'importanza, dice Ugon Cardinale (182) dopo Alberto Magno, con molti altri, che lo sieguono, che Giuseppe non comparisse appresso la Vergine il giorno dell'Epifania, affin di disporre a poco a poco i Principi dell' Oriente a credere, che il Salvatore non era stato conceputo al modo ordinario: e che sua Madre era più pura dopo averlo partorito, che prima. Ma se questa ragione è solida, perche Giuseppe ritrovasi nella Stalla, quando vi vengono i Pastori? Pareva pur anche necessario, che si cominciasse con lo slontanamento di Giuseppe a persuadere agli spiriti grossolani di que' poveri Pastori, che Gesù era stato conceputo per opera dello Spirito Santo. Ma assicuratevi, che tutto ciò su esfetto dell' Umiltà di Giuseppe, il quale non volle comparire appresso Gesù in una occasione tanto onorevole. La comparsa de' Principi d'Oriente in Gerosolima avevavi di già fatto grande strepito, e la

<sup>(181)</sup> Invenerunt Puerum cum Maria matre

<sup>(182)</sup> Hugo Cardin in C. 2. Matth., Golosa ordin. Rabanus Maurus Episcopus Mogontin. Divino nutu factum est, quod aberat Joseph, ne aliqua mala suspicionis occasio daretur gentibus; Galbert. Magn. in C. 2. Matth. GZaccharias Episcopus Christopolitanus, qui vixit sub initium saculi XI. lib. 1. in Concord. quatuor Evangelist. C. 8.

la fama se n'era sparsa per i paesi circonvicini. La lor venuta a Betlemme, che su gloriosissima a Gesu, e a Maria, molto dovea esserio anche a San Giuseppe, se Egli non si susse appartato per qualche

poco di tempo dalla Stalla di Betlemme.

Gesù Critto per eccesso di sua Umiltà si nascose altre volte per isfuggire gli attestati di stima, e di riconoscenza, che le Turbe pretendevano mostrargli, con mettergli in testa una Cofona. Giuseppe più grande per la propria abjezione, che per l'eminenti qualità di natura, mosso dalla sua eroica. Umiltà, esce prontamente da quella cara grotta, ove il tesoro del Cielo, è della Terra era rinchiuso, e si rubba dalla vista degli Uomini, per evitare l'onore, che i Re Magi gli avrebbon fatto. Ma il Santo non se così alla venuta de' Pastori; imperciocche la sua Umiltà prendevasi piacere in conversar co' poveri, e volentieri con effolor tratteneas in quello supendo palazzo, dove un Dio annientato volle manifestarsi al Mondo. Aggiungo una sol'altra prova dell'Umiltà di S Giuseppe.

La Santissima Vergine su sì persuasa dell'eroica Umiltà del nostro Santo, che volle sarne un Panegirico nel suo Cantico, in cui contengonsi più misteri, che parole; Imperciocche, se vogliamo credere al Cardinal di Cambrai, Ella ebbe (183) principalmente nel pensiero il suo umilissimo Sposo, allor quando disse, che Iddio si compiace di esaltate (184) gli Umili. Egli dunque amava molto il nostro Santo l'umiltà; poicche essendo sollevato in posti di alta grandezza, non lasciò mai di praticarla costantemente in tutte le maniere, e per conseguenza Egli visse in una persetta annegazione di se

me-

<sup>(183)</sup> Hoc de Beato Sponso suo specialiter dixisse credenda est. Card. Camerac. trad. de S. Jos. (184) Et exaltavit bumiles. Luca 2.

medesimo, essendosi privato de' beni esterni con una esatta povertà; di tutt'i piaceri con una generosa, mortificazione, e della gloria del Mondo, e deglionori con l'esercizio di una Umiltà sublime. Ciò che ci obbliga di conchiudere con S. Ambrogio (185), che S. Giuseppe su un Giusto persetto, poicche Egli sempre osservò una eccellente giustizia a riguardo d'ogni sorta di persone.

## Riflessione Morale.

TIO Dio, gradite vi prego, che genufiesso d'a-L vanti al vostro Trono io vi supplichi umilmente col vostro Proseta (186) di farci conoscere, chi faranno coloro, a' quali si darà l'ingresso nel vostro Palazzo; ed i quali si riposeranno con voi su'l Santo Monte. Iddio risponde, che i Giusti (187) possono aspirare a tanta fortuna. Ma pure quali sono questi Giusti? Sono quelli, che adempiono i loro doveri rispetto a Dio, rispetto al prossimo, rispetto a loro medesimi : Sono que' Cristiani, che sempre stanno sottoposti a Dio con ubbidienza esatta alla sua Divina Legge, che sono Giusti verso 'l prossimo, e nemici delle proprie passioni, o più tosto sono que' Cristiani, che osservano quasi modello quella giustizia, che abbiamo ammirata in S. Giuseppe, di cui si fa un grand'elogio, dicendo solo, ch'Egli su un Giusto persetto. Il Patriarca Noè era sì giusto, secon-

(185) Ubique in Joseph Justi gratia, & persona servatur. Ambr.l.z.in Luc.

( 187 ) Qui ingreditur fine macula, & opera-

tur justitiam. Ibid.

<sup>(186)</sup> Domine, quis babitabit in tabernaculo tuo, aut quis requiescet in Monte Sancto tuo? Psal. 140.

condo S. Crisostomo, che lo Spirito Santo avendo promesso di parlar della sua Posterità, e di render-lo commendabile per mezzo de' suoi sigliuoli, sembra dimenticarsi della parola data, ed aggiunge subito queste tre parole, Noè è stato giusto (188). Dunque tutta la gloria di quel Santo Patriarca era di posseder la vera giustizia. Giuseppe, il Noè del nuovo Testamento, che ha presieduto alla condotta di quell' Arca, ove ogni nostro bene era rinchiuso; Giuseppe, dico, è stato sì giusto, che S. Matteo (189) volendone parlare nel suo Vangelo, imita Mosè, ed ommettendo infiniti altri vantaggi del gran Santo, si contenta solamente d'assicurarci, ch' Egli era persettamente Giusto.

Santa Chiesa siegue l'essempio dell'Evangelista, e volendo intrecciare l'elogio a S. Giuseppe, alla prima apertura de' misteri Santi, che si celebrano il giorno della sua Festa, Ella dichiara, che la sua giustizia lo ha tanto esaltato in questo Mondo, e nel Cielo sopra tutti gli altri Uomini, quanto le palme (190) di Cades, ed i Cedri del Libano sono superiori a tutti gli altri alberi, che verdeggiano sopra la terra. Siccome noi dobbiam fare i nostri ultimi ssorzi per esser un di ricevuti nella Celeste. Gerusalemme, così ci bisogna ancora acquistare con tutta diligenza questa vera Giustizia, che avendoci fatti in Terra imitatori di S. Giuseppe, ci readerà in Cielo persettamente beati con esso lui.

DIS-

<sup>(188)</sup> Ha sunt generationes Noc ; Noc vir

<sup>(189)</sup> Joseph autem vir ejus cum effet juflus. Matth. 1.

<sup>( 190 )</sup> Justus ut palma florebit, sicut Cedrus Libani multiplicabitur.

## DISCORSO VII.

Della Gloria, che S. Giuseppe possiede in Cielo.

A Llorche da noi si fanno i Panegirici de Santi, pare in un certo modo, che gli facciamo calar dal Cielo in terra; perche ordinariamente dimostriamo ciò, che di bello, e di buono hanno operato, ed il tenore della vita da loro menata nel Mondo. Noi raccontiamo i loro viaggi, descriviamo i lor travagli, rappresentiamo i lor cambattimenti, ci stendiamo su l'austerità della loro penitenza, e spesso, per maggiormente innalzarli, e dare più luminoso risalto alla loro virtù, li facciamo vedere naufraghi in un'abisso di vizi. Questo però può dirfi, che fia al più un tessere l'elogio d'un'Uomo da bene, e non d'un Beato posseditore della. Gloria Celeste. Ma se le nostre menti potesserò penetrare fin lassu nell'Empireo, per potere ivi discuoprire la Gloria, che gli Amici di Dio posseggono; troveremmo in essi un fondo inesausto di lodi, veramente degne de' Santi, e tanto inesplicabili, quanto inesplicabile e la Gloria, di cui gioiscono. lo non so, se riusciro nel disegno già ideatomi, che è di trattare in questo discorso della Beatitudine di San Giuseppe, e di quella risplendentissima luce di Gloria, da cui è circondato nel maestosissimo Trono, dove Dio lo ha collocato lassù nel Cielo. Può essere, ch'io meriti biasimo nell'ardire di voler fissare i miei occhi in quel Santuario ugualmente augusto, e ve-

e venerabile, e temo, che lo splendore di Maestà sì grande non abbia ad abbacinare le mie pupille. Ma almeno non mancherò di fare i miei sforzi per lodare in Giuseppe ciò, che vi riconosco di più eccellente, e non riguardando più questo Santo, come ristretto nell' oscurità d'una misera bottega, o fuggitivo, e perseguitato nell'Egitto, lo farò ammirare in un Trono elevatissimo di Gloria, in mezzo alla Terra promessa, dove Dio, e li Santi fanno il loro foggiorno. Voi non lo vedrete più tutto follecito ad intraprendere viaggio in paeli stranieri, ma avrete il contento di vederlo godere un ripolo eterno. Voi non più per lui apprenderete le persecuzioni de tiranni ma procurarete unire i vostri rispetti a' que', che di continuo gli rendono i Cittadini della Celeste Gerusalemme. Voi non sentirete più parlare di Giuleppe sconosciuto, ed abjetto, di Giuseppe povero, e disprezzato, ma pascerete selicemente la vostra idea di Giuseppe glorioso, e trionfante nell'Empireo. Per dar qualche ordine al mio discorso, parlero primieramente della Gloria, che possiede l'Anima di S. Giuseppe; secondariament della Beatitudine del suo Corpo; per terzo della. Beatitudine dell'Animase del Corpo considerati in-

fieme; In tutto ciò lo non m'innoltrerò in cosa, che non sia autorizzata dal sentimento de' Savj, e che non contribuisca a farci pienamente confessare, che S. Giuseppe possiede uno de' primi luoghi del Paradiso.



## PARTE PRIMA.

Della Gloria dell' Anima di S. Gin-Seppe in Cielo,

L Figliuolo di Dio parlando della sua Grazia, e delle nostre fante operazioni, le paragona ad una sorgente d'acqua viva. Egli aggiunge, che la... Beatitudine è simile ad una fonte di acqua, che s'innalza fin'alla vita eterna (1); e ficcome una sonte di acqua non può salire più alto della sorgente, onde ha la sua origine; così la gloria delle anime nell'altro Mondo non ha più alto grado di elevazione, di quella ne hanno avuta le loro virtù praticate in questa vita. Così per giudicare senza timore d'inganno la grandezza della Gloria di S. Giuseppe, fa di mestieri dar un' occhiata alla. grandezza de meriti , ch'Egli ha posseduti in terra. Il merito procede da due sorgenti; dalla grazia di Dio, e dalla cooperazione delle Creature; e però è necessario esaminar due cose; le grazie, di cui Dio prevenne S. Giuseppe; e l'esatta fedeltà del Santo in corrispondere a quelle, per formar dipoi una... giusta idea de' suoi grandi meriti, e del sublime grado di Gloria, che possiede la sua Anima; Ecco perdezza, e l'abbondanza delle grazie, che Dio dà agli Uomini, cioè gl'impieghi, a cui gli destina, i cimenti, a' quali li espone; i servizi, ch'Egli da loro rice-I Teove.

<sup>(1)</sup> Fit in co fons aqua viva salientis in vitam aternam. Jo 4.

I Teologi dopo S. Tommaso insegnano questa verità, che nulla ha perduto della sua bellezza, per essersi resa comune: Dio dà le sue grazie a proporzione degl'impieghi, ch'Egli confida agli Uomini. Perche siccome è proprio della saviezza, e dell'equità d'un Re di dare assegnamenti proporzionati alle cariche, con le quali onora i suoi Ministri, così ancora è proprio della bontà, e della giustizia di Dio, accompagnare ugualmente le grazie cogl' impieghi, ch'Egli destina a' suoi amici. Iddio, dice S.Paolo (2), in farci Ministri della nuova Legge, e mettendo nelle nostre mani il Sangue, ed i Meriti del suo Figliuolo per sarsene da noi la distribuzione agli Uomini, ci ha conceduto non solamente l'abbondanza delle sue grazie annesse alla nostra dignità, ma ancora tutte le disposizioni necessarie per sostenere la grandezza del nostro Ministero . E non credete, soggiunge l'Angelo delle Scuole (3), che Dio abbia usato così solamente co' fuoi Appostoli; Egli mai non manca di fornire di soccorsi sopranaturali tutti quei, a' quali dà impieghi riguardevoli, e di mettere proporzione tra i doni celesti, e la importanza delle loro funzioni, affinche possino esercitarle con qualche faciltà, e anche con intera perfezione.

Or presupposto questo principio incontrastabile, volgete, vi prego, i vostri pensieri sopra i primi posti del Regno spirituale del Salvatore, per vedere qual persona vi sia più sublime di Giuseppe. Considerate inoltre i Santi, per osservare, se i loro impieghi hanno avuto più di rapporto, che quelli di S. Giu-

b 2 fep-

<sup>(2)</sup> Idoneos nos fecit Ministros novi Testamenti. 2.Cor. 3.

<sup>(3)</sup> Quos Deus ad aliquid eligit, ita præparat, & disponit, ut ad illud, ad quod eliguntur, inveniantur idenci. S.Thom.3.p. q.27.d.4.

seppe, alle occupazioni della Regina degli Angioli; date ancora un'altra occhiata sopra le commissioni più riguardevoli, con le quali Dio ha onorato i Santi del Vecchio, e del Nuovo Testamento, per discoprire, se alcune ve ne siano state comparabili a quelle, che il Cielo impose a Giuseppe, chiamato da S. Bernardo (4) Solo Agente di Dio nel Misterio dell'Incarnazione; cioè a dire del più grande affare, che Dio abbia intrapreso, e sia per intraprendere. Egli fu il Capo della prima famiglia del Mondo; A Lui fu confidata la condotta di Gesù. e di Maria, e questi due nobilissimi Personaggi surono fotto la di lui ubbidienza, e perfettamente gli ubbidirono tutto quel tempo, che vissero insieme; Egli non desiderò per più secoli il Messia, come i Patriarchi, ma lo possedette per trenta anni; Egli non predisse la sua venuta, come i Proseti, ma lo prese fra le sue braccia, e lo alloggiò nella sua Casa di Nazaret Non ebbe l'onore d'esserne Precursore, come il Battista, ne preparò colle sue predicazioni i cuori de' Giudei, per riceverlo, ma fu il primo che co'suoi esempi tutti li spinse a riconoscer. quest' Uomo Dio per doro Sovrano. Egli non scorfe il Mondo ad imitazione degli Appostoli per affaticarsi alla santificazione de membri del Corpo mistico del Salvatore, ma impiegò le sue vigilie, ed i suoi sudori per la conservazione, ed aumento del Corpo naturale di Gesù! Non gli furono consegnate nelle mani le chiavi del Paradiso, come all'Appostolo Pietro, ma gli su dato in custodia colui, che è la vera (5) via del Paradiso, e l'unica porta.

<sup>(4)</sup> Solum in terris magni consuli coadjutorem sidelissimum. Bern. Hom. 2. in Missus est. (5) Ego sum via Jo. 14.

(6) per entrarvi. Così non essendovi ne carica, ne dignità (eccetto sempre la Divina Maternità della Vergine), a cui possa più sollevarsi una pura creatura, è forza dire effer difficile, anzi impofsibile potersi trovare e nel Nuovo, e nel Vecchio Testamento un' Uomo, a cui Dio abbia assegnato un fondo così fmisurato di grazie, come quello, che

ha conceduto al Glorioso S Giuseppe.

Se su di mestiere santificar con un modo affatto straordinario Eleazaro figlio di Abinadab, affinche guardasse convenevolmente l'Arca del Signore, come infegna la Scrittura; da ciò può giudicarfi con quale abbondanza di doni sopranaturali susse necesfario di preparar S. Giuseppe prima d'essergli confidata la cura di quell'Arca, dove stava rinchiuso, non il Decalogo, ma Dio medesimo Autor del Decalogo. Il Cardinale Pier Damiano (7) resta of fuscato dal chiarore dell' augusta prerogativa di Fratello di Gesu, conferita a S. Giovanni a pie della Croce dal Figlinolo di Dio moribondo, sclamando con istupori di maraviglia: Niuno uguaglia in meriti colui , che ba l'onore d'effer frateilo del Salvatore. Ma io credo, che se questo Savio Gardinale avesse allora divisate le grazie, ed i privilegi dello Sposo di Maria avrebbe dato qualche temperamento alle sue parole, e giudicato, che l'incomparabile Dignità di Padre del Verbo fuse stata feconda di più benedizioni celesti per la persona di Giuseppe, che la qualità di Fratello di Gesù per la persona di S. Giovanni. Consideriamo però alquanto . 12 Bb. 3

<sup>(6)</sup> Ego sum ofium Joseo. (7) Nemo videtur major meritis eo, qui Speciali quadam gloria Frater est Salvatoris. Ser. 1. de Sancio Joannes

più in particolare le grazie, di cui il nostro. Santo su colmato.

E' dottrina ricevuta generalmente da tutto I Mondo, che ciascuno stato, in cui Dio ci mette, ha le sue grazie particolari. Grazie particolari si concedono ad un' Ecclesiastico, che si consagra agli Altari; ad un Magistrato, che governa il popolo; ad un'Anima generosa che rinunzia le vanità del Mondo, e rinchiudesi in un Chiostro; ad un Giovane, che elegge lo stato matrimoniale con veri sentimenti di Cristiano. Posto ciò, chi potrà dubitare, che nonvi fussero grazie specialissime per lo Sposo di Maria, e che queste grazie fussero canto eccellenti . quanto eccellenti erano gli affari, che Giuseppe dovea intraprendere. Una Grazia si conveniva all'esser Padre di Gesù, e questa fu sì abbondante, quanto fu nobile, e augusta una tal dignità. Tutto I Mondo riconosce, per grazia speciale l'adozione filiale, che noi riceviamo, allorche Dio ci fa l'onore di stabilirci suoi figli adortivi . Dobbiam dunque ammettere ancora la Grazia dell'adozione paterna, che, per così dire, Gesù infuse nel cuor di Giuseppe nell'adottarlo per suo Padre, e questa Grazia su tanto considerabile, quanto incomparabil-mente è più glorioso ad un Uomo virtuoso l'esser Padre di Dio, che l'essergli semplicemente figlioadottivo. Egli ebbe una Grazia speciale come primo Consessor di Gesu, per la cui disesa soffri persecuzioni di Tiranni, ed esili pur troppo aspri . Ebbe una grazia proporzionata alla qualità di Tutore, e di Nudritore di Gesù. Ebbe finalmente una. Grazia specialissima affatto straordinaria di Governatore, per governarlo, di Guida per accompagnarlo da per tutto, d'Autorità da comandargli per una lunga serie d'anni, quanti ne vissero insieme. Non voglio adesso tessere più lungo discorso delle Grazie, che San Giuseppe riceve a cagione de' suoi imimpleghi; non voglio dire con molti-celebri Dottori (8), ch'Egli fu fantificato nel ventre della Madre: che d'inclinazione al male fu in Lui felicemente mutata nella fua più tenera gioventù, con nell' istesso tempo estinto il fuoco della concupi-fcenza; ch' Egli su confermato in grazia, ed ebbe in questo Mondo la fortuna di godere per qualche volta la Visione Beatifica. Io mi contento di lasciare anti illustri Dottori la cura, e la gloria di disendere i loro sentimenti.

Ma vi priego a ricordarvi della dottrina (9) dell'Angelo delle Scuole, cioè, che quanto un'effetto e più unito alla sua causa, altrettanto più egli partecipa della di lei virtu, ed efficacia. Quindi e, continua l'Angelico, che S. Dionigi Arcopagita (10) nota faviamente, che gli Angioli devono avere più parte alle grazie, ed alle liberalità di Dio, che gli Uomini; perche sono più vicini allaforgente di tutt'i beni . Or egli è certo, che tutti gl' impieghi esercitati da S. Giuseppe in terra, l'unirono strettamente a Gesti Cristo, da cui derivansi tutte le grazie, che il Cielo ci compartisce; onde bisoana necessariamente dire, che i suoi impieghi gli colmassero l'anima de favori del Cielo, i più preziosi, non solamente allorche trevavasi in età più avanzata, o al fine de' suoi giorni; ma anche dal

<sup>18)</sup> Vega, Morales, Georgius Bartholdus. Pontanus tom. 1. Conc. de S. Joseph, & alii multi. Justinus Michoviensis Disc. 115: tom. 1.

<sup>(9)</sup> Quanto aliquid magis appropinquat principio in quolibet genere, tanto magis participat effedum illius principii. S. Thom. 3, p. 4,26. a. 2. in cor.

<sup>(10)</sup> Angeli, qui sunt Deo propinquiores, magis participant de bonitatibus divinis, quam bomines. Dionis Cap. 4 de Cælest Hierarch.

bel principio della sua esaltazione alla dignità di Sposo di Maria, come l'Evangelio c'insegna.

L'Angelo disse alla Santissima Vergine, allorquando cominció ad entrare in possesso dell' altissima dignità di Madre del Verbo, ch' Ella già era piena di Grazie. lo credo ancora, che l'Angelo, il quale sovente parlava a S. Giuseppe, avrà potuto dirgli la prima volta, che con Esso lui trattò: lo vi saluto Giuseppe ripieno di tutte le Grazie, a cagione de' grandi impieghi, che dovete esercitare. Ma se l'Angelo non si spiegò così nel salutarlo, S. Matteo, le cui parole fono nulla meno autorevoli di quelle d'uno Spirito Celeste, disse qualche cosa in savore del nostro Santo, allorche chiamollo Uomo Giusto (11); cioè a dire, Uomo colmo de più eccellenti doni celesti, ed ornato di tutte le virtà. Se l'Evangelista trattollo sì onorevolmente prima, ch'Egli entrasse nell'esercizio delle sue importantissime cariche; qual cosa non avrebbe Egli detto dell'eccellenza delle Grazie, ch' Ei riceve in appresso, quando fu onorato di molti altri impieghi più rilevanti de' primi, quali esercitò con approvazione, ed applauso del Cielo, e della Terra? La Seconda Sorgente di grazie, di cui Giuseppe su arricchito, io la discuopro nelle pruove, in cui Dio l'esercità.

Non so se mar ristetteste, che tutta la vita di S. Giuseppe su un'incatenamento d'umiliazioni, di persecuzioni, di travagli, e di patimenti. Egli passo la sua gioventù in grandissimo ritiramento, e quasi sconosciuto da tutti. Al primo momento, che suron considati alla sua condotta la Santissima Vergine, e'I Divin Figliuolo, la povertà, di cui aveva satto professione in tutta la sua vita, cominciogli ad esfere tanto più aspra, quanto che non saceva sentir-

ne

fus. Matth.1.

ne i patimenti ad esso solo, ma a tutta la sua sagrata Famiglia: Poco tempo dopo venne esiliato inEgitto, dove soggiornò più anni in tante pene, che
solo Dio può saperle, ma che saranno un di il motivo delle nostre ammirazioni, e delle nostre eterne lodi: Fu obbligato ad intraprendere lunghissimi
viaggi, quali i timori, le satiche, i pericoli, averebbero resi intollerabili ad un' animo meno generoso
del suo. Finalmente gli bisognò compire il resto de'
giorni suoi, non già nella dolcezza d'una tranquilla, ed onorata vecchiaja; ma nell'oscurità d'unapovera bottega, e tra le satiche di un penoso mestiere, che era costretto di esercitare per il mantenimento della sua Cara Famiglia.

Le persone assiste, che considerano la condotta della Provvidenza nella persona di S. Giuseppe, devono ristettere, che Dio sa grazia singolare a coloro, che travaglia co' patimenti in questo Mondo. Egli ben conosce, che la creatura da se stessa è pur troppo debole per sostenere il peso de' travagli, codelle persecuzioni, se Egli non la fortifica con potenti soccorsi del Cielo. Voi non avete mancato mio Dio, è il Proseta Reale (12), che parla, di versare nel mio cuore le vostre grazie a proporzione de' patimenti, che mi avete mandato, e i miei dolori non crescevano, senza che io mi sentissi prima nell'anima un nuovo rinforzo di beni spirituali. Iddio nel distribuire i suoi doni sopranaturali, lo sa, dice l'Appostolo (13), con quella istessa misura, di cui si serve nella divisione, ch' Egli sa delle as-

(13) Sicut abundant passiones Christi in nobis, ita & per Christum abundat consolatio nostra.

2.Cor.I.

<sup>(12)</sup> Secundum multitudinem dolorum meorum in corde meo, confolationes que letificaverunt animam meam. Pf. 93.

flizioni, e delle Croci: così quando io mi vedo più esposto al surore de nemici visibili, ed invisibili, allora è, che io mi trovo più ripieno che mai, di

favori Celesti.

Siccome dunque S. Giuseppe non passò alcun giorno di fua vita fenza molto patire, e come le sue continue pene lo resero degno Sposo della Regina de' Martiri, e vero Padre dell'Uomo de' dolori; così bisogna confessare, ch' Egli susse stato prevenuto coll'abbondanza delle Grazie le più insinuanti, e le più speciali, che Dio suol concedere a' suoi più cari amici. Iddio (14) non abbandonò mai l'antico Giuseppe, ma lo segui con potenti soccorsi anche mentre soffriva i ceppi a' piè, e la strettezza di oscura segreta. Ed il nostro S. Giuseppe fu altresi feguito dal Salvatore ne' pericoli, ne' timori, negli efilil, e ne viaggi ; ed in ciascheduna di queste occasioni colmavalo di grazie vive, e penetranti. Gli Ebrei passando pe'l deserto bevvero a sazietà a quella sorgente miracolosa della Pietra. che in qualche modo gli accompagnava, e questa. pietra era Cristo, come dice l'Appostolo (15). Ma ecco il vero Discepolo di Mosè, che avendo sempre a canto questa Pietra misteriosa in mezzo alle persecuzioni de bevea abbondantemente, e con piacere le acque salutari, che correvano dalle sontane del Salvatore (16) ne per questo mezzo Egli portò con animo grande le croci, di cui il Signore lo caricava. e gli prestò servizi molto grandi, nel che trovò

(15) Bibebant de spiritali consequente cos . Petra, Petra autem erat Christus, 1. Cer. 10.

<sup>(14)</sup> Descendit cum eo in fovcam, & in vin-

<sup>(16)</sup> Haurietis aquas in gaudio de fontibus Salvatoris. If: 12.

la terza Sorgente di Grazie, delle quali fu arricchito

da Dio.

E' certissimo, che Dio non può ricompensare più magnificamente i servizi, che riceve da coloro, i quali altro non respirano, che la sua Gloria, che con farli partecipi delle sue grazie; 1 Re hanno cariche considerabili, governi importanti, impieghi di gran rilievo, sondi quasi inesaulti per darli a' loro Sudditi, in riconoscimento delle soro gloriose azioni. Ma Dio apre sempre i Tesori delle sue Grazie, quando vuole ricompensare i travagti de' Giusti; imperciocche di tutt'i doni, che soro sa in questa vita, più preziosi non ve ne sono di quelli, che conducono al Sommo Bene.

Or considerate i servizi, che S. Giuseppe ebbel'onore di rendere a Dio in terra, Egli impiegossi
con tutte le forze al maneggio di un'affare il prà
importante, che susse, e potesse esser e nell'Universo: Egli nudri, allevò, e disese Gesà Gristo: Egli
mille, e mille volte gli rasciugò le lagrimuccie:
mille, e mille volte gli rasciugò le lagrimuccie:
mille, e mille volte raccolse i sudori, che scorrevano dalla di lui fronte; Egli ebbe parte in quasi tutt'i
misteri della sua vita Divina; e sinalmente consomma esattezza governò la sua Famiglia, e trattò
gli affari, di cui il Cielo lo aveva incaricato, con tanta prudenza, sedeltà, e con sì ottimo riuscimento,
che un'Angelo non avrebbe saputo fare di più.

Sopra tutto Egli ebbe questo vantaggio particolare, come riflettono Teofilatto (17), Maldonato (18),

<sup>(17)</sup> Theophil.in Cap. 26. Matth.

<sup>(18)</sup> Quamvis quod pauperibus sit, Christus sibi factum putet, magnum tamen inter ipsam Christi Personam, & pauperum est discrimen, Majorisque est meriti, ac pietatis Christum ipsum vestire, aut alere, quam pauperes. Maid. in Cap. 26. Matth.

ed altri, che le sue sollecitudini, i travagli, e le fatighe andavano immediatamente a terminare nella Persona adorabile del Salvatore. Quei, che nudriscono, e soccorrono Gesu Cristo nella persona de poveri, che lo rappresentano, meritano grande-ricompensa di beni temporali in questa vita, e di gloria eterna nell'altra, come promette loro lo Spirito Santo; ma non v'è cosa, che possa paragonarsi alla fortuna, ed alla gloria di colui, che immediatamente, ed effettivamente alimento, e servi il Figliuol di Dio, ed a cui ha potuto dire il Salvatore, senza ricorrere a metafore, ma nel rigore della più esatta verità: lo ebbi fame, e voi mi daste da mangiare: Ebbi sete, e voi mi dafte da bere; Ero nudo, e voi mi rivestiste. E siccome il peccato de' Giudei Crocifissori di Cristo, aggiunge l'esimio Dottor Suarezanon può dubitarfi, che non fia stato un'eccesso d'infinita malizia, a riguardo della infinita dignità della Perfona; verso cui sfogavano que malvagi il lor surore; che perciò il Profeta (19) chiama questo loro peccato, peccato mostruoso; così noi dobbiamo ancora credere, che le opere di pietà, e di beneficenza usate da S. Giuseppe nella Persona dello stesso Cristo in nudrirlo, in vestirlo, in servirlo, e difenderlo dalle persecuzioni de' Tiranni, sieno elleno state altresì di un merito proporzionato al demerito di quei Deicidi (20).

Goncludiamo dunque da due principi, già spiegati, che Dio ricompensando per una parte le-

ope-.

<sup>(19)</sup> Peccatum peccavit Hierusalem. Thren 1.
(20) Unde sicut peccatum crucisigentium Christum maximum in suo genere suit propter Persona dignitatem, ita opera pietatis, & benesicentia circa Personam Christi in hoc Viro suerunt eximit cujusdam valoris. Suarez in 3. par. som. 2. disp. 8. Sect. 1.

opere de' Santi coll'abbondanza delle sue grazie, e dall'altra parte avendo il Verbo Incarnato ricevuto da'S Giuseppe tanti, e sì importanti servizi, che riguarda vano immediatamente la sua Umanica adorabile, fa di mestieri per conseguenza necessaria confessare, ch'Egli sia stato ricolmo di tutt'i tesori di Grazie, le più seelte", le più preziose, che soglia dispenfare Dio a' suoi più cari amici. Non e dunque senza fondamento, che i Greci Cattolici invocando S. Giuseppe sotto titolo di Sposo di Maria, gli danno ne'loro Inni, e nelle loro altre pubbliche preci un nome maraviglioso, che significa colui, ch' è più che Santo, o più tosto colui, ch'è singolarmente Santo, per l'eccellenza delle Grazie, che ha ricevuto dal Cielo; Ma ha Egli perfettamente corrisposto a doni si segnalati, a grazie si abbondanti?

Il dotto Giacomo di Valenza (21) Vescovo di Cristopoli l'afferma positivamente; imperocche S. Giuseppe cercò di piacere a Gesù con ogni sorta di ssorzo, e su sempre occupato in ardentissimi desideri d'acquistare i beni spirituali. E soggiunge l'istesso Dottore, che la Vergine Santissima parlando nel suo Cantico di quelle Persone santamente affamate de beni celesti (22), e sedelissime corrissondenti alla Grazia, aveva allora nella mente il suo Sposo S. Giuseppe, tenendolo per il più ardente di tutti coloro, che hanno sete insaziabile della virtù Ecco altre prove, che meritano la nostra attenzione, e che ci persuadono, che tutte le semenze di virtù seminate dallo Spirito Santo nel suo cuore, qual terreno secondissimo, vi germogliarono,

e vi

<sup>(21)</sup> Quia cum omni sonatu, & vehementi desiderio quærebat Christum propter bona spiritualia. In Trad. super Magnificat.

<sup>(22)</sup> Esurientes implevit bonis, Luc. 1.

e vi crebbero fino al fommo, per la diligenza ecces-

siva, ch'Egli ebbe discoltivarle.

Primieramente noi troviamo nell'Evangelio, che S. Giuseppe praticò le virtù nel più alto grado di perfezione; e non v'e, chi possa accorgersi, ch' Egli mancasse ad una minima delle circostanze, che l'avessero potuto rendere più virtuolo di quello, ch'Egli in effetto fuse. Perche pensate voi, che la Scrittura chiami S. Giuseppe figlio di quegl'Illustri Profeti, e Venerandi Patriarchi, le di cui maravigliose azioni sono state descritte dallo Spirito Santo ne' Sagri Libri? Forse, perche Egli imitasse la condotta di molte Persone di alti natali, che in mezzo a' vizi fanno pompa delle virtù de' loro Antenati, come s'elleno fossero passate in essi per diritto di succesfione? Al sentimento di Alberto Magno (23) lo Sposo di Maria si chiama Figliuolo di que grandi Eroi, perche Egli possedeva in effetto tutte le loro più eccellenti. Virtà, e più per queste, che per il sangue, che gli era trascorso nelle vene meritava la loro discendenza. In fatti, chi mai di lui fu più coraggioso nell'ubbidienza? Poteva questa esser più efatta, più fottomessa? quale lustro potevasi aggiunger di più alla sua verginal purità? Gli Angioli, che fono sì delicati in questa materia, e che hanno gli occhi sì penetranti, potevano eglino scorgere una minima macchia su quel bel giglio, che S. Giufeppe sì degnamente portava, o per meglio dire, non v'ammiravano Eglino una candidezza sì risplendente, che gli abbagliava? Qual maggiore perfezione potevali deliderare nella rigorola po-

<sup>(23)</sup> Dicitur de Domo David, non tantum propter Generis successionem, sed principalius propter virtutum imitationem. Alb. Magn. qu. 29 § 2super Missus est.

vertà da lui prosessata per tutto il corso di sua vita, i di cui patimenti provò con più consolazione, callegrezza, che non sentono i mondani nel pacissco possesso, e nell'uso delle loro ricchezze? Potevansi credere con più semplicità, e sermezza tutti quei Misteri incomprensibili, che gli surono rivelati? Insegnatemi una umiltà, che abbia ricercata vita sì dispregevole agli occhi del Mondo, come quella del nostro Santo? La sua Pazienza non gli secella sopportare gli affronti, gli oltraggi, i maltrattamenti, e le persecuzioni con volto si sereno, ctranquillo, come se susse susse susse su ordinare di sereno, e tranquillo, come se susse su ordinare di sereno se leno fregiate con un carattere singolare di Santità?

Quindi il dotto Gersone (24) scrisse con pietà uguale al suo spirito, che le virtà consumate di S. Giuseppe lo facevano comparire assai vecchio anche nella sua gioventà, e che i Pittori in rappresentarcelo tale, quando sposò Maria, non lo sanno a cagione dell'età avanzata, ma a cagione delle sue virtà, ch'erano allora nella più alta persezione. Non è da maravigliarsi, soggiunge un celebre Dottore moderno(25), che l'Evangelista non abbia voluto parlare delle virtà di S. Giuseppe, che in generale; poicehe Egli le vedeva tutte sì compite, e sì eroiche, che non ardi intraprenderne le lodi di ciascheduna in particolare. Ed eccovi nella Sagra Scrit-

u-

<sup>(24)</sup> Senem fecere seniles in se virtutes. In

flus. Matth. 1. Quanta Josephi virtus fuerit, & que peculiaris non exprimitur præ excellentia. Angelus Delpas. lib. 5. in Symbolo Apost. Cap. 5.

tura un'eccellente figura di questa verità. Offervaste mai ciocche c'insegna l'Esodo di quel Velo, che Dio se preparare a Mose, per coprir l'Arca. Comando (26) Dio a Mose, che questo velo fi facesse di scarlatto due volte tinto, ritorto,e ricamato poi di belliffime figure, con un'ingegnoso mescolamento di diversi colori, i più vivi , e i più allegri. Or questa, al sentimento di molti Dottori, è una figura affai naturale dell'incomparabile nostro S. Giuseppe sche servi pur Egli di velo per nascondere i Divini Misteri, che l'Arca della nuova Legge rinchiudeva nel suo Seno, di cui gli occhi troppo deboli de'Giudei non potevano sostener la chiarezza. Ma questo velo su tessuto di diversi colori, e ricamato di mille vaghe figure, che è quanto a dire, che l'Anima dello Sposo di Maria era ornata di tutte le virtù le più eccellenti, che possino immaginarsi nel cuore d'un Santo S Giuseppe vien chiamato da S. Bernardo (27) Uomo di Virtà Ludolfo di Sassonia (28) su di parere, che il suo stesso nome fusse in Lui un pronostico misterioso d'ogni Santità; imperocche egli non solamente possedeva le virtà, come gli altri amici di Dio, ma le possedeva in modo-eccellente, ed in grado più sublime. Or se ci riesce impossibile lo sco-

(27) Homo virtueis. Bern. Hom. z. in Missus

<sup>(26)</sup> Facies velum de hyacintho, & purpura, coctoque bis tincto, & Besso retorta opere plumario,& pulchra varietate contextum. Exod. 26.

<sup>(28)</sup> Tale decebat babere nomen Sponsum Virginis, in quo inveniretur mysterium omnis virtutis Ludolphus de Saxonia in Vita Christi par. 1. Cap. 20.

prire, un sol punto di perfezione, cui questo gran. Santo abbia potuto aggiugnere alle virtà, che a. maraviglia spiccarono in Lui per tutto 'l corso di sua vita; convien dire, ch'Egli perfettamente corrispondesse alle Grazie del Cielo, l'efficacia delle quali non possiamo meglio dimostrare, che allora quando viviamo nell'esercizio il più generoso, costante delle virtà. Secondariamente Iddio accresce i suoi doni Celesti, e le sue Grazie nel cuore di quelli solamente, che sono fedeli nel cooperarvi, e ne diviene tanto più liberale, quanto noi siamo più diligenti nel fare un buon'uso de' suoi favori. Dio farà crescere, dice l'Appostolo (29), gli accrescimenti de' frutti della vostra giustizia. Quale espressione maggior di questa? Ed a me sembra, che pretenda l'Appostolo d'infinuarci, che Dio vuol versare sopra di noi le sue nuove liberalità; ma ch' Egli per tanto no'l farà mai, se non ci avanzeremo nella. pratica delle virtù; e quanto più fedeli saremo in corrispondere alle sue ispirazioni, altrettanto Egli aumenterà in noi la profusione delle sue Grazic. Più chiaramente dell'Appostolo spiegossi il Salvatore del Mondo, quando si paragonò ad un' Uomo ricco, che fa render conto a' suoi servidori del danajo, che loro avea dato per metterlo in traffico. E questa una parabola, la cui spiegazione è tanto facile, quanto e propria a persuaderci, che Dio accresce i suoi favori con molta liberalità in coloro, che sono stati fedeli cooperatori alle prime Grazie, che hanno ricevuto. E quel buon servo (30) non si sarebbe veduto Governadore di dieci Città, se prima non avesse dato saggio della sua industria, in

<sup>(29)</sup> Augebit incrementa frugum justitiæ vestræ.z.ad Cor.g. (30) Lucæ 19.

far profittare i beni del suo Padrone, con aver gua-

dagnato dieci mine d'argento,

Questa verità dovrebbe far cessare gl'ingiusti lamenti di coloro, che abusandosi tutto giorno delle Grazie del Cielo, si affliggono poi, perche nonvien data loro da Dio maggior abbondanza di Celesti favori. Stabilita però una tal verità i notate. vi prego, nella vita di S. Giuseppe, che questo gran Santo riceve ogni giorno nuove Grazie, e nuovi favori fopranaturali più grandi sempre de' primi. Il Beato Alberto Magno (31) fa riflessione, che-S. Giuseppe, essendo di ritorno su le frontiere d'Egitto presso ad entrare in Galilea, su solamente avvertito di seguitare il suo viaggio, e l'Angelo non si servi più d'un comando espresso, come primaaveva fatto; imperocchè il Santo avanzato grandemente si era nell'amor di Gesù, e di Maria, gran profitto aveva fatto nell'esercizio di tutte le virtù per mezzo delle nuove Grazie, che aveva ottenute. Gl'Interpreti fanno un'altra osservazione, cioè, che l'Evangelista parlando della Santissima Vergine, dopo ch'ebbe concepito nel suo seno il Verbo Divino, ce la rappresentano, non senza misterio, in un nuovo grado di grandezza. Maria s'alze, dice S. Luca (32), e sale su la montagna, affinche noi crediamo con S. Ambrogio (33), che dopo la Grazia dianzi ricevuta da Dio, le ne vengon concedute dell'altre più grandi; imperciocche Ella

<sup>(31)</sup> Quoniam jam tantum profecerat Joseph in depotione Pueri, & Matris, & familiaritate Angeli, quod non oportuit, nisi fiert admonitionem. Alb. Mag. in Cap. 2. Matt.

<sup>32 )</sup> Exurgens Maria ablit in Montana. Luc.

<sup>(33)</sup> Quo jam Deo plena, nisi ad superiora tenderet. In Cap. 1. Luc.

Ella sforzavasi sempre di far progresso considerabile nel cammino del Cielo. Alcuni Dottori hanno ancor'offervato, che dopocche gli Angioli ebber parlato a S. Giuseppe, il Sagro Evangelio ci propone questo Santo in una nova elevazione, come più grande dell'ordinaria. Giuseppe (34) s'alza, e nell'alzarsi prende il Divino Bambino. Questo è un' Uomo, a cui donansi sempre nuove Grazie, e non bisogna parlar di Lui, se non come d'un Santo, che a momenti va avanzandosi verso Dio. Il Beato Alberto Magno (35) foggiugne, che l'Evangelista per autorizzare questo pensiero, cost spie-gossi sopra'l viaggio, che se S. Giuseppe da Nazaret a Betlemme : Giuseppe (36) sale dalla Galilea alla Giudea: Egli sale ; e questa parola esprime nel pensiero di questo Santo Dottore ciò, che San Giuseppe sece in tutta la sua vita: Egli penetrato sempre da' lumi celesti, inondato da dolcezze di Paradiso, colmato di tutt'i doni sopranaturali, si follevò da ora in ora a nuovo grado di perfezione, e di Santità. Esaminiamo ora le sue Sante Azioni.

Egli primieramente ebbe animo di rinchiudersi in una bottega, per ivi passare la sua gioventu nella pratica della mortificazione, della poverta, della castità la più persetta; E Dio in ricompenza gli destina la Regina degli Angioli per Isposa. La sua umiltà, la delicatezza di sua coscienza l'impegnano a volersi separare da questa Divina Vergine; Ed ecco che gli Angioli calan giù dal Gielo per consolarlo, per tessere il suo panegirico, e per accettar di buon' animo il dono, che Dio gli avea fatto della sua diletta Figliuola. Il nostro Santo Sposo coltiva la sua Verginità con tanta circospe-

<sup>34 )</sup> Qui consurgens accepit Puerum. Matt. 2.

<sup>35 )</sup> Albert Magnin Cap. 2. Luca.

<sup>36 )</sup> Ascendit, & Joseph a Galila. Luc. 1.

zione, e con esattezza si studiata, e serve con tanta applicazione la Madre di Dio, che viene a meritare, come riflette Cornelio a Lapide (37), per questo stesso, che vuol'esser Vergine, di divenire Padre di Gesù. Appena poi sollevato a sì alta dignità, adempì così bene a' suoi doveri, e corrispose tanto fedelmente alla Grazia, che come in ricompensa gli venne confidato dall' Eterno Padre il suo Figlio adorabile, acciò lo nudrisse, lo allevasse, e lo difendesse . E perche Giuseppe perfettamente esegui tutte le sue obbligazioni, e pose in opraesattissimamente tutt' i disegni di Dio; questo gran Dio gli rese soggetto il suo Figliuolo, perche gli comandasse, e perche lo governasse. In verità non ha mai Uomo alcuno portato più giustamente il nome di Giuseppe, che 'l Casto Sposo di Maria: E se il Patriarca Giacobbe ripete due volte (38): Il mio Figliuolo sarà grande; Sì: sarà grande, per mostrare il posto eminente dove l'antico Giuseppe doveva un di pervenire; il Santo Uomo Giacobbe Padre del nostro Santo in nominare il suo Figliuolo poteva pure ripetere mille volte parole tanto misteriose: Il mio Figliuolo sarà grande; Sì: sarà gran. de: poicche, al dir di un Savio Scrittore (39), non abbiam veduto altro Santo, che con passi cosi veloci, e con avanzamenti così maraviglioli ar-

(38) Filius accrescens Joseph, filius accre-

Scens.Gen.49.

<sup>(37)</sup> Deus in præmium virginitatis servatæ in Conjugio hunc miraculosum Conjugii virginalis fructum Josepho dedit, donavitque. Cornel.a Lap.in Cap. 1. Matt.

<sup>(39)</sup> Joseph idest accrescens, augumentum virtutum dicitur, per quod continuus professus virtutum invenitur. Ludolphus de Sanonia in vita Christi p.1. Cap. 1.

rivato sia quasi al più sublime grado di grandezza, dove la Grazia, e' favori del Cielo posson con-

durre una pura Creatura.

Rammentatevi ora, vi prego, del principio poco fa stabilito, cioè che le sole persone sedeli corrispondenti alla Grazia, sono quelle, che quasi damomento in momento ricevono da Dio Grazie in
maggiore abbondanza. Onde è, che bisogna pur
consessare, che essendo stato Giuseppe spessissimo
arricchito di nuove grazie, più segnalate delle prime; Egli abbia a pieno corrisposto a quelle, di
cui il Cielo antecedentemente lo avea ricolmato.

In terzo luogo io prendo l'ultima prova della fedele corrispondenza del Santo a' favori del Cielo. dalla Grazia, ch'ebbe da. Dio di vivere in compaania di Gesù, e di Maria per lo spazio di trenta anni . Noi troviamo nell' Ecclesiastiche Storie una infinità d'esempj di persone, che secero maravigliosi progressi nella via del Cielo, per aver conversato frequentemente con persone Sante. Ne ciò deve recar maraviglia; imperciocche, al sentimento del Profeta Ezechiello, (40) il sembiante, gli sguardi, e tutto l'esterno d'un Santo sono simili ad una face ardente, che schiarisce tutto ciò, che l'è d'intorno, e ad un gran braciero acceso, che riscalda co'suoi ardori, chi gli si appressa. Non è troppo difficile a congetturarsi con S. Bernardino da Siena (41) qual sorta d'impressione avrà fatto nel cuore di Giuseppe la non interrotta conversazione, ch' Egli ebbe col Salvatore, e colla sua S. Madre. Questa impressione su proporzionata all' eccellenza. degli esempj, che tutt'ora vedeva, e alla singolare disposizione dell' anima, e del cuore di questo San-

(40) Aspectus corum quali carbonum ignis ardentium, & quali aspectus lampadarum. Ezech.1. (41) Serm. de S. Josepho a.2. Cap.2. to: E perche non vi sono mai stati ne in Cielo, ne in terra esempi di virtù di tanta impressione, ed attrattiva, come quelli del Verbo Incarnato, e della Regina degli Angioli; e dall'altro canto era pur malagevole trovarsi un cuore, meglio disposto a. sentirne la forza, di quello di Giuseppe; bisogna dire, che quegli esempi ammirabili l'abbino portato ad uguagliare con la sua fedeltà, e con la sua cooperazione la moltitudine, e la grandezza delle Grazie, che ogni di ricevea. La Sagra Scrittura favorisce in più parti il miosentimento. S. Paolo c'insegna (42), che un Consorte pagano, non potrebbe far di meno di divenir Santo, se egli vivesse con una moglie virtuosa. Ma più difficile parmi, anzi impossibile, che uno Spaso tanto grato a Dio, come quello di Maria, non s'avanzasse continuamente a nuovi gradi di perfezione, conversando famigliarmente con la più virtuosa di tutte le Spose. Se un' empio divien giusto praticando con un Giusto; e se colui che s'accompagna con un innocente, passerà infallibilmente tutta la sua vita nell'innocenza: giudicate di grazia, qual virtù avrà aquistato colui. che visse lunga serie d'anni con l'Innocenza, e con la Santità medesima. lo per me credo, che se Giuseppe susse stato il più vizioso Uomo del Mondo. nel cominciare a trattenersi colla gloriosa Vergine, e dipoi con Gesù, Egli in poco tempo farebbe divenuto Uomo virtuoso, ed anche gran Santo, dacche non sarebbe stato possibile di far resistenza alle attrattive degli esempi del Figlio di Dio, e della sua Santa Madre, dalla presenza de' quali ridondavano a momenti nel cuor di Giuseppe influenze di Grazia, e di Santità i Il perfido, l'abominevol Giuda si allontanò dalla compagnia di Gesù, perche non

<sup>( 42 )</sup> Santificatus est vir infidelis per Mulierem fidelem. 1. ad Cor. 7.

non avrebbe potuto vivere costantemente con esso lui senza convertirsie S. Giovanni l'Evangelista. che aveva abbandonato il Salvatore rell' Otto, lo regui poi al Calvario, tiratovi dall'esempio di Maria. Se ora fate riflessione, che quegli esempi maravigliosi trovarono in Giuseppe non solamente princip) di rettitudine, e di probità, che fin dal suo nascimento aveva ricevuto dal Cielo; ma una virtà sì ben coltivata da molti anni, che avrebbe potuto passare per consumata in ogni altra persona; non arrete difficoltà a credere i progressi ammirabili, che fece nella via di Dio. Aggiungete, che'l Salvatore desiderando con ardore infinito di santificare gl'uomini, impiegò non meno, che per trenta anni continui quel gran fuoco a coltivare l'anima di Giuleppe, e di Maria; e questa Divina Signora, che avea uno zelo affai più grande di quello degli Appostoli, non ebbe quasi altro impiego per lo spazio di trent' anni, che d'addoperatsi alla Santificazione del suo Sposo. Or supposto ciò, non può dubitath, che la conversazione, che S. Giuseppe ebbe col suo Figliuolo adorabile, e con la Regina. degli Angioli, non lo impegnaffe a corrisponder perfettamente all'abbondanza delle Grazie, che tutto giorno riceveva. Di fortacche se il Giusto (43) é simile al Sole, che sempre cresce, fin'a tanto, che non è giunto al suo meriggio ; Il Giusto Giusepp avanzavasi ancora con prestezza incomparabilmente più grande nel viaggio luminoso della virtu. If Cardinal Toledo spiega un' ingegnoso pensiero su tale argomento.

Considerate, dice egli, con quat servore di spirito.

1 Santi corrisposero alla Grazia, di cui tal volta.

<sup>(43)</sup> Justorum semita quasi lux splendens procedit de croscit usque ad perfectum diem. Prov.

furono da Dio onorati con qualche apparizione fopranaturale, o con qualche rapimento in estasi . Se la Vista miracolosa, segue il divoto Cardinale d'alcuno de' nostri misteri benche non abbia durato. che pochi momenti, fece nondimeno una impressióne si potente nello Spirito di que' Santi, e solle/ò sì fortemente il loro cuore a Dio, che non incontrarono cosa difficile a superarsi nel corso della lor vita, che si opponesse al trionfo de' vizi, al seggio gamento delle loro passioni, alla privazione l'ogni piacer mondano; e con facilità rinunziarono a' beni temporali, posero in disprezzo la stima degli Uomini, ubbidirono finalmente con gran collanza a tutt'i movimenti della Grazia: Che dobbiam dunque noi credere di Colui, che non per qualche momento, o per qualche ora, ma per trent'anni converso famigliarmente con Gesù, e con Maria? Poteva Egli far di manco di non sentire in se quegli ardori affatto Divini, stando tanto vicino a quell'Uomo-Dio, che venne dal Cielo in terra per infiammarci d'amore? Ed allorquando Gesù l'onorava di qualche amorosa occhiata, non risvegliava forse nella di Lui anima un'incendio d'amore? Poteva-Egli il nostro Santo rimirare la sua Divina Sposa. e da Lei esfere rimirato senza esfere non dico invitato, o spinto, ma come tirato a forza alla pratica delle più perfette Virtù?

Se la presenza del Redentore, e della Santissima Vergine cagionarono tanto servore al Battista, che per allegrezza non sapeva contenersi nell'utero materno (44); quale ardore non avrà acceso nell'anima di Giuseppe quella medesima presenza del Figlio, e della Madre, che per lo spazio di trenta anni parlarono di sovente a questo gran Santo, lo

rimi-

<sup>(44)</sup> Exultavit infans in utero mee. Luc. 2.

rimiravano con molta compiacenza, e ne ricevea no tanti servizi? Bisogna per tanto concludere col sopracitato Gardinale (45), che se un apparizione passaggiera del Salvatore, o della Santissima. Vergine, ha reso i Santi sì fedeli alle grazie del Cielo; noi dobbiamo credere, che S. Giuseppe assai più di loro sia stato fedele corrispondente, poicche Egli ha goduto tanti anni i deliziosi trattenimenti di Gesù, e di Maria: Non voglio tralasciare

una bella figura di ciò, che hò detto.

Non fu mai biafimato Giuseppe della Genesi d'essersi in qualche parte abusato del suo potere nel libero maneggio, che avea de' beni d'Egitto; e la sedeltà su il carattere particolare di questo celebre Ministro di Stato. La presenza di Faraone, e la gelofia de' Cortigiani, che non mancavano di offervare la condotta di quel Vicere straniero, l'averebbono senza dubbio fatto star a dovere, quando la purità de' suoi costumi, e la grandezza del suo animo non ve l'avesser tenuto. Lo stesso posso io affermare del Sopraintendente, e Capo della prima Famiglia del Mondo, cioè di Giuseppe, l'incomparabile Sposo di Maria, a cui mai non su lecito rimproverare d'avere anche per breve spazio di tempo trascurate le grazie del Cielo; Anzi dico, che se la tenerezza della sua coscienza, e'l desiderio ardente, che aveva della più alta perfezione, non fussero stati sufficienti a farlo corrispondere persettamente a tutt'i lumi dello Spirito Santo; la

<sup>(45)</sup> Si quibus ad boram Christum videre aliquando licet, ii spiritus servorem ardentissimum concipiunt, quantam charitatis slammam existimabimus in illo suisse, qui illum educavit, quem selium Dei, & Mundi Salvatorem non solum persedissimè credebat, sed suis obsequiis prasens venerabatur. Toled. in Cap. 1. Luc. Annot. 58.

sola presenza del Salvatore, e di Maria sarebbe. stata efficacissima per il Santo a fargli adempiere i suoi doveri; affinche il carattere particolare della sua Santità fusse una perfetta Fedeltà nel seguire le attrattive della Grazia, Così noi possiamo pienamente confessare, essere Egli stato quell'ammirabile Giuseppe, che sempre avanzossi a passi di Gigante nella via della Virtù, fino ad arrivare al più alto grado di Santità: Imperciocche, secondo gli Oracoli della Sagra Scrittura (46), Egli visse. presto ad una sonte, cioè a dire accanto a Gesu, Sorgente di acqua viva, che sola è capace di estinguer la sete degli Uomini, e degli Angioli; ed ebbe la fortuna di star sempre vicino a quel misterioso Canale', per dove tutte le grazie del Cielo vengono a scorrere sopra di noi; cioè, al dire di S. Bernardo (47), alla gloriofissima Maria.

Certo e, che S. Paolo impiego utilisimamente. que'beati momenti, che su nel terzo Cielo, e quando la vista di Dio non avesse occupata tutta la sua attenzione, l'esempio degli Angioli, e de' Santi, si fortemente applicati ad amarlo, e lodarlo, lo avrebbero obbligato a non divertire altrove il suo penfiero, ed a fare gli ultimi sforzi per unirsi al suo Creatore. Ma una parola di Gesù, un'occhiata di Maria, non può dubitarsi, che avessero assai maggiori attrattive, che tutte le azioni degl'Angioli, e de' Santi. Or ciò supposto, noi non possiamo dispensarci dal credere con un illustre disensore (48) della

<sup>(46)</sup> Filius accrescens Joseph, filius accrescens junta fontem . Gen. 49. Ita legitur in verfiane Hebraica.

<sup>( 4)</sup> Vide fermonem de aqua ductu. (48) Mutua illa Joseph cum Domino Jesu, & Virgine Maria conversatio immensam ejus arguit Sanctimoniam. Ekius homil. 2. de S. Jos.

della Fede, che la conversazione di S. Giuseppe col figliuol di Dio, e con la Regina degl' Angioli non abbia fatto una impressione infinitamente viva nella di Lui Anima; poicche noi stessi sperimentiamo, che l'idea fola, e'l sovvenirci di questa deliziofa conversazione, risveglia in noi la divozione. e ci porta all'esercizio della virtù. Ebbe ragione il dotto Origene (49) di scrivere, avere il nostro Santo così perfettamente corrisposto alle grazie del Cielo, che Egli era giusto anche a giudizio della Grazia; E vuol dire, che quando la Grazia nel suo proprio Tribunale avesse, per così dire, giudicato il giusto Giuseppe; Ella non avrebbe poruto. rinfacciargli d'aver mancato di seguire ne pure il minimo de' suoi movimenti. Ma parmi già tempo di raccorre insieme tutto questo ragionamento.

Se è vero, che San Giuseppe riceve dal Cieso una pienezza soprabbondante di grazie proporzionate agl'impieghi, di cui Dio lo aveva caricato. alle prove, in cui lo avea posto, a' servizi, ch' Egli ne riceve; Se è vero, che questo Santo facilmente si rese a tutt' i movimenti della Grazia, come dobbiam esserne persuasi; Seci ricordiamne dell'alta persezione, che risplende in tutte le virtà da. Lui praticate ; e degli accrescimenti di grazie, e doni Celesti, che a tutt' ora riceve dalla dolce conversazione, ch'Egli ebbe con Gesù, e con Maria per lo spazio di trenta anni; lo concludo che Egli acquistasse tali tesori di grazie, e di meriti, che Dio solo ne può aver persetto conoscimento, e che per conseguenza la sua Anima possiede nel Cielo una Gloria grandissima, straordinaria, singolarissima. Come potrò io meglio spiegarmi? Facciamolo

<sup>(49)</sup> Joseph autem vir ejus, cum esset justus in Verbo, justus in sacto, justus in lege, justus in judicio gratia. Hom. 1 in diversis.

dire ad un'infigne Dottore . L'Esimio Dottor Suarez ( 50 ) parlando sopra tal'argomento dice. Tanto è lunei dall'essere temerario, o mal fondato il sentimento di que' Dottori (51), che affermano Giuseppe avanzare tutti gli altri Santi in grazia, in meriti, ed in gloria, che anzi credo, esfere un sentimento pien di pietà , el che nulla si allontani dal vero. Io non pretendo fostenere l'opinione di questo gran Teologo, che considera S. Giuseppe come compreso nel Misterio dell' Incarnazione, con un rapporto particolarissimo alla Unione Ipostatica del Verbo coll'Umanità di Gesù; e per conseguenza come collocato in un'ordine superiore, che non deve paragonarsi a quello degli altri Santi : imperocchè Egli possiede un genere di Santità del tutto differente dalla loro.

Quindi è, che non avendo la Grazia di Giuseppe tutto il carattere nè di quella del Vecchio, nè di quella del Nuovo Testamento, rendendolo i suoi impieghi tutto assatto dissimile a' fedeli, e dell'antica, e della nuova Legge, ne nasce, che questo

gran

(51) Dico magis verè, quam audaster supra omnes Choros Angelorum nedum apostolorum esse Sanctum Joseph collocatum ad dexteram Virginis. Hier. Guadalup in Cap. 1. Luca. Fut il jamais pura creature si digne d'estre aimèe de Dieu, & qui l'ait èté d'avantage, que nostre Dame & S. Joseph. S.

Franc. de Sales Entretien. 3.

<sup>(50)</sup> Non existimo esse temerarium, neque improbabile, sed pium potius, & verissmile, se quis fortasse opinetur Sanctum hung reliquos omnes in gratia, ac beatitudine antecellere. Suarez in 3. p. s. 2 dis 8 secs. 2 Idem sentit Angelus Delpassib. 5. in Symbolo Apost cap. 5. Georg. de Rhodes to 2. disp. unica de B. V. qu. 2. secs. 2. s. 3. Laurentius de Aponte t. 2 in Sapient. homil 22.

gran Santo trovasi in quel selice termine, dove la Legge finisce, e l'Evangelio comincia; e perciò non entra in concorrenza di meriti ne co' Patriarchi, ne cogli Appostoli, perche Egli è d'un rango, che lo mette fuor d'ogni comparazione. Nè quella dottrina è nuova nella Chiefa.

L'Abate Ruperto l'esalta in un modo assai ingegnoso, accertando, che i gradi di quella Scala misteriosa di Giacobbe ci rappresentano gli Antenati del Salvatore, ed i meriti differenti de gran Santi, che fioriron nel Mondo. Ma qual'è quel gradino, o per meglio dire, quel Santo il più sublime di tutti, e sopra cui Gesu sta appoggiato? Questi è Giuseppe, secondo il savio Abate (52), che dichiara con questa risposta, il nostro Santo esfere di tutt'i Beati il più grande nell'Empireo. S. Agostino (53), e S. Ambrogio (54) paragonano gli altri Abitanti del Paradiso alle Stelle, e S. Ginseppe al Sole, allorquando sostengono, che non si avverò propriamente nella persona del Vicerè di Egitto, quel sogno misteriolo, che gli fece vedere gli astri genustessi in atto d'adorarlo, ma bensì più principalmente nella persona di Gesù Cristo. Se voi dimandate, in qual tempo Gesù vide d'avanti a se il Sole, la Luna, e le Stelle in positura di rispetto? Li medesimi Dottori

( 52 ) Supremus scalæ gradus, cui Dominus innixus est, ifte est Joseph vir Marie in Cap.1. Matt.

<sup>(53)</sup> S. Maria quasi Luna, & Beatus Joseph velut Sol cum undecim ftellis, ideft Beatis Apostolis incurvati, & profirati funt ante eum, & implete est prophetia, quæ dixerat; Laudate eum omnes Stella. Aug. ferm. 81. de temp.

<sup>(54)</sup> Quis est ille, quem parentes, & fratres adoraverunt super terram, nist Christus Jesus. quando eum Maria, & Joseph cum Discipulis adoraverunt, Ambr. lib.de S. Josepho c.z.

ri vi risponderanno, che ciò fu allora quando Giu-Ceppe, quel Sole lucidissimo, Maria, quella Luna senza macchia, ed i Discepoli di Gesti, quelle Stelle misteriose, che portaron la luce per tutta la terra. lo adoravano prostrati a' suoi piedi. Così io non mi mara viglio più che la B. Veronica di Milano (55). rapita in estafi, ed avendo il suo spirito elevato fin' all' Empireo, ravvisasse l'incomparabile S. Giuseppe superiore a tutti gl'altri Beati, ne mi fa restare attonito il sentimento d'un celebre Dottore. moderno che ha scritto, aver Gesù Cristo negato i due primi luoghi del suo Regno alle dimande ambiziose di Jacopo, e di Giovanni (56), perche que' Troni erano stati già destinati l'uno a Maria. l'altro a Giuseppe, e che bisognava, che'l Figliuol di Dio collocasse molto a se vicini questi Personaggi nel Paradiso, poicche Egli era stato sempre a canto a loro in terra. Ma non parliamo più del sentimento de' Dottori in particolare,

E' certo, che li Padri della Chiesa tutti s'accordano ad asserire, che Giuseppe della Genesi su sigura del castissimo Sposo di Maria, e che l'esaltazione (57) del primo sopra tutti i suoi Fratelli, su l'ombra della gloria del secondo, o come una Prosezia di ciò, gli doveva accadere. Doppocche i Santi Padri si han preso quest' impegno, non possoni fare di meno di non autorizzare co' loro suffra-

21

( 56 ) Non est meum dare vobis, sed quibus

paratum est a Patre meo. Matt. 20.

<sup>(55)</sup> Maxima gloria quosque Cæli Cives præeuntem. Lib.5. Cap.21. Vitæ ipsus ab Isidoro de Isolanis scriptæ. Fuit hæc a Leone X. Beata appellata post obitam viginti ante annos mortem Mediolæni in Monast. S. Marthæ.

<sup>(57)</sup> Joseph qui natus est homo Princeps Fratrum. Ecclesiast. 49.

gj i sopra citati sensi dell'esimio Suarez. La Chiesa parimente sembra savorire ed accreditare questa
verità, chiamando S. Giuseppe (58) la Gloria, e
l'Onore de' Beati; ciocchè Ella non direbbe, se non
susse persuasa, ch' Egli è superiore a tutti gli altri
Santi del Paradiso. Questa Gloria dell' Anima di
S. Giuseppe, benche ella sia il sondo, e la sostanza
della sua Beatitudine, non è però tutto ciò, che la
compone: perche la Beatitudine del suo Corpo ne sa
una parte considerabile, come vedrete nel secondo
punto di questo Discorso, ove procurerò persuadervi primieramente, che S. Giuseppe con tutta verità
su da Dio risuscitato, secondariamente, che 'l suo
Corpo ha in Cielo molte prerogative, che i corpi
degli altri Santi non goderanno giammai.

## PARTE SECONDA.

Della Beatitudine del Corpo di S. Giuseppe nel Cielo.

Ulla dirò di stravagante, ne che lungi sia dal comun sentimento de' Dottori, e diseso da solide ragioni, capaci di soddissare uno spirito, che porta una volontà sensibile alla pietà, allorquando m'inostrerò a dirvi, che S. Giuseppe sta in Cielo in corpo, ed in anima. Ecco le pruove di questa verità, che è di somma importanza per la Glo-

<sup>( 38 )</sup> Calitum Joseph Decus . Ita canit Ecclosia in Hymno recenti.

Gloria del nostro Santo. Benche S. Matteo, unicamente occupato, a raccontare le azioni adorabili di Gesu, ed'a stabilir la fede ne' suoi principali misteri; non abbia rapportato il nome di quegl'Illustri Vittoriosi della morte, che ripigliarono i loro corpi col Salvatore; nondimeno le parole del Sagro Storico ci fanno molto bene conoscere, che S. Giuseppe fu nel numero di que Beati. Imperciocche, è di fede (59), che molti Santi risuscitarono col Verbo Incarnato, che vennero (60) in Gerusalemme, e che si fecer vedere (61) a molte persone, dando loro segni infallibili della loro risurrezione; di sortacche non potevasene più dubitare. come dubitare non si poteva di quella del nostro Salvatore. Dall'altro canto è sentimento comune de' Dottori dopo S. Tommaso (62), che que Santi non furono più soggetti alla morte; ma che avendo conversato qualche tempo in Terra co' Discepoli del Figliuol di Dio, lo seguirono il giorno della sua Ascensione per rendere la sua entrata nel Cielo più sollenne, e gloriosa.

Presupposte queste due verità, ardisco affermare essere credibilissimo, che S. Giuseppe susse uno di quelli, che ripigliorono il lor corpo col Figliuol di Dio; Imperciocche non vi è stato in tutto il Vecchio Tessamento ne Patriarca, ne Proseta, che abbia posseduto vantaggi sì considerabili, come i suoi; ed i savori, ch' Egli riceve dal Cielo, al senti-

men-

<sup>( 59 )</sup> Multa corpora Sanctorum, qui dormie-

<sup>(60)</sup> Et exeuntes de monumentis post resurrectionem ejus venerunt in sanctam Civitatem. Ibid.

<sup>(61)</sup> Et apparuerunt multis. Ibid. (62) Vide S.Thom.in cap, 27. Matt.

mento del Cardinal di Toledo (63), lo rendono almeno superiore a quanti Santi sono stati nell'antica Legge. I Patriarchi più venerabili; I Profetipiù illuminati furono gli Sposi di Sara, e di Rebecca; di Racchele, e di Bethsabea; ma niun di loro ebbe l'onore di aver la Madre di un Dio per Isposa. Questi medesimi Patriarchi, e questi medesimi Profeti si contentarono di contare fra loro sigliuoli altri Patriarchi, ed altri Profeti; ma non. aspirarono mai alla gloria d'avere immediatament te per Figliuolo il Dio de' Patriarchi, e de' Profeti. di nudrirlo, di allevarlo. Come dunque questo amabil Salvatore avrebbe Egli voluto far fortir dalle tombe quella gran turba di risuscitati, e lasciarvi il più fedele de' suoi servi, il più intimo de' fuoi amici, il suo carissimo Padre? Se il solo lume della ragione persuase altre volte a' Legislatori di ordinare nelle Leggi (64), che il Figliuolo, il quale non volesse riscattare suo Padre dalla cattività, dovesse esser escluso dall'eredità paterna; possiam noi credere, che Gesù vittorioso della morte, vedendo, che questa universale nemica dell Uman Genere teneva ancor cattivo in una tomba il corpo di suo Padre, non volesse sprigionarlo, potendolo far facilmente Egli, ch'è il più Savio, il più Pietoso di tutt'i figliuoli degli Uomini? Non si contentò altre volte di sparger lagrime, di esalar sospiri, vedendo un'amico nel sepolero, ma l'amor suo lo costrinse ancora a farnelo sortire. Or come sarebbe stato possibile, che essendo glorioso, e trionfant

(64) Leg. si captivi. C. de Episcop. & Cleri.& in Authent. Ut cum de appellatione cognoscitur. Pa-

ragr.causas.

Duobus Privilegiis auchus est super omnes Patriarchas, & Prophetas, qui ante eum fuerunt . In Cap.1. Luc. annot. 58.

in una congiuntura, ove dovea far risplendere e la potenza, e la liberalità, Egli avesse veduto la tomba di suo Padre senza pensare a lui, e senza voler sare in suo favore ciò, che avea conceduto a tanti Stranjeri? Ma quando il Figliuol di Dio non avesse avuto riguardo a' meriti particolari di Giuseppe, sarebbe sempre stato vantaggioso a' suoi disegni il

farlo risorgere.

Questo Divin Salvatore facendo risorgere con-Esso lui tutta quella gran moltitudine di Santi, pretendeva, come S. Tommaso (65) insegna, che gli fervissero di testimonio, per appoggiar la credenza della sua gloriosa Risurrezione; affinche i suoi Discepoli non s'immaginassero, ch' Ei fusse una fantasma, che loro apparisse, ma che lo credessero il vero Gesti di Nazaret. Egli impiegò il zelo de' suoi Appostoli per predicar la Risurrezione a' popoli:ma servissi de Santi risuscitati con Esso lui per persuaderla prima agli Appostoli; e fu di bisogno inviare Appostoli agli Appostoli, come surono destinati gli Appostoli a tutte le Nazioni della Terra. Gli Angioli s'accinsero a pubblicare la Rifurrezione del Salvatore, ed a provarla, con far vedere il Sepolcro vuoto; ma sembra, che'l Figliuol di Dio volesse appoggiare ugualmente la verità di questo misterio, e sopra il testimonio degli Uomini, e sopra quello degli Angioli; e gli piacque in risuscitando di far sortire i suoi più cari amici da'loro seposcri, affinche la sua gloriosa Risurrezione fusse predicata da persone ancor elleno risuscitate. Il Figliuol di Dio giudicò altre volte non esser bastante di provar la sua Divini-

<sup>(65)</sup> Surrexerunt non iterum morituri, quia surrexerunt ad manifestationem Resurrectionis Christi. D. Thom.in Cap. 27. Matt.

vinità con la sua sola testimonianza, benche sostenuta da' splendori di Santità, e da' miracoli stupendi; ma volle ancora, che gli Spiriti Celesti calasser giù dal Cielo per adorarlo in terra, nel momento, ch'Ei nacque, ed alcuni anni dopo se venir dall'altro Mondo Elia, e Mosè, affin d'insegnare co' loro esempi agli Appostoli l'ascoltarlo. Non altrimente potendo con una sola parola persuadere agli Spiriti Umani la sua Risurrezione, non si contentò d'inviare Angioli per darne nuove prove di certezza ad ogni sorta di persone; ma richiamò ancor da sotto la terra Patriarchi, e Proseti, e se risuscitare i suoi più grandi Amici, per sinire di trionsare della incredulità degli Uomini.

Fate ora, vi prego, una riflessione. Vi era forse tra tutti que' Santi risuscitati alcuno, la cui testimonianza paresse più credibile di quella di S. Giuseppe, che conosceva in modo particolare Gesù Gristo? Qual Santo del Vecchio Testamento poteva rendere testimonianza più certa di questa verità? Abramo avea veduto il Salvatore, ma ben da lontano, e con l'intervallo di molti secoli: Giuseppe lo aveva veduto immediatamente co' propri occhi in sua casa per lo spazio di trenta anni. David avea avuto qualche cognizione del Verbo Incarnato, aveva predetta la sua venuta, e descritte ne aveva le azioni più riguardevoli; ma Giuseppe lo riceve quando sece la sua entrata nel Mondo: lo portò fra le braccia, ed ebbe parte quasi a tutt'i

mister) della sua vita divina.

Allorquando S. Giuseppe diceva agli Appostoli:
Questi d'I vero Figliuol di Maria Gesù di Nazaret, l'unico Salvatore degli Uomini; Sì questi d'esso, che io ho veduto nascere in una Stalla, che ho circonciso con le mie mani, che ho portato in Egitto, che ho nudrito lungo tempo, ed il di cui sudore sovente ho mescolato col mio nella nostra.

bottega di Nazaret: Questi è d'esso, non ne dubitate Appostoli di Gesù, Discepoli di Gesù, Donne divote, che cercate Gesù: Quando, dico, così diceva; Non è egli vero, che rendeva la Risurrezione del Salvatore più credibile, che non avrebbon satto molti antichi Patriarchi? Lo Spirito Santo c'insegnò per bocca de Proseti, e degli Appostoli là Generazione Eterna del Figliuol di Dio: Gli Angioli pubblicarono la sua Generazion temporale, quando nacque in Betlemme; Ma Giuseppe ebbe l'onore d'insegnare alla Chiesa nascente la Generazione immortale di Gesù; così chiamata da S. Paolo (65) la Risurrezione. Di sortacchè non è da dubitarsi, che il Figliuol di Dio stassi servito di Lui

per confermare la verità di questo misterio.

Quando l'Anima di S. Giuseppe calò al Limbo. trovò colà senza dubbio i nostri antichi Padri, occupatissimi a prender da ciaschedun, che v'arrivava, informazione della venuta del Messia. Interrogarono il Santo Sacerdote Zaccaria, S. Elifabetta, il Santo Vecchio Simeone, Anna Profetessa, tutti quei, che n'avean avuto qualche cognizione in terra. Si consolavano in udire da Zaccaria, aver' Egli saputo per ispecial rivelazione, che un Bambino, quale Dio poco fa gli avea dato, sarebbe stato il Precursore dell'aspettato Messia:da S. Elisabetta, che 'l Messia avea santificato questo Bambino nel suo seno : dal Venerabile Simeone, che avea avuto l'onore di portarlo tra le sue braccia: da Anna Profetessa, ch' Ella trovossi nel Tempio, allorquando fu presentato a Dio vivo. Ma allora, che comparve Giuseppe con la bellezza, e splendore, che lo ac-

<sup>(66)</sup> Act. 13. Filius meus es tu, Ego hodie genui te: bunc locum D. Paulus de Resurrectione Chrifi interpretatur.

accompagnava da per tutto, come Padre del Messia, altri non s'interrogò, che questo gran Santo: Si crede con più faciltà ciocche Ei disse del suo Figliuolo adorabile, e tutte le sue parole cagionarono un' allegrezza inconcepibile a quelle anime prigioniere. Devesi giudicare per tanto, che tutto ciò, che i Santi nuovamente risuscitati potevan dire; per istabilire la verità della Risurrezione del Salvatore, non la persuadeva, nè tanto facilmente, nè tanto fortemente, quanto Giuseppe faceva, allorquando Egli la predicava anche dopo la morte. come lo Spirito Santo (67) sembra infinuarci, parlando nondimeno di un'altro Giuseppe. E' difficile a comprendersi in qual modo le ossa del ViceRè d' Egitto pubblicassero le grandezze di Dio dopo la morte di quell' antico Patriarca; poicche non foppiamo, ch' Egli risuscitasse, ne che gli avanzi preziosi del suo corpo facessero qualche miracolo. Ma ciò, che è malagevole a comprendersi a riguardo di Giuseppe primo Ministro di Faraone, facilmente si spiega di Giuseppe Padre di Gesù : imperciocchè questo gran Santo essendo risuscitato, pubblicò la Risurrezione del Salvatore, e ne convinse gli Appostoli con tutta la Chiesa. Per dare però qualche nuovo appoggio alla verità, che m'impegno di provare, desidero, che riflettiamo alla unione particolare, che'l nostro Santo ebbe quasi per tutta la fua vita con Gesù Cristo.

La Risurrezione e un vantaggio promessoci come frutto della Santa Comunione: Risusciterò, dice il Figliuol di Dio (68), colui, che mangia questo pane, e viverà eternamente. Il cibo ordinario, Dd 3 che

<sup>[ 67 )</sup> Ossa ipsius post mortem prophetavsrunt. Eccles.49.

<sup>(68)</sup> Qui manducat bunc panem, vivet in aternum, & ego resuscitabe eum: Joan 6.

che prendiamo, altro non ci conserva, che una vita mortale; imperciocchè essendo cibo privo di vita, ei non può comunicar certamente una vita, che duri sempre. Ma Gesù rinchiuso nell' Eucaristia è un pane vivo (69), evivificante, che nudrisce l'anima, e le dà una vita eterna. Quindi e, che i Santi Padri chiaman sovente la carne di Gesù Cristo, una Carne vivisicante (70); imperciocche Ella ci fa acquistare la vita, e la vita immortale. Che se il contatto della carne adorabile di Gesù nascosta nel Sagramento dell' Eucaristia, fa piovere nell'anima d'un vero fedele le grazie del Cielo in abbondanza: Se affin di fortificar di vantaggio le nostre speranze, Ella è ancora un germe di vita, per rianimare un di i nostri corpi; Considerate con S. Francesco di Sales (71), che S. Giuseppe avendo avuto l'onore di stare sì strettamente unito a Gesu, di baciarlo divotamente, d'abbracciarlo teneramente, di portarlo sovente, e per lungo tempo fra le braccia, e nel suo seno; Egli ha un diritto sufficiente, per cui pretendere una risurrezione anticipata, e la terra (per così dire) sarebbe stata troppo rea, se avesse voluto ritenersi fino alla consumazion de' secoli un Corpo santificato, e consacrato in tante maniere.

La Carne di Gesù è come una misteriosa calamita, perche attrae a se i nostri corpi, che hanno l'onore di toccarla (72); e quando anche sussero del serro più gravi, Gesù lor promette l'agilità dell' Aquile (73). Se ciò è vero, potrà per av-

( 69 ) Ego sum panis vivus. Joan 6.

(71) Entretien.19.

72 ) Omnia traham ad me. Joan. 12.

<sup>(70)</sup> Immortalitatis alimoniam.

<sup>(73)</sup> Ubicumque fuerit corpus, illic congregabuntur & Aquila. Matt. 24.

ventura trovarsi un Santo, il cui corpo abbia dovuto volarsene più sollecito al Cielo, che quello di S. Giuseppe, il quale ebbe l'onore d'abbracciar mille volte i piedi adorabili dell'amabile Salvatore, di baciar mille volte le sue divine mani, e la sua bocca adorabile, onde riceve respirazioni tanto vivisicanti, che surono a riguardo di questo gran Santo, come una

nuova Sorgente d'immortalità?

S. Agostino (74), ed alcuni altri Padri han. credute, che la Santissima Vergine risuscità, perche Ella aveva avuto una strettissima unione con-Gesu, e perche Ella gli avea reso servizi di somma considerazione : hanno ancor giudicato, che sarebbe stata qualche indecenza, se un Corpo sì strettamente unico alla vera Vita, fusse rimasto schiavo della morte infino alla fine del Mondo. E' evidente, che questo ragionamento favorisce di molto la Risurrezione di S. Giuseppe, il quale avendo consumata la sua vita in servicio di Gesù, ed essendogli stato unito assai più d'ogn'altro Santo; Sembraavere attinto in quella fonte d'immortalità beata un diritto d'effer vittorioso della morte, più presto degli altri. Spieghiamo ora, se vi contentate, una bella figura di questa verità.

Giuseppe del Geness, stando in punto di morte, pregò i suoi fratelli di non lasciar le sue ceneri in Egitto, ma di portarle con esso loro nella terrapromessa. Mosè essegui fedelmente questa ultima volontà del Patriarca, e trasserì essettivamente in Palestina il prezioso Deposito di questo Santo Uomo favorito di Faraone. Questa è un'ombra, di cui eccovi la verità. Giuseppe Sposo di Mariansando in punto di morte sicurissimo della riconoscenza del Salvatore, spinto da' segni di sincera

Dd 4 ami-

<sup>(74)</sup> Vel alius Author Tract. de Affumpt. B.M.V. tomo 4. in fine

amicizia già ricevuti, e sopra tutto fidato in quell'amore ardente, che per lo spazio di trent'anni avea consumato scambievolmente i loro cuori , raccomandò non solamente la sua Animà al Divin-Figliuolo, ma il Corpo ancora. Questo amabile Salvatore, che erasi altre volte dolcemente riposato su'l sen di Giuseppe, come si riposa ora sopra le ale de' Serafini, ricordandosi, che'l casto Corpo di suo Padre avea sovente sparso sudori in suo servizio: che aveva consumate le sue forze per nudrirlo, e per allevarlo; che si era esposto a tanti pericoli per difenderlo; non volle certamente lasciarlo nell'Egitto di questo Mondo, allorquando se ne andò alla Terra promessa degli Eletti, ma seco condur lo volle al Cielo, per ivi renderlo in Corpo, ed in Anima eternamente beato. Così noi possiam dire con un Profeta (75), che Gesù Crisso die a. Giuseppe una doppia porzione in quella vera Terra promessa, dove i Santi sono ricevuti; cioè a dire, che Egli è ivi beato in Corpo, ed in Anima. Eccovi però due altre ragioni, che di nuovo ci convinceranno di questa verità.

S. Gregorio di Nazianzo (76) racconta, chefua sorella Gorgonia stando vicina a lasciar questo Mondo, pentandarsene al soggiorno de Beati, pregò Dio di purificare col Santo Battesimo il
suo marito ancora infedele; perche Ella temeva di
non esser Santa, che per metà, mentre il suo Sposo
viverebbe nel paganesimo. Ma per me io mi persuado, che se la Santissima Vergine uscendo dalla

(75) Joseph duplicem funtculum babet. Ezech.

<sup>(76)</sup> Ut maritus quoque perficeretur, & sic 10to corpore consecraretur, ac non dimidia tantum ex parte initiata discederet, ipsiusque aliquid imperfectum relinqueretur. Orat. 4.

sua tomba, e stando in punto per salirsene al Cielo il di della sua trionsante Assunzione, non avesse veduto il suo Sposo già vittorioso della morte; ella non arebbe creduto effere affatto risuscitata; imperciocche una parte di se medesima sarebbe rimasta sotterra sepolta. lo non dubito ancora, ch'Ella avrebbe chiesto istantemente da Dio, che'l suo casto Sposo risuscitasse quanto prima, rappresentandogli, che non poteva girsene in Corpo, ed in Anima al Cielo, e lasciare in terra la metà di Giuseppe suo Sposo, senza vedere il suo Sponsalizio mezzo sciolto: Che la tomba non potevaseparare coloro, che Dio aveva sì santamente. uniti, e che Ella non sarebbe beata, che per metà, se non susse interamente beato il suo Sposo. E questo grande Iddio, che risuscitò Lazzaro, mosso dalle lagrime di Maria penitente, avrebbe senza dubbio risuscitato Giuseppe, mosso dalle preghiere sempre vittoriose di Maria trionsante. Il Beato Cardinale Pier Damiani (77) scrisse, che S. Giovanni Evangelista era risuscitato, e dimorava glorioso in Corpo, ed in Anima in Cielo: Ne per altra ragione, se non perche S. Giovanni su simile a Maria nella purità Verginale; e le fu strettamente unito per via d'una santissima, e samigliare conversazione; onde è, che non possiam creder, dic'Egli, che sia risuscitata l'una senza l'altro. Chi non vede però, che queste ragioni sono incomparabilmente più convincenti in favore del nostro Santo; che però ragione volissimamente ci persuadono non meno ladi

<sup>(77)</sup> Sicut in virginea fuerunt integritate participes; ita nibilominus, & in anticipata refurrectione meritò videntur aquales: nec sit in refurrectione diversitas, quibus tanta fuerat unanimitas conversationis in vita. S. Petrus Damianus ser. 2. de S. Joan.

di lui Anima, che il di lui Corpo godere la beati-

tudine nel Paradifo.

Aggiugnete finalmente, che se questo Corpo venerabile fusse ancora in terra, è fuor di dubbio, che Iddio non avrebbe giammai permesso, ch'Egli fusse stato nascosto a tutti gli Uomini, ne che suste privo dell'onore, che rendiamo alle Reliquie de' Santi, le quali non sono di tanto merito, quanto lo sarebbero quelle dello Sposo di Maria. La Storia Ecclesiastica è piena di miracoli, che Dio ha fatto per iscoprir le ceneri preziose, che le tombe de Santi rubbavano a' nostri occhi, e per incitarci a render loro i nostri dovuti rispetti. Non vi è quasi Provincia, ne Città nel Cristianesimo, ove tal volta non siasi veduto roversciare l'ordine della natura, per obbligare i popoli a tirar da' Sepolcri de' Santi gli avanzi preziosi de' loro Corpi, per trasserirli nelle Chiese, per collocarli su gli Altari, e render loro un culto religioso. Posto ciò, chi crederebbe, che Iddio avesse lasciato in dimenticanza il Corpo di S. Giuseppe, e che curato non si fusse di lasciarlo fepolto nelle tenebre, e nell'obblio fino alla consumazione de'secoli? Se Dio ha ispirato in più Città d'Italia una somma venerazione all'anello (28). che S. Giuseppe dono alla Santissima Vergine il di delle sue nozze, e ad alcuni pezzetti del suo Pallio che sono onorati dal concorso de' popoli in Roma, ed in Anversa (79): sarebbe egli possibile. che abbandonasse in qualche modo la metà di questo Santo Uomo, e ch'Ei permettesse, ch'Ella stasse fenza alcuno onore ed in Cielo, ed in terra?

Gl' Angioli, che si presero soddisfazione di tras-

<sup>(78)</sup> Asservatur Perusia in Templo Sandi Laurentii.

<sup>(79 )</sup> Vide Bollandum 19. Mart.

una

ferir più volte la Santa Gasa di Nazaret, in cui S. Giuseppe abitò per tutta la sua vita, avrebbon. eglin dimenticato il Corpo di questo gran Santo? E se non poterono soffrire, che questa Santa Casa. stasse in qualche modo schiava degl'Infedeli, avrebbon poi tolerato, che 'l Padron di questa Casa dimoraffe lungo tempo schiavo della morte? Possiam dunque conchiudere con molto fondamento, che poicche non si trova parte alcuna del Corpo di San Giuseppe e solamente ci contentiamo di visitare il suo Sepolcro, o più tosto il Sepolcro della morte. vinta, situato nella Valle di Giosafat, come riferisce Beda (80), accanto a quello della sua Santissima Sposa, possiam, dico, conchiudere, che questo Santo è indubitatamente Glorioso in Corpo, ed in Anima nell' Empireo. Queste sono le ragionis. delle quali l' Esimio Suarez (81), e molti altra infigni Dottori si sono serviti per persuadere la Risurrezione anticipata di S. Giuseppe; ed una parte di queste prove bastò a S. Francesco di Sales per fargli credere nel fuo divoto Trattenimento, che Egli ha composto a gloria di S. Giuseppe, che niun Cristiano può ragionevolmente dubitare, che S. Giuseppe non sia in Corpo, ed in Anima in-Cielo. Iddio medesimo sembra avere autorizzato questo sentimento con un gran miracolo. Imperocche S. Bernardino (82) predicando un giorno in Padova, che'l Corpo, e l'Anima di S.Giuseppe. erano in Paradiso, videsi una ricca Croce di oro sfolgorare sopra la testa del Predicatore, che provava miracolosamente ciocche Egli insegnava ad

( 80 ) Ita refert Beda de locis fanciis.C.g.

<sup>(81)</sup> Vide Suarez in tertiam partem tom. 2. dis. 8. sed. 1. & alios.

<sup>( 82 )</sup> Hoc refert Bernerdinus de Bustis p.4. Marialis, Ser. 12.

gran folla di Uditori, che'l circondavano. Questa verità è la prima delle due, che ho promesso di

stabilire in questa seconda parte.

Non ci sarà ora molto difficile a congetturare. che eccesso di Beatitudine goda il Corpo di questo gran Santo in Cielo. Giuseppe ViceRè d'Egitto cagionò stupore di maraviglia in tutta la Corte di Faraone, dopocchè questo gran Monarca gli ebbe posto con le proprie mani il suo anello al dito (83), la porpora in dosso, e la collana d'oro al collo, per farlo poi collocare accanto a se nel Cocchio. Fu questa per verità una gran mutazione, accaduta. nella persona d'un prigioniere, uscito poco dianzi dalle tenebre di una carcere. Ma tutta la Corte. del Cielo rimase ancora più stupita della Gloria dell'incomparabile Sposo di Maria, vittorioso della morte, e della tomba. Egli entrò con pompa in-Paradifo; imperciocchè Iddio avendo risoluto di far risplendere su quel casto Corpo le sue liberalità, vi diffuse tanta bellezza, e maestà, che gli Angioli avvezzi sempre a veder nel Cielo cose belle. e d'infinito pregio, furono nondimeno rapiti da questo nuovo oggetto di loro maraviglie. Del che non dubiterete, dopocche avrete udite le ragioni, che son per addurne.

La felicità d'un corpo in Cielo è proporzionata alla gloria, che l'Anima vi possiede; Bisogna dunque, che, occupando l'Anima di S. Giuseppe uno de' primi Troni; il suo Corpo vi goda una Beatitudine singolare. E' anche certo, che i Corpi de' Santi avranno nell'altro Mondo altrettanto più di piaceri, quanto meno n'ebbero in questa vita; ed

ap-

<sup>(83)</sup> Tulit annulum de manu sua, & dedit eum in manu ejus, vestivitque stolâ byssinâ, & collo torquem aureum composuit, secitque eum ascendere super currum suum. Gen.41.

appunto con questa speranza le persone da bene. fuggono con più sollecitudine tutto ciò, che lusinga'i lero sensi, che i mondani non cercano con avidità ciocche incanta i loro. Or noi sappiamo. che pur pochi Santi vi fono, i cui corpi siano stapiù umili, ed abbian men provato i piaceri terreni, che quel di S. Giuseppe . L'estrema. sua povertà, la sua Castità Angelica, con la fatica continua, ed i viaggi lunghi, e pericolosi, essendo molto concorsi a privarlo di tutte le soddisfazioni de' sensi, sembra, che la ricompenza, di cui Iddio onora oggidì quel beato Corpo, superi infinitamente tutto ciò, che noi ne possiamo immaginare. Per esserne meglio persuasi, consideriamo in particolare ciaschedun senso de Corpi Beati; Ed in secondo luogo facciam riflessione sopra le qualità, con cui Iddio adorna i Corpi glorificati.

La Sagra Scrittura (84) per esprimere la grandezza, e gli eccessi della Beatitudine de' Santi, dice bene spesso, che l' Uomo giusto possederà moltebene spesso, che l' Uomo giusto possederà moltebene spesso, che l' Uomo giusto possederà moltebene spesso de santitudini; che (85) Iddio dimostrerà la suapiù grande magnificenza nella felicità moltiplicata de suoi-Amici: e come se una sola eternità susse troppo breve, per ricompensare il Beato, lo sarà regnare per molte eternità (86). Se ciò è certo a riguardo di tutt'i Santi, molto più lo sarà nellapersona di S. Giuseppe. Imperciocchè senza parlare di ciascheduna beatitudine proporzionata alle potenze della sua Anima; il suo Corpo entrò in possesso d'una Beatitudine moltiplicata in tutt'i suoi sensi. Colui, che rasciuga le lagrime degli Eletti al

<sup>(84)</sup> Beatitudines illius viri, qui non abiit in consilio impiorum. Ita legitur bebraice. Psal.1.

<sup>(85)</sup> Magnificans salutes Regis ejus. Psal. 17. (86) In perpetuas æternitates. Daniel. 12.

loro ingresso nel Cielo, non si contento solamente di render questo buon ufficio agli occhi di Giuseppe; ma procurd ancor loro una Beatitudine singolare; imperciocche questi Occhi mai non ebbero altro piacere, che quello di rimirar Gesu, e Maria, e sempre chiusi furono a tutte le vanità della terra in un secolo, dove i Giudei, benche adoratori del vero Dio, eran quasi Idolatri de' beni del Mondo. Possiam giudicare, che vi siano in-Paradiso molte melodie particolari per dar diletto alle Orecchie di colui, che tante volte compatì i gemiti, ed i sospiri di Gesù nella mangiatoja di Betlemme, e con tanta affiduità ascoltò rispettosamente i primi balbettamenti di una Lingua. nascente, ed insegnò a Dio Bambino ad articolar le parole, ed a regolarne l'espressioni. I profumi del Paradiso diletteranno più dolcemente l'Odorato di Giuseppe, che non quello degli altri Santi, che come Lui non ebbero la pena di passarsela. lungo tempo in una Stalla, occupato a dar follievo a Gesù, e alla sua Santa Madre : E poi, che cibi deliziosi non gusterà quella Bocca, che bene spesso digiunò per aver con che cibare il Salvatore? L'amabil Gesù, che servirà alla Celeste Mensa gli Eletti, sarà possibile, ch'Ei non presenti qualche cosa di scelto a colui, che ebbe l'onore di servirlo a tavola per trenta anni? E se il Salvatore operò più volte gran miracoli per cibar le turbe, che'l seguivano, non farà egli qualche cosa straordinaria. in quel banchetto eterno in favor di colui, che lo seguitò in esilio in mezzo alla Barbarie? Il sentimento del Tatto farà provare a Giuseppe una Beatitudine particolare in un'abbondanza di piaceri casti, ed innocenti, che corrisponderanno alla persezione della purità, che Egli possedè in terra; e non è da dubitare, che tutto'l suo Corpo non goda in-Cielo un riposo inalterabile; poicche Egli contribuì in

In terra al riposo di Gesù.

Oltre a questi vantaggi particolari de' sensi beatificati di Giuseppe, dico in secondo luogo, che i Corpi degli altri Beati saranno rivestiti di luce (87); che il Salvatore, e la Santissima Madre si prenderanno piacere di fare risplendere su'l Corpo di Giuseppe i loro raggi più vivi, e che stando collocato sì d'appresso a que' due bellissimi Astri dell' Empireo, El sarà circondato, e penetrato da uno splendor sì rilucente, che occhi mortali no'l saprebbero sostenere. Poteva Egli questo Santo portar sovente Gesu, senza che questo peso Divino, sotto cui mille volte sudò, meritasse al suo Corpo un'agilità superiore a quella d'ogn' altro Beato? Se la cassità (88) spiritualizza in qualche modo i corpi; sarà possibile, che quello di S. Giuseppe non sia risuscitato più sottile, che i puri Spiriti; giacche Egli su dotato d'una purità sì eccellente, che in nulla cede a. quella degli Angioli? E ciascun momento di quella vita Divina, che Giuseppe conservò a Gesù interra, non ha acquistato al suo Corpo un nuovo diritto sopra l'immortalità, per modo tale, ch'Ei può aspettare dalla giustizia medesima di Dio tante eternità di Beatitudine, quanti momenti il Figliuol di Dio visse in questo Mondo? Ma mettiamo da. parte questo discorso, per istabilir sopra una sola. ragione tutt' i vantaggi del Corpo Glorioso di San Giuseppe .

Certo è, che'l Corpo del Figliuolo di Dio risuscitando su ornato di si nobili qualità, che non è possibile immaginarne più eccellenti; e quanto veggiamo di bello, e di raro ne' corpi animati, ed intensibili non è, che laidezza, rispetto alla bellezza del Corpo di Gesù vittorioso della morte. Imperccioc-

che

<sup>(87)</sup> Lucerna ejus est Agnus. Apoc. 21. (88) Surget corpus spirituale. 1. ad Cor. 15.

chè dovendo esser per sempre il Palazzo (89) animato del Verbo, bisognava, che tutto ciò, che può rendere un corpo sovranamente beato, gli susse concesso. S. Paolo per farci comprendere le persezioni, che i nostri corpi un di possederanno, dice, che saranno in qualche modo simili a Gesù risuscitato (90): E questo grande Appostolo per altache susse l'idea, che aveva d'un corpo glorificato, non crede poterso esprimer più nobilmente, che con questa comparazione. In essetto quel Corpo adorabile essendo la prima, e la più compita di tutte se bellezze corporali, non saprebbesi dar rilievo più vantaggioso alla Beatitudine, ed alla Gloria degli altri corpi umani, che in paragonarli a quel di Gesù risuscitato.

Voi facilmente confesserete, che'l Figliuol di Dio facendo risuscitar col suo Corpo quello di Giuseppe suo Padre, era fortemente impegnato a render il Corpo di questo Santo similissimo al suo. Questa somiglianza tra Gesù, e Giuseppe su necessaria fin dal principio della fua venuta nel Mondo, perche non si distruggesse nell'idea de' popoli l'oppinione, ch'Egli era Figliuol di Giuseppe: Presentement però il Divin Salvatore destina questa somiglianza non per istabilire, ma per ricompensare la paternità di Giuseppe, e per autorizzar di nuovo il testimonio, che questo gran Santo rese alla Risurrezione del Crocifisso. I Santi Padri insegnano, che'l Figlinol di Dio discese dal Cielo in terra per unirsi alla nostra natura umana, e per participarci la sua Divina: non altramente facendosi Bambino volle prendere i tratti, e i contorni tutti del volto di Giu-

(90) In virum perfectum, in mensuram ætatis plenitudinis Christi. Ad Ephes. 4.

<sup>(89)</sup> In ipso habitat plenitudo divinitatis corporaliter. Ad Colos. 2.

seppe, e'dopo la sua Risurrezione, si è compiaciuto super sepre sutto'l Corpo di questo Santo la bellezza, e le rare qualità del suo, affin di continuar tra di loro nel Cielo una giusta somiglianza d'un Padre

al fuo figliuolo. c.

I Giudei vedendo altre volte Gesù, dicevano: Questi è il Figliuol di Giuseppe, imperciocche perfettamente il rassomiglia : Gli Angioli ancora. contemplando adesso S. Giuseppe y sclamano: Costui veramente è il Padre di Gesù : Poicche questo. Santo non sarebbe sì bello, se non fusse Padre di-Colui, che sopravanza (91) in bellezza tutt'i Figliuoli degli Uomini. Giobbe con ragione affermava, ch' egli era stato (92) l'occhio del cieco, il piede del Zoppo: Ma Giuseppe è stato l'occhio di Colui, che tutto vede, e'l sostegno di Colui, che il tutto softiene Ben si sa che'l Salvatore nella sua infanzia non camminava, che fopra i piedi di Giuseppe che non parlava, che con la lingua di questo Santo; che non faticava, che con le braccia di suo Padre: onde è, che le braccia di Giuseppe eran in qualche modo le braccia di Gesù, la lingua, ed i piedi di Giuseppe servivan di lingua, e di piedi a Gesù. Ma oggi questo amabil Salvatore sa scorrere i piaceri del suo Corpo glorificato in quel del nostro Sans to e gli comunica sì interamente la bellezza del fuo volto, che può dirsi in qualche modo, che la. Beatitudine del Corpo di Gesù sia la Beatitudine del Corpo di Giuseppe; e che le delizie, quali gustano i sensi del primo, siano molto simili a quelle, con cui si colmano i sensi del secondo; affinche i corpi dell'uno, e dell'altro avendo avuto in questa vita il medesimo esterno, e le stesse occupazioni, · E e ma

<sup>(91)</sup> Speciosus forma præfiliis bominum . Pf.

<sup>(92)</sup> Oculus fui ecco, & pes claudo Job.3.

fiano ancor presentemente similissimi nella Beatitudine sensibile, che loro è preparata in Cielo. Oltre questa Beatitudine particolare dell'Anima, e del Corpo di S. Giuseppe, di cui separatamente ho trattato, vi è un'altra sorta di Beatitudine egualmente destinata all'Anima, ed al Corpo di questo gran Santo; e mi resta a spiegarla dopo aver avvertito il mio Lettore, che quest'altra parte di Beatitudine consiste in due cose: la prima nel possesso delle Aureole; la seconda, nell'unione particolare, che S. Giuseppe avrà con Gesù, e con Maria.

## PARTE TERZA.

La Beatitudine particolare dell'Anima, e del Corpo di S.Giuseppe considerati insieme.

Teologi si servono della parola Aureola, per esprimer le Corone particolari, che Dio distribuirà a' Santi, che avranno riportato qualche insigne vittoria da' nemici di lor salute. S. Tomma so (93) insegna, che le Aureole saranno non solamente un nuovo vantaggio per le Anime, ma un' ornamento sensibile de' Corpi, ne' quali vedransi risplendere questi marchi gloriosi delle loro vittorie; così queste Aureole, che saranno una parte considerabile della Beatitudine de' Corpi, e delle Anime, ben me-

<sup>(93)</sup> Aureola principaliter est in mente, sed per quamdam redundantiam resulget in corpore, vel in carne. Supplem. 3. p.4.99.a.1.

meritano di aver luogo nel mio discorso. Nulladimeno non voglio contare quante di queste se ne devono a S. Giuseppe in Cielo, Iddio solo, che su testimonio, e Giudice dell'eroiche azioni di sua vita, conosce ancora le differenti ricompense, che loro

ha preparate,

So bene in primo luogo, che molti Dottori (94) dopo aver esaminato cio, ch' Egli ha sofferto per amor del Salvatore, accertano, che Iddio non gli ricuserà in Cielo l'Aureola di Martire. Egli provò gli effetti del furor de' Tiranni, rendendo in mezzo agli esili una illustre testimonianza (95) alla venuta del Messia : Ed in tal sorta di confessione, secondo S. Francesco di Sales (96), fece comparire tutta la generosità de' Martiri. Rupetto Abare (97) vuol, che riflettiamo, che S. Giuseppe ebbe non solamente l'onore d'essere stato il primo a sostenere una furiosa persecuzione per la difesa di Gesù, ma che i mali, che gli furono fatti, gli avrebbon tolta la vita, se Dio miracolosamento non glie l'avesse conservata, per provarlo con martirio più lungo. E' vero, ch' Ei non fu martire per aver difeso la Fede, ma la persona di Gesù : e se questo su il motivo del suo patire, può darsi martirio più nobile del suo, trionfando sempre da tante

(95) Testimonium in Joseph posuit illud.Psal.

(96.) Entretien.19.

<sup>(94)</sup> Nonilli defuere marteria, aut ille marteriis. Antonius Perez Episc. Urgel. c.39 in Evangel. Matt.

<sup>(97)</sup> Primus iste à tempore promissionis contritionem, idest persecutionem propter justitiam passus est, ita ut ferrum ejus animam pertransret. Rup. in C.2. Matt.

pene, per una cagione sì importante? Può soggiungerfi ancora, che il suo Martirio è tanto più degno di lode, quanto Egli su più conforme a quel di Gesù. e di Maria.

"La Santissima Vergine, giusta il sentimento de' Padri, deve esser chiamata con giusto motivo Regina de Martiri; imperciocche senza spargere gotciola di sangue su esposta a' supplizi più crudi della morte, allorquando ella vidde la prima volta scorrer il Sangue adorabile di Gesù sotto'l coltello della Circoncisione. San Giuseppe non solamente su testimonio di questo dolore del Salvatore; ma si credè obbligato di spargerlo esso medefimo, facendo prima una piaga sensibile al suo cuore, come la fece con le proprie mani all'Infante Divino; e che avrebbe forse cagionato la morte. all'uno; ed all'altro, se Iddio in virtù della sua. Onnipotenza non avesse conservate Vite sì necessarie alla salute del Genere Umano. La Vergine soffi un nuovo martirio, alloraquando il Divinfuo Figliuolo l'abbandonò su'l Calvario: ma'l cuor di Giuseppe era stato già martirizzato da una crudel pena, alloraquando Gesù rinchiuso nell' Utero materno cruciò i suoi sensi, senza farsi conoscere; La Passion di Gesti tormento Maria, la Concezion di Gesù fu il supplizio di Giuseppe. Maria vede il Figliuol di Dio sopra una Croce esposto agli occhi di tutti gli Uomini : ecco il suo dolore: Giuseppe non ravvisa il Verbo Incarnato nascosto agli occhi di tutti gli Uomini nel seno d'una Vergine; ecco la sua Croce. Gesù spirante mette Maria in agonia : Gesù vivente mette Giuseppe in un mare di amarezze. Quindi è, che'l Santo Vecchio Simeone non gli diffe come alla Vergine, che la sua Anima sarebbe trapassata dal coltello del dolore, non sol perche Ei non dovea trovarsi alla passion di Gesù, ma sì anche perche stato era da molto tempo trafitto da quella spada, come il Profeta Reale (98) sembra testificarlo.

Aggiunghiamo, che'l più sensibile del martirio di Gesù su quella agonia spaventosa, a cui su esposto, allor che l'Eterno Padre parve averlo affatto abbandonato in preda de' dolori; imperciocche stando più frettamente unito al suo Padre Divino. che non stava la sua Anima col Corpo: bisognava necessariamente, che il minimo slontanamento da quel Padre Celeste gli cagionasse pena tale, che Dio sol può sentire, solo Iddio comprendere. Medesimamente benche Giuseppe abbia cominciato il fuo martirio, come abbiam veduto, prima che'l Salvatore cominciasse il suo con la prima essusion dal suo Sangue adorabile, Egli nondimeno lo consumò, quando questo amabil Figliuolo si slontanò da Lui per qualche tempo, allorche si rimase nel Tempio, e che gli die allora motivo di sclamare: Die mio, Die mio, perche mi avete abbandonato (99)? Questo Padre su martirizzato da timore, è tremò per paura secondo S. Antonino (100), che qualche imitatore di Erode non gli avesse tolto quell' augusto Pargoletto, ovvero pensò, come ha creduto Origene (101), ch' Egli si fusse ritirato in Cielo, giudicando la terra indegna della sua presenza. La Vergine, che nel sentimento de' Dottori su allora trafitta da quel vivo dolore, che le predisse il Santo Vecchio Simeone, conobbe per segni sensibili, impressi dall'amore nel volto del suo Sposo, esser Egli sommerso in si grande amarezza, che colle sue espressioni confessa non pote rsene rappresentare E e efat-

<sup>(98)</sup> Ferrum pertranssit animam ejus.Ps. 104. (99) Deus Deus meus, ut quid dereliquisti me? Matt. 27.

<sup>(100)</sup> p. 4: t. 15. cap. 37. (101) Homil.19.in Luc.

esattamente gli eccessi: Figliuol mio perche vi fiete portato in questo modo con noi (102) ? Ecco come sovente spiegasi nella Scrittura (103), quando hannoli a spiegar cose, che spiegar non si possono, perche hanno dell'infinito, e che senza quasi nulla dire, tutto si dice. Se la Santissima Vergine non imprende Ella medesima d'esprimere l'asprezza del martirio di S. Giuseppe; è da concludersi, non solamente non esservi mai stato Uomo in terra. che abbia sofferto tanto dolore per la perdita d'un bene temporale, quanto ne soffri Giuseppe ne' tre giorni, ch' Ei stette separato da Gesù: ma che gli Angioli medesimi, tutto che eloquentissimi, avrebbon avuto difficoltà a farci comprendere la forza di quel tormento. Non si legge nell' Evangelio, che la Santissima Vergine giammai chiamasse il Salvatore del Mondo suo Figliuolo; ne trattasse S. Giuseppe da Padre di Gesu, che in questa solaoccasione. Ella credo così facesse per muovere più efficacemente il Verbo Incarnato a compassione: e per dare a conoscere in qualche modo l'afflizione, in cui stava il suo Santo Sposo, consumando il martirio del suo cuore per la perdita di Colui, che è la vera vita degli Uomini, e degli Angioli; e sofferendo questa dura separazione dell' Anima della sua Anima per tre giorni, come l'Anima, e'l Corpo di Gesù doveano stare una volta per tre giorni separati.

So in secondo luogo, che molti Dottori insegnano, che S Giuseppe possiede in Cielo l'Aureola di
Dottore; poicche questo gran Santo annunzio il
primo di tutti la venuta del Salvatore, quanto la
sua qualità di Padre di Gesù; la disposizione degli
Uomini, la situazione delle cose, e li disegni di

Dio

<sup>(102)</sup> Fili, quid fecisti nobis sic? Luc.2.

<sup>(103)</sup> Sic Deus dilexit mundum. Joan. 3.

Dio gli permisero. Il Cardinal di Cambrai (104) ci affigura, che S. Giuseppe fu più fortunato nella. nascita del Salvatore, che non quell' Angelo, ch'ebbe ordine di dare agli Uomini una tanto grata novella. Il nostro Santo non lo pubblicò a tre,o quattro Pastorelli, come l'Angelo, ma ad ogni sorta. di persone; così, continua a dire questo gran Dottore. S. Giuseppe dunque deve esser posto nell'ordine degli Evangelisti, perche in effetto Egli di tutt' i Santi fu il primo, che fece la funzione di evangelizzare. S. Agostino (105) è persuaso, che molti misteri della vita di Gesù furono primieramente scoperti, e spiegati da S. Giuseppe, e che la cognizione di questi passasse dopo agli Appostoli, ed agli Evangelisti, i quali ne composero la Storia. Egli dunque avrà almeno fatto offervare a' fuoi amici, a' fuoi vicini, e ad altre persone di confidenza certi raggi della Divinità nascosta che risplendevano nel Volto del Divin Salvatore; gli avrà pregati d'ammirare la purità de' suoi costumi , la santità della sua dottrina, e quel Sembiante maestoso, e celeste, che innamora i Serafini. Chi può dubitare, che un Predicator si persuasivo, come questo gran Santo, il quale fece ben vedere, che predica con gran frutto chi vive fantamente, e che'l più bel talento, che possa aversi per parlar di Gesu, è l'amar molto Gesu: chi può, dico, dubitare, che un tal Predicatore non facesse sortissime impressioni negli animi de' fuoi Ascoltatori, e che non ispi-F.e

<sup>(104)</sup> Angelus evangelizavit pastoribus: S. Joseph publice, & solemniter omnibus evangelizavit hominibus. Unde non immerito eum Evangelistam possumus nominare, quia inter homines primus nomen Evangelista meruit obtinere. Tradide S. Jos.
(105) S. Aug.l. t. de Consensu Evangel. C. t.

rasse loro ammirazione, e amore verso 'l Verbo Incarnato? Così possiamo asserire, che se 'l Battista fu un Precursore pubblico, un Precursore ordinario, e per impiego; S. Giuseppe fu un Precursore particolare, un Precursore straordinario, e per comissione: S. Giovanni pubblicava ad alta voce la venuta del Messia, S. Giuseppe la faceva sapere in segreto: il primo compariva con pompa su le rive del Giordano per istruire i popoli; il secondo 'entrava senza strepito nelle case de' suoi amici, affin di trattenerli con discorsi di Gesù; Quegli era ascoltato da una gran folla di Uditori; Questi infinuava a poche persone il suo discorso : l'uno disse a' Scribi, e Farisei , Ecco l'Agnello di Dio, e non su da essi creduto: l'altro insegnò molto tempo prima a' Pastori, ed a molte altre persone, che quel Figliuolo eral'Agnello di Dio, e gliel persuase. Finalmente. Giuseppe, e Giovanni annunciarono il medesimo Messia, e gli prepararono l'ingresso nel cuor de' Giudei; e così tutti e due furono in qualche modo Precursori di Gesù, con questa differenza però, che S. Giovanni predicò a' foli Giudei; S. Giuseppe all'incontro, se voglian credere ad alcuni Dottori, predicò prima a' Giudei, e poi agl'Idolatri.

S. Girolamo (106) nota saviamente, che 'I nofiro Santo partì per l'Egitto a buja notte; ma ch' Ei ritornò a giorno chiaro. Gli antichi Israeliti vi entrarono di giorno, e ne partirono di notte; perche al lor ingresso l'Egitto era più innocente di quando ne sortirono. Giuseppe al contrario vi va di notte, e n'esce di giorno; imperciocche questo gran Santo avendo trovato al suo arrivo quel Regno immerso nell'ignoranza, e sepolto ne' vizj: Egli catechizzò sì diligentemente i Gentili, che l'abitavano, e li edis-

<sup>(106)</sup> Quando revertitur in Judæa nulla nox, nec tenebræ ponuntur in Evang. In C.2. Matt.

cò sì efficacemente con lo splendore de' suoi esempj, che una gran parte riconobbe il vero Dio. Forse l'autorità di S. Girolamo fu, che fe dire al divoto Cancelliere dell'Università di Parigi (107). che S. Giuseppe avea spesso disputato della verità di nostra Religione contro gli Egizi, per convincerli de' loro errori; E'l fece con tal felice successo.che pote viver pacificamente con esso loro per più anni: Ciocche sarebbe flato malagevole, se la professione d'una medesima fede non gli avesse uniti insieme. Quindi è, che'l dottissimo Tostato (108), dopo aver raccontato più esempj di conversioni fatte allora nell'Egitto, ha scritto, che questo Casto Spofo vi avea contribuito con la Santità della fua vita, e co' suoi fervorosi discorsi. Così bisognava. che 'l nuovo Giuseppe fusse nel suo esilio il Dottor dell'Egitto (109), come l'era stato l'antico degli Egizi del suo tempo. Se ciò è vero, non possiam negare, che S. Giuseppe abbia qualche giusta pretenzione sopra l'Aureola, che Dio ha preparata a' Dottori; poicche avendo studiato sì lungo tempo. e sì utilmente nella Scuola del Verbo Incarnato, Egli destino ad un si bell'uso i lumi appresivi , facendoli servire alla Santificazione di tante nazioni.

Ma considerate, vi prego, con particolare applicazione qual', e quanta è la bellezza, e'l pregio dell'Aureola di Vergine, che questo gran Santo possiede in Paradiso. S. Tommaso insegna con ragione, che le Aureole sono altrettanto più luminose, quan-

to

<sup>(107)</sup> Docto sermone putandum est disseruisse Joseph de vera religione cum senibus Thanaos. in Josephina D.2.

<sup>( 108 )</sup> Q.60.6 61.in Cap.2. Matt.

ejus prudentjam doceret.Ps. 104.

to la virtu si è acquistata in più alto grado. È siccome è certo, che S. Giuseppe hai portato la sua Verginità ad un grado di sì alta persezione, ch merita l'ammirazione degli Angioli, e degli Uomini, bisogna credere, che l'Aureola da Lui ricevuta in premio di sì bella Virtu, risplenderà d'un modo affatto straordinario sopra tutta la sua Persona. Se que grandi Eroi, que nobili Vincitori de lor Corpi, si son resi mille volte più commendabili, trionfando della forza delle lor passioni, e della debolezza della carne, che se avessero disfatto in battaglia gli Eserciti più formidabili, e guadagnato le piazze più inespugnabili (110) : Se que' grandi Eroi, dico io, che hanno amato la Verginità fopra la terra, portano in Cielo un giglio alla mano, a distinzione degli altri Santi ¿quanti di que' gigli ordinarj vi bisogneranno per fare un giglio simile a quel di Giuseppe?

Tralascio di parlare di quelle ricompense, che son comuni a Lui, ed agli altri Santi: Non voglio sar menzione dell'onore, che gli meritò quella rigoro-sa povettà, di cui avea satto professione tutta la sua vita: imperciocche ben si sa, ch'ella gli ha meritato la petestà di giudicare i vivi, e i morti, promessa dal Salvatore a quei, che osservano questo consiglio Evangelico. Desidero solamente, che sacciate rissessione sopra ciò, che alcuni Teologi (111) coll'Esimio Suarez insegnano, che la Santiss. Vergine oltre le tre ordinarie Aureole, sarà ornata di marche particolari più belle, e più rilevanti, che la faran vedere Madre di Dio: imperciocche, dicon eglino, questa dignità è sì grande, e sì augusta, che

( 110 ) Melior eft, qui dominatur animo suo, expugnatore Urbium. Prov. 16.

<sup>( 111 )</sup> Suarez in 30p.t. 2.q.2.d.22.S.4.Salazar trad. 2.d. 8.sec. 3.

che perciò è cosa importantissima, che Dio imprima nell'Anima, e nel Corpo di Maria qualche qualità sì luminosa, per cui i Beati ne possino esser eternamente allettati , e s'induchino ancora a professarle ogni rispetto, e venerazione. Non altramente vi è qualche apparenta, che S. Giuseppe, oltre le Aureole comuni, abbia altresì una ricompensa particolare, per cui risplenda nel suo Corpo. e nella sua Anima una certa special vaghezza, che lo faccia esser rimirato da tutti gli Abitanti del Paradifo come degno Sposo di Maria, e vero Padre di Gesu. Di sortacche, se un Santo entrando in. Cielo vede tanta, e sì vaga bellezza nel volto dell'incomparabil Maria, ch' Ei subito la distingu prima, che altri glie l'additi : S. Giuseppe ancora. essendo rivestito di quella specie d'Aureola di Sposo di Maria, e di Padre di Gesù, ferirà sì dolcemente col suo splendore gli occhi di quanti saranno ricevuti in Cielo, che non avran bisogno di dimandare agli Angioli, o a' Santi, dov' è collocato San Giuseppe? imperciocche appena alzeranno gli occhi verso'l Trono di Maria, accanto a cui lo vedranno distinto da tutti gli altri Beati. Oltre a quanto ho detto di quegli ornamenti Celessi , che abbelliranno egualmente il Corpo e l'Anima di S. Giuleppe, discopro un' altro vantaggio maraviglioso per il Santo, che coronerà la di lui Beatitudine, ed è la sua particolare unione con Gesu, e Maria.

Io presuppongo co' Teologi, che la maggior parte della Beatitudine accidentale de' Santi, consiste nella conversazione, e nell'unione, che avranno col Salvatore, e con la Santissima Madre. Imperciocche Iddio sacendo risplender con pompa su quelle due Sagratissime Persone la sua infinita magnisicenza; I Beati ben sapendo le obbligazioni immortali, che loro hanno; è impossibile, che ciaschedun di essi non senta un sommo giubilo a rimirarli,

a parlarli, a seguirli per tutto, e ad aver qualche. accesso particolare appresso di loro. Gli Angioli hanno in Cielo un'amore ardentissimo verso l'Umanità di Gesù: Eglino vedono (112) questo amabil Salvatore, ch'e la Sorgente di lor delizie, così lo chiama S. Bernardo (113), sempre lo vedono. e fempre desiderano vederlo di vantaggio: imperciocchè provano tanta dolcezza in contemplare oggetto sì amabile, che giammai cessa il lor desio, e. così il lor cuore nel medesimo tempo, e moto, e tiposo sperimenta. Voi o amabil Maria! dicea il Cardinale Pier Damiani (114), avete attrattive sì amabili, che non può immaginarsi bellezza simile tra le Creature, e non può esservi consolazione più fensibile, che di vedervi a bel piacere, e di meritare un de' vostri amorosi sguardi.

Stabilita tal verità, io credo con S. Bernardino, potersi asserire senza temerità, che molto pochi sono quei Santi, che hanno unione sì stretta con Gesu, e Maria, come l'incomparabil S. Giuseppe. Perche siccome giammai ne Uomo, ne Angelo non su sono si strettamente unito in terra, come questo gran Santo, essendo il titolo di Sposo, e la qualità di Padre, i legami preziosi, che non saceano di queste tre amabili Persone, che uno solo spirito, un (115) cuor solo; così bisogna necessariamente, consessare, che la loro amicizia è ancor singolaris-

fima

<sup>( 112 )</sup> In quem desiderant Angeli prospicere.

<sup>(113)</sup> Angeloru delicias. Ser. 1. & 4. de Sanctis. (114) Summa gloria est o Virgo! post Deum te Widere, tibi adbærere, & tuæ protectionis munimine demorari. Ser. 2. de Nat. B. M.V.

<sup>(115)</sup> Ex tribus effectum est cor unum, & anima una. Thom, a Jesu Maria in Theol.mystic. ep. ad S. Joseph.

sima nel Cielo. Il sentimento di S. Bernardino

(116) è appoggiato a più fortissime ragioni.

Queste tre Sacratissime Persone ebbero altre volte in terra una medesima casa, una medesima mensa, una medesima conversazione. Hanno sofferto le medesime persecuzioni, intrapreso i medesimi viaggi, corso i medesimi pericoli, e passato tanti anni in uno istesso tenor di vita; tutto ciò ci obbliga a credere, che l'unione si costante, che hanno avuto nel tempo, sie conservata, e si è fortificata nell'eternità. Mai alcuno non ha portato la qualità di Sopraintendente della Casa di Gesù, come il nostro Santo: bisogna dunque, che quella promessa, che'l Salvatore ha fatto, s' intenda fatta a San Giuseppe : io pretendo aver sempre appresso di me il mio Ministro fedele (117); ed anche quando sarò assiso su'l mio Trono nell'Empireo, io non voglio, ch'Ei ne stia lontano. La morte rompe gli altri matrimonii , imperciocchè essendo stati contratti per popolare il Mondo, subito che gli Uomini non si moltiplicheranno più, no vi sarà più questa sorta di unione; Ma pare, che non sarà così del Matrimonio di Giuseppe, e di Maria: Iddio lo fece per servir di ornamento alla Incarnazione del Verbo; e questo, Misterio sussistendo sempre, questa unione non deve interamente finire. Il Verbo sposò per sempre la Natura Umana , e Giuseppe si è unito per tutta

(117) Ubi sum ego, illic & Minister meus

erit. Jo. 12.

<sup>(116)</sup> Dubitandum non est, quod Christus samiliaritatem, reverentiam, & sublimissimam dignitatem, quam exhibuit illi, dum ageret in humanis tanquam silius patri suo, in Coolis utique non negavit, sed potius complevit, & consummavit. Ser. de S. Jos. a. 3.

L'eternità alla Santissima Vergine: siccome la morte non allentò i legami, che univano il Verbo al Corpo, ed all'Anima di Gesù, così ella mai non ha interrotta l'unione, ch'era tra'l cuore di Giuteppe, e di Maria; e questa Sacratissima Vergine avendo per sua gran fortuna scelto il miglior partito (118), mai non lo perderà. Così Giuseppe, e Maria si considerano nullameno oggidì nel Cielo da Sposi, come sacevano altre volte in terra. Ma non pensate, che le sole qualità di Padre, e di Sposo uniferano sì inseparabilmente in Cielo il nostro Santo

a que' due Sacratissimi Personaggi.

lo so, che quei, che avranno amato, ed osservato la Verginità, saranno i più intimi amici di Gesu, e di Maria: saranno i lor favoriti, e quei della loro Corte, che s'accosteranno loro più vicini, che con esso loro famigliarmente tratteranno, e'l seguiranno da per tutto (119). Ma dove troverem noi tra tutti que' Corpi puri, tra quelle Anime caste, una Verginità si eccellente, come quella di Giuseppe?quando non avessimo niun riguardo alla dignità di Sposo di Maria, e di Padre di Gesù, non dovremmo noi confessare, ch' Ei conversa più famigliarmente con Gesù, e con Maria, che non fanno tutti gli altri Beati? S. Giovanni vidde alcuni Santi, che cantavano in Cielo un certo Cantico (120), che niun'altro può cantare. Qual'è questo Cantico sì particolare, le cui espressioni son si proprie, sì eleganti, sì nobili, e la qui aria è sì sublime, che bisogna essere stato sempre Vergine per poterlo intuonare?

(119) Sequentur Agnam quocunque ierit.

<sup>(118)</sup> Maria optimam partem elegit, quæ non auferetur ab ea Luc. 10.

Ap. 14.
(120) Nemo poterat divere Canticum, nisi
illa. Apoc. 14.

nare? Non e piaciuto allo Spirito Santo d'insegnarcelo; che così sapremmo chi sia di maggior levatura di molti Santi in Paradifo; ma almen possiamo accertare, che'l sol Giuseppe tra quella folladi Vergini vi è, che osi aggiungere al suo Cantico questi suavissimi versetti : Grazie immortali al mio Dio, che m'ha destinato al primo matrimonio Verginale, che siasi contratto : si lodi per sempre Maria, che m ha scelto per il casto Guardiano della sua purità. Gloria eterna a Gesuche m'ha spirato un nuovo amore alla castità; tutte le volte che io l'bo portato tra le mie braccia, e che ho avuto la fortuna di baciarlo. Non su senza misterio, che'l primo de' . ducento ottant'otto Maestri di Cappella, che Davide scelse per cantar le lodi del Signore, si chiamasse Giuseppe (121), perche egli effettivamente su una eccellente figura del nostro Santo, che ebbe l'onore d'esser il primo fra tutti gli Uomini, che seguono, l'Agnello a far rimbombare nel Paradiso Inno sì bello, da non potersi imitare dagli altri Santi. Se i Beati, che sono i più famigliari dell'Agnello, e i più cari alla Regina. delle Vergini, non gli sono si d'appresso come S. Giuseppe, bisogna confessare per necessità, che'l. Corpo, e l'Anima di questo Santo posseggono oggidi nel Cielo una Beatitudine tutta affatto particolare .

Per porre l'ultimo termine al discorso della Beatitudine di S. Giuseppe, rappresentatevi il Giovane Tobia (122), che discorrendo con suo Padre sopra la ricom-

<sup>( 121 )</sup> Egressa est sors prima Joseph, 1. Paralip. C. 21.

<sup>( 122 )</sup> Pater , quam mercedem dabimus ei.

ricompensa, che meritava il caro suo condottiero l'Arcangelo S. Rafaeilo; Padre mio (123), così gli diffe, che possiam not dare a questa guida fedele per riconoscerla dell'incomodo, che per me fi ba pre-To? Gosì Gesù Cruto entrando nel Cielo il giorno della sua trionfante Ascensione, parlò al Padre Eterno, mostrandogli Giuseppe : Dicendo, Padre mio, ecco queito Santo, che mi ha fervito, che mi ha governato per trenta anni con tutto l'amore. e con tutta l'applicazione possibile; Questo è quel, che mi salvò la vita, allorquando i Tiranni mi perseguita vano: Questo è quel, che mi segui ne' viaggi; Queito è quel, che mi tenne compagnia nel mio esilio:che ricompensa meritano azioni si belle?Queste son quelle braccia, che mi sostennero: Quetto è quel seno, ove lungo tempo riposai: Questo è quel collo, il quale tante volte teneramente abbracciai: questa è quella fronte, che tante volte si sciosse in sudori per nudrirmi. lo promisi a colui, che riceve in sua casa il Giusto, che gli darò il medesimo premio, che avevo disegnato di dare al Giusto, e m'impegnai di ricompensar sì magnificamente colui, che alloggia il Profeta, come'l Profeta medelimo. Ecco Giuseppe, che avendo ricevuto in sua casa non solamente un Giusto, o un Proseta, ma il sont della giustizia, e la sapienza de' Profeti può giustamente aspettare ricompense più rimarchevoli. lo ho dato speranza a que', che m' han tenuto compagnia ne miei travagli, che io lor prepararei il mio medesimo banchetto Celeste (124) per farli gu-

(124) Vos estis, qui permansistis mecum in

<sup>(123)</sup> Qui recipit Prophetam in nomine Propheta, mercedem Propheta accipiet, & qui recipit Justum in nomine Justi, mercedem Justi accipiet. Matth. 10.

stare le delizie del Paradiso, ma Colui, che mai non si separò da me, ed ebbe parte a quasi tutte le mie pene, a' miei travagli, poco men, che per tutto il corso di mia vita, merita, che gli si riserbi unluogo distinto in questo Festino, e che colmato sia di non men rari, che squisiti piaceri? lo obbligai la mia fede a quei, che offeriranno un bicchier d'acqua per mio amore a' lor fratelli (125), che n' avrebbono una eterna ricompensa m'impegnai a... tessere un di encomi a colui che avrà cibato i poveri, ed alloggiato i Pellegrini: Ecco un Santo, che ha nudrito col sudor della fronte sua il più necessitoso di tutti gli Uomini, e che ha dato ricetto in sua Casa ad un Pellegrino tanto straniero, che ne meno era del Mondo (126).

Allora il Padre Eterno non contentandosi delle parole, ch' Ei pronuncierà in favor degli altri Santi: Venite buopo, e fedel servo (127), ma trattando S. Giuseppe più onorevolmente, gli dirà, entrate Padre di Gesù, entrate il più fortunato di tutti gli Sposi: venite degno Capo della prima famiglia del Mondo, venite principale Agente de' miei più importanti negozi. Siccome Voi non solamente avete fatto rifplender la vostra fedeltà, e'l zelo pe'l mio servizio nelle cose di gran rilievo, ma an-

tentationibus meis, & Ego dispono vobis, sicut disposuit mibi Pater meus Regnum, ut edatis, & bibatis super mensam meam. Luc. 22.

<sup>(125)</sup> Quicumque potum dederit uni ex minimis istis calicem aque frigide, amen dico

vobis, non perdet mercedem suam. Matth. 10.
(126) Ego non sum de boc Mundo. Jo. 10. ( 127 ) Euge serve bone , & fidelis . Matth.

che nelle minime (128), e che avendovi confi-dato gli affari i più importanti, che lo abbia tratrato con gli Uomini, e con gli Angioli fin dal principio de fecoli, maneggiati gli avete con somma applicazione, e con successo, il più felice, che abbia in potuto defiderare : è dovere, che lo vi faccia non solamente ricco grande, e selice nel Paradifo, ma che anche trovi nel mio Erario delle ricompense straordinarie (129) per con esse premiarvi. Entrate dunque, su entrate nel godimento del vostro Dio (130), ed in questo Oceano immenso di piaceri godrete fenza alcun paragone più di tutti gli altri Santi ; poicche voi siete d'un merito distintissimo. In conformità di queste parole, il Padre Eterno se collocar S. Giuseppe in quel ricco Trono preparatogli dal principio de' secoli, e li die il posfesso di tutt'i beni, e di tutte le prerogative, che le nostre Anime, e i nostri Corpi possono aspettare nell'altro Mondo. Concludiamo.



Ri-

<sup>(128)</sup> Quia super pauca fuisi fidelis.

<sup>130 )</sup> Intra in gaudium Domini tui.

# Riflessione Morale.

P Ensate voi, che io abbia parlato della felicità di S. Giuseppe per farvi solamente ammirare questo gran Santo, in rappresentarvi la sua Beatitudine? Pensate voi, che io mi contenti d'indurvi ad amare un Santo sì amabile, e sì grande nel Cielo? No, io ponsarò soddisfatto di tutta quella stima, e di tutto quello amore, che voi potreste avere verso di Lui, se voi imitandolo non procurate d'essergli appresso per tutt'i secoli. Rimirate dunque spesso questo gran Santo nel soggiorno de' Beati; purche ciò sia principalmente per animarvi ad essere un di in sua compagnia. Aprite come Lui i vostri cuori alla Grazia, e dimandatela a Dio in abbondanza; ma sforzatevi ancora di corrispondervi fedelmente, affin d'accrescere i vostri meritis che devono esser sì la sonte, come la misura dela le vostre eterne ricompense. Noi non isperiamo, che i nostri corpi risuscitino prima del comune risorgimento, come quel di Giuseppe; ma facciamo in modo, che almeno risuscitino gloriosi alla fine del Mondo. Questo corpo vile, e grave, questo corpo infermo, questo corpo disgraziato sarà egli un. giorno spiritualizzato, ed immortale? sarà egli inondato da quelle eterne delizie? Iddio lo sa! ma noi abbiamo gran motivo di sperare, che se'l nostro corpo non è in questo Mondo il padrone, e'l tiranno della nostra Anima, se i nostri sensi non saranno la regola della nostra condotta, e se i nostri membri confuman tutte le loro forze in servizio di Dio; il nostro corpo risusciterà un giorno glorioso, e trionfante per gustare nel Gielo delizie inesplicabili. Finalmente se noi vogliamo, che la nostra-Anima, e'l nostro Corpo entrino in possesso delle Ff 2

Aureole, con eni Iddio corona i Santi, che l'hanno fervito con apimo più generolo; Soffriam que' combattimenti, che essi soffrirono, e procuriamo di riportar gloriose vittorie di tutt'i nemici, che essi valorosamente combatterono. Volete voi, che Gesù vi meni appresso di se nel Paradiso, seguitate adesso le orme trionfali de' suoi esempi. Del resto come lo seguirem noi nell' eternità, se ne siamo stati tanto sontani nel tempo? Come possiam noi sperare nel Cielo qualche posto tra gli amici particolari di Gesù, e di Maria, se ne meno abbiam cominciato

ad amarli teneramente in questa vita?

Gran Santo, al di cui onore ho scritto, contentatevi, se piace, che io vi rappresenti, che se l'antico Giuseppe non discese da quell'alto posto, ove
la Divina Provvidenza l'avea portato, se primanon vi se salire i suoi Fratelli (131), allorche
vennero in Egitto; Ei pertanto lor procurò stabilimenti vantaggiosi in quella Provincia, in cui
avea qualche autorità. Noi vi supplichiamo umilmente non di condurci vicino al vostro Trono,
perche non ne siam degni, ma vi scongiuriamo,
che almeno c'impetriate qualche luogo nel Regno
de' Cieli, dove Voi siete glorioso, e potente, per ivi
contemplare il supremo grado di Gloria, dove Iddio vi ha innalzato, per lodare insieme con Esso
voi la Sorgente Increata di tutt'i beni.

DI-

<sup>(131)</sup> Joseph Patri, & Fratribus dedit possessionem in Ægypto in optimo Terræ loco. Gen.

## DISCORSO VIII.

## Della Prosezione di S. Ginseppe.

lammai Iddio non ha fatto risplendere sì be-I ne le virtu, e'l fingolar merito di S. Giuseppe, che allorquando gli fe dir da un'Angelo queste parole : Prendete il Bambino, e sua Madre (1). Si, o gran Santo, ricevete con gradimento questo Bambino, e sua Madre; è questo un dono, che'l Ciel vi fa, per rendervi il più ricco, il più fortunato tra tutti gli Uomini. O a dir meglio, non riculate la vostra protezione, e la vostra cura a questi due Santis. Personaggi, che si abbandonano tra le vostre braccia; poicche Iddio, che ve n'incarica, si fida più di Voi che delle intelligenze beate;e siate persuaso, che il Signore sottomettendo Gesù, e Maria alla vostra condotta per proteggerli, ei pretende nello stesso tempo di farvi il Protettore di tutti gli Uomini. Quando Gesù Cristo dall' alto della Croce disse alla Vergine, mostrandole S. Giovanni: Donna ecco il tuo Figliuolo; i Dottori (2) ci assicurano, che quel Dio moribondo die tutti noi per figliuoli a.

<sup>(1)</sup> Accipe Puerum, & Matrem ejus. Mateb.

<sup>(2)</sup> Toletus in hunc locum, & alii. Intelligimus in Joanne omnes animas Electorum, querum per dilectionem Beata Virgo facta est Mater. Bernar Sen. t. 1. de Passione Domini. Idem docuerat antea Origen. Ambr. & alii PP.

fua Madre nella persona del Santo Evangelista. che rappresentava tutt'i Cristiani . Credo ancora, che quando l' Ambasciadore Celeste venne da parte dell' Eterno Padre a dar ordine a Giuseppe d'intraprender la disesa del Salvatore, della Madre, e di servirli in un viaggio, dove correano mille pericoli, Egli ebbe disegno di metter tutti gli Uomini sotto la protezione di questo gran Santo; imperciocche il Verbo Incarnato rinchiudendo tutti gli Uomini nel suo Cuore (3), e la Vergine Santa essendo la nuova Eva, e che come Rebecca non solamente due popoli ha conceputo nel fuo feno, ma, come dice Satomone (4), vi ha portato tutti li Cristiani uniti a guisa d'una massa di frumento, sembra impossibile, che S. Giuseppe sia il difensor di Gesù, e di Maria, senza ch' Egli il divenga di tutti gli Uomini.

Mi sono ingegnato finora co' miei discorsi di procurar della Gloria a S. Giuseppe; voglio presentemente parlarne per i nostri interessi spirituali, e non contentandomi di avere scritto per fare ammirare il merito, ed i privilegi di questo gran Santo, mi accingo ancora all'impresa d'indurvi tutti a tributargli i vostri più teneri affetti, ed a consacrargli la vostra persona Così io non mi dilungherò più sopra le sue Virtù, nè sopra le Cariche importanti, di cui Iddio l'ha altre volte onorato; ma tutto mi applicherò a far conoscere i nostri doveri, con espor le ragioni, che ci obbligano a rispettar questo Santo, ad amarlo, a prenderlo per nostro Protettore, ed a farlo oggetto della tenerezza del nostro cuore.

Non

( 4 ). Venter tuus sicut acervus tritici. Cant. 1.

<sup>(3)</sup> Omnes was in visceribus Christi . Ad Philipp. 5.

Non vi è Cristiano in terra, che non debba abbracciar volentieri una divozione accompagnata. da queste tre circostanze : I. Quando il desiderio di Gesù, e di Maria a quella c'impegna; imperciocche queste due Amabilissime Persone, che Dio ha sì strettamente unite, meritano di avere un sì grande dominio sopra tutt'i movimenti del nostro cuore. ch' egli senza colpa non può far di meno di cercare con tutto il suo ardore ciò, che vogliono il Salvatore, e Maria . II. Quando la Chiesa vi ci spinge; imperciocche è segno, che un figliuolo è privo di tutt'i buoni sentimenti, quando non haqualche compiacenza per questa Amorosa Madre, con tuttocche Ella s'ingegni di guadagnare il nostro affetto, e co' salutevoli suoi consigli, e con le sue fante azioni. III. Quando i propri interessi ci sollecitano a far professione di quella divozione i perche bisognerebbe esser ben cieco, e nemico di se stesso, per non voler praticare una cosa facile, se vi sia speranza di ricavarne grande utile per il tempo ; e per l'eternità. Ora il desiderio di Gesu le di Maria ci porta ad avere una singolar divozione a San Giuseppe, l'esempio della Chiesa c'invita, e i nostri propj interessi ce'l persuadono; Tre punti, che saranno l'argomento delle tre parti di questo Discorfo.



### PARTE PRIMA.

Gesù, e Maria desiderano, che noi abbiamo una particolar divozione a S. Giuseppe.

Ual' è il desiderio più ardente del Salvatore? e, che tutti gli Uomini imitino persettamen-- te le sue azioni. Con questa imitazione eglino glorificano perfettamente la Maestà Divina, e travagliano davvero alla lor salvazione. Per obbligarvi a seguire i miei esempi (5), diss' Egli. ho voluto farmi Uomo come voi, mi sono spogliato di tutte le comodità della vita, ho sofferto ogni forta di male, e mi son sempre umiliato, mentre sono stato in terra. Fate ora qualche ristessione sopra gli esempi, che'l Figliuol di Dio ci ha lasciato a riguardo di S. Giuseppe. Egli è stato il primo di tutti gli Uomini, che si è donato interamente questo gran Santo. Giammai alcun figliuolo sì interamente, e sì assolutamente è stato del proprio padre, come lo fu Gesú di S. Giuseppe : giammai figliuolo non ha ubbidito sì puntualmente, nè reso tanto onore a suo padre, come Gesu ha fatto al suo; imperciocche era cosa ragionevole, che quello, il quale aveva impressa nel fondo del nostro

dum ego fect, ita & vos faciatis. Jo. 13.

cuore questa bella legge (6) (onorate vostro Padre), l'osservasse Egli medesimo esattamente: sinalmente giammai sigliuolo ha reso servizi a suo padre con tanta assiduità, e con tanta tenerezza d'assetto, quanto il Verbo Incarnato ne ha dimostrata in servire il nostro Santo. Così il Salvatore testissicandori un desiderio ardente, che noi l'imitiamo, mostra nell' istesso tempo, come nota un divoto Dottore (7), la sua grande inclinazione a far si, che da noi si rispetti, e si ami S. Giuseppe, e sarebbe certamente una cosa mostruosa, se si membri d'un corpo non avesser venerazione per quello, a cui il lor Capo ha reso prosonde sommissioni. Questa inclinazione di Gesù Cristo è sondata sopra tre delle sue adorabili perfezioni.

Primieramente sopra la sua Giustizia; Imperciocchè egli è certo, che il Salvator desidera con-ardore, che si onorino i Santi in terra (8); assin di
ricompensare i loro meriti. Egli sa i loro panegirici
prima, e dopo la lor morte (9) dà loro la potestà
di sar miracoli più stupendi de suoi (10); intraprende le loro disese, e ne prova l'innocenza, come
sece altre volte co' suoi Appostoli ingiustamente
accusati: Finalmente promette a quei, che per suo
amore abbandonano il Mondo, cento volte più di
beni,

(6) Honora Patrem tuum. Exod. 2.

(8) Capit Jesus dicere ad turbas de Joan-

ne. Mattb. 11.

<sup>(7)</sup> Non est mirum, si Christus voluit, quod omnes Creature obedirent Joseph: Cum & ipseilli obediens extiterit, & subjectus. Bernard. de Busto 4. p. Marial. Ser. 12.

<sup>(9)</sup> Illi erat lucerna ardens, & lucens.

<sup>( 10 )</sup> Majera berum faciet. Jo. 4.

beni, e piaceri in Cielo, e in Terra (11), che non n'hanno disprezzati. E' dunque evidente, che'l Figliuol di Dio vuol, che una parte della gloria accidentale, che coronera le Virtù de Santi, siastabilita sopra la stima, e l'amore, che gli Uomini.

avranno per loro:

Ancor non possiam dubitare, che la Giustizia di Dio non procuri a' Santi tanto più di onore, quanto hanno avuto più di merito; siccome in Paradiso vi son più posti, dove collocare i Predestinati a proporzione del loro merito; dell'istesso modo vi sono in terra diversi gradi di stima (13), e d'amore, che devono corrispondere al grado della-Santità di ciascuno. Contate presentemente quanti amici di Dio siano nel Cielo d'un merito uguale a quel di S. Giuseppe? dov'e l'Angelo, che ardiscaprendere la qualità di Padre di Gesu? Qual' Uomo può vantarsi d'essersi reso degno della qualità di Spolo di Maria! v'è qualche Beato nell' Empireo, che abbia sacrificato a Dio gloria più bella di quella, che 'l nostro Santo poteva sperare in questo Mondo, se avesse voluto farsi conoscere? Giuseppe avendo posseduto una Santità tanto eccellente, il fuo Figliuolo per fargli giustizia, pretende, che tutti gli Uomini congjunghino al profondo rispecto. che hanno a questo Santo, una gran tenerezza d'affetto. ---

Secondariamente il desiderio del Salvatore si accresce di molto per la sua Ricognizione. Iddio, dice la Sacra Scrittura, diè una lunga posterità alle-

<sup>(</sup>II) Centies tantaut nunc in tempore boc.

<sup>(12)</sup> Christo debetur cultus latrie, Beatæ Virgint biperduliæ, Josepho summe duliæ. Cornel. a Lap.in C. 1. Matth.

Donne Egiziane (13), perche mosse da compassione, salvarono i figliuolini degli Ebrei, che da Faraone volevansi annegati . Se dunque Giuseppe salvo non un picciolo Israelita, ma il Dio medesimo d'Israele dal furore d'uno de' più aspri Tiranni, che giammai abbia perseguitato l'innocenza. il Salvatore per una giustissima ricompensa gli darà de' figliuoli spirituali in tutt'i secoli avvenire, ed una moltitudine di persone virtuose, che lo rimireranno come loro Padre . E' proprio delle persone nobili, e generale l'essere estremamente sensibili a' benefici, che lor vengon fatti, e l'aver più a caro il riconoscere, che'l ricevere un favore. Dunque il Salvatore avendo il più compito, il più tenero cuore, che fuste giammai, deve anch' esser pieno di gratitudine verso le persone, che l'hanno obbligato.

Ricordatevi di ciò, ch' Ei disse una volta disendendo la Maddalena, allorquando gli Appostoli biasimarono altamente la savia spesa, che la penitente avea satto in bassamo, e profumi per onorare il suo Divin Maestro: Sì sì lo prometto, e giuro, che per tutto ove il mio Evangelio sarà pubblicato, si pubblicherà, e si loderà questa azione sì generosa. Così è, che questo Divin Salvatore infinitamente grato s' impegna per la gloria di quelli, che l'hanno onorato. Egli vuole, che ci ricordiamo di loro, che parliamo di loro, come ci ricordiamo, come parliamo della sua Nascita, della sua Circoncisione, de' suoi Patimenti, e della sua Morte; Egli pretende, che il loro nome sia conosciuto, come la sua Chiesa; ed ordina a' Predicatori di portare il suo Evangelio per tutto il Mondo, e di

<sup>(13)</sup> Quia timuerunt obstetrices Deum, dedit eis prolem numerosam. Ita hebraice legitur. Enod.1.

encomiare nel medesimo tempo le sante azioni di que, che gli hanno reso qualche servizio.

Impiegate, se vi piace, un breve momento mettere in comparazione ciò, che la Santa Penitente fece, co' servizi importanti, che Giuseppe rese al Salvatore: cioè a dire paragonate un pò di balzamo, e pochi profumi, con trent'anni di travagli, di sollecitudini, di fatiche, di pericoli, di persecuzioni, e di esili sofferti per amor di Gesù. La Madalena da una banda si priva d'una piccolaparticella del superfluo. Giuseppe dall'altra da le fue fatighe, i suoi sudori, le sue vigilie; ed oltre al riposo sacrifica tutt'i suoi piaceri, e tien lungo tempo in rischio la propria vita. Se dunque il Salvatore è sì sensibile alla testimonianza della tenerezza, che gli dimostra Madalena, che ispira a tutte le persone Appostoliche il desiderio di lodare una tale azione, non tanto per l'edificazione de' loro Uditori, o per la gloria di Colui, che n'esa stato onorato, quanto per riconoscere il buon uffizio (14), che avea ricevuto da quella Amante divota, affinche tutto'l Mondo la stimasse, e le di lei glorie fussero pubblicate per tutta la terra: ripieno del medesimo sentimento di gratitudine con qual' ardore desidera Egli, che si predichino le virtù di S. Giuseppe, per acquistargli la venerazione, l'amore di tutti gli Uomini? Se una refezione, che'l Salvatore pigliò in casa di Zaccheo, rese quel Pubblicano, come Creditore di Colui, che nulla deve a veruno; non bisogna credere con S. Pier Crisologo (15), ch' Ei si confesserà facilmente più debitore a S. Giuseppe, che lo ha nudrito, e servito per tren-

<sup>(14)</sup> In memoriam ejus.
(15) Gibi, & potus fænore debitorem fibil facit, & acquirit. Ser. \$4.

ta anni? ed a titoló di gratitudine non gli procurerà Egli più onori in Cielo, ed in terra, che non fece a Zaccheo in entrando in fua cafa, che la col-

mò di benedizioni?

Bisogna ancor fare quest'altra importante riflessione, che S. Giuseppe presto mille servizi considerabili a Gesù, allorquando Egli n'aveva un'estremo bisogno, sopra tutto nella sua infanzia, allorche trovavali deboletto, sconosciuto, perseguitato, quasi da tutti abbandonato; E per questo appunto S. Giuseppe pose il Salvatore in un grande impegno di riconoscere i suoi travagli ; poicche una... persona miserabile senza sostegno è più pronta a sentir il favor de' benefici, che alloraquando nulla gli manca. I tre favoriti di Gesu, che con Esso lui salirono su'l Tabor, per esser testimoni della gloria della Divinità, che risplendette sensibilmente fu'l suo corpo adorabile; que' tre favoriti, dico, ferono un'azione lodevole; ma fe avesser avuto la. fortuna di tener compagnia a Dio Bambino, allorche giaceva in una mangiatoja, in istato da nonpoter nè meno ringraziare quei, che lo servivano; Eglino certamente avrebbon dato prove più chiare del loro amore. Non vi volle di molto a Martaper farle preparare un banchetto al Salvatore, dopo ch' Ella vidde richiamato da morte a vita suo fratello Lazaro, per uno sforzo della Onnipotenza Divina, che non era comparsa mai d'un modo sì incontrastabile come in tale congiuntura; ma solamente una virtù eroica pote impegnar Giuseppe a caricarsi delle sollecitudini per l'educazione di Gesu ne' trenta anni, che questo Dio nascosto passò nella oscurità, contentandosi di stare esposto a' dispregi, a' rifiuti di tutti gli Uomini . I dodici Appostoli non ebber bisogno di chiamare a lor soccorso il gran zelo, che aveano per la gloria del lor Maestro, affin di risolversi ad accompagnario, allorquando entro trionfante in Gerofolima. Io nome so però se a qualcuno sarebbe mancato questo zelo, se suffe stato bisogno andar in esilio, e dimorarvi più anni con Esso lui, ed esporsi a tutt'i mali, che la lunghezza del viaggio, il suror de' Tiranni, l'odio de' nemici, e la brutalità degl'Idolatti son capaci di sar sossirie. Si ben che Gesà Cristo avendo promesso di riconoscere un bicchier d'acqua, che si dà per suo amore oggi, che di nulla abbisogna nel soggiorno della gloria: Egli però, mosso da vivo sentimento di riconoscenza, brama, che si ami teneramente S. Giuseppe a cagione de' gran servizi, ch' Egli ne ha ricevuto per una lunga serie d'anni.

Per terzo la sua Provvidenza gli sa desiderare ancor più ardentemente, che noi amiamo San Giuseppe. Per entrare nel mio pensiero biforna fare una rifleffione; che merita aver qui il suo luogo : cioè che i primi Cristiani non hanno avuto gran premura di onorare S. Giuseppe, poicche noi non troviamo ne' monumenti dell' antichità molti fegni d'una particolar divozione verso questo gran Santo. I Santi Padri non fi fon dilatati nelle lodi di S. Giuseppe, quando hanno parlato di Lui, come hanno fatto nel descriver le azioni di molti altri Santi; quindi a me sembra, che questo castissimo Sposo, cui Gesu, e Maria tanto ingrandirono fopra la terra, non abbia cominciato a ricevere gli onori dovutigli da' Cristiani, che in questi ultimi secoli. So bene, che'l Nazianzeno (16) ha creduto, che siccome non bisognava, che la Chiesa nascente si spiegasse sì chiaramente sopra le perfezioni adorabili dello Spirito Santo, Sposo invisibile di Maria, prima che la Divinità del Salvatore

re non fosse sodamente stabilita : così era d'uopo. che i fedeli non facessero risplender si presto la loro pietà verso lo Sposo visibile della Vergine, fin a. tanto che la Verginità di questa Divina Madro non fusse stata riconosciuta da tutto 1 Mondo . Ma è più ficuro di dire, che'l nostro Santo, che l'ha permesso, Esso sol ne comprenda le ragioni, sempre favie, sempre giuste. Con tutto ciò senza tanto sforzarci ad inveltigar profondamente misteri impenetrabili alla nostra curiosità, par, che la Divina Provvidenza ricerchi da noi, che adempiamo in. qualche modo le obbligazioni de' nostri Antenati, sì ben, che le nostre, in amare, lodare, e glorificare S. Giuseppe per loro, e per noi; affinche questo gran Santo trovi per nostro mezzo un giusto rifacimento del danno sofferto, e nulla perda di quella gioria., che gli è dovuta in terra. Noi discopriamo chiaramente questa verità nell'ombre del Vecchio Testamento.

Certo è, che'l gran Re Assuero volle rendere un sommo onore al favio Mardoccheo in ricompensa della fedeltà, e del zelo, ch'egli ebbe indare avviso d'una conglura tramata contr' il suo Principe. Questo Re per tanto non avrebbe giammai peniato a far preparare un trionfo sì pomposo per uno de' suoi Schiavi, qual' era Mardoccheo, se immediatamente, o poco dopo si susse ricordato dell'importante servizio ricevuto. Ma la fua memoria in quella occasione, non essendogli stata troppo fedele, volle onorare il Delatore occulto al doppio, anzi al centuplo, di ciò che avrebbe fatto qualche anno prima: affinche gli eccessi di questa ricompensa fossero una giusta soddisfazione per la dilazione, la quale avealo indotto a coronare un sì gran merito.

Voi senza dubbio avete prevenuto il mio penfiero, e già avete giudicato, che non fu per dimen-

tican-

ticanza, che Gesul abbia permesso, che'l suo Padre S. Giuseppe non ricevesse onori straordinarii ne' primi secoli della Chiesa; presentemente appartiene alla sua Provvidenza il governar in tal modo gli spiriti degli Uomini, ch' eglino non solamente stimino questo incomparabil Santo, ma che lo riverischino, che l'amino in tal guisa, che co' loro ossequi raddoppiati, e con la grandezza del lor tenero amore soddisfaccino per tutto ciò, che i primi Cristiani non hanno fatto a sua gloria. E siccome Assuero diè ordine al suo primo Favorito di condur Mardoccheo in Trionso per tutta la Città di Susa, così il Figliuol di Dio deputa i suoi Ministri Evangelici, loro ordinando d'infinuare a tutti gli Uomini la divozione, e l'amore a S. Giuseppe; affinche quei, che saran testimoni della nuova pietà de' Cristiani, possino giustamente sclamare: Cari fi onora (17) chiunque il Signor vorrà, che sia onorato. Così appunto in questi ultimi secoli la Provvidenza di Gesù sa, per così dire, restituire con usura a Giuseppe tutto'i culto, che non gli è stato reso dopo la fondazion della Chiesa.

Lo Scalco del Re Faraone si dimenticò (18) per qualche tempo di Giuseppe, il quale aveva si saviamente spiegato i sogni, felici presagi di suco fortune; ma in ricompensa subito, che gli sovenne, lo se conoscere al Re, e parlò si vantaggiosamente in suo favore, ch'ei su chiamato in Corte, poco tempo dopo dichiarato primo Ministro di Stato, con Autorità quali affoluta sopra tutte le Provincie sottoposte alla Corona di Egitto. E' questa

( 18 ) Præpositus Pincernarum oblitus est Interpretis sui.Gen.49.

<sup>(17)</sup> Sic bonorabitur, quemcumque volucrit Ren bonorare . Eftb. 6.

una seconda figura di ciò, che accade a' giorni nostri. Il Salvator del Mondo, che non si dimentica,
nè può dimenticarsi di quanto deve a Giuseppe, ha
permesso, che per alcuni secoli della Chiesa il nome di S. Giuseppe non sia stato celebrato con quella pompa, che si dovea desiderare; ma sembra, che
oggidì la sua Provvidenza abbia intrapreso di risargli il danno, mettendo in chiaro lume le sue eroiche virtù, sacendo altamente pubblicare i suoi privilegi per tutto'l Mondo, invitando con impussi
sortissimi tutt'i Cristiani a tributargli gli ossequi, e
le tenerezze del loro cuore.

Posto ciò, se siam persuasi della giustizia, della riconoscenza, e della provvidenza del Salvatore, noi non possiam dubitare delle ardenti brame, ch' Egli ha, che noi onoriamo in modo particolare. S. Giuseppe. Come questo amabil Figliuol di Maria, mentre su in terra, si affaticò a far conoscere, amare, e servire il suo Padre Invisibile; adesso ch'Egli è in Cielo, s'occupa efficacemente a far risplendere la gloria del suo Padre visibile. Esaminiamo, vi prego, se la Santissima Vergine entra.

parimente negl'interessi di S.Giuseppe.

Maria non può dimostrar prove più sode d'un desiderio veementissimo, che tutto 'l Mondo ami questo Santo, che in farne Ella medesima il panegirico, di spalancare il Cielo, assin di mostrare il Trono maestosissimo, ov'Egli sta collocato, di comandare a' suoi più cari sigli d'essergli divoti, di mutar il propio nome, e dar loro quello del suo Sposo, per metterli in impegno più forte di ricercar la Protezione di questo gran Santo; finalmente di ricompensar quei, che hanno più di zelo per l'avanzamento della gloria del suo Sposo. Se noi diamo un'occhiata alla Storia de' Santi, ch' è l'unica, ove può trovarsis convincente ragione di ciò, che quì espongo; Noi noteremo primieramente, che la Santissima.

Vergine ha fatto spesso il Panegirico di S. Giuseppe, assin d'invitar tutti ad amarlo; come noi lo veggiamo in più luoghi delle opere di S. Brigida, ed in particolare nel Capitolo cinquantesimonono del libro sesso delle sue Rivelazioni. Ivi troveremo aver' Ella fatto un'elogio sì bello al suo caro Sposo, che S. Brigida, dopo averlo udito dalla eloquentissima bocca di Maria, non potè far di meno nel resto de' suoi giorni d'ammirare, e d'amar teneramente il Padre di Gesù più che prima non avea satto. Ma non è da maravigliarsi, che la sua casta Sposa lo lodi in questi ultimi secoli, poicche già da molto tempo Ella gli dimostrò mille contrasegni di stima, con

le sue parole, e con le sue azioni.

Secondariamente leggesi nelle Storie, che la Regina degli Angioli ha fatto spalancare il Cielo, affin di far contemplare la Gloria di Giuseppe suo Sposo. Ascoltate ciò, che occorse a S. Geltrude (19) in un giorno dell' Annunciazione; lo viddi, dice la Santa, il Cielo aperto, ed il gran S. Giuseppe assiso in un Trono maestosissimo; ma ciò, che maggiormente rapi il mio cuore in uno spettacolo, ove tutto era d'infinita maraviglia, fu, che tutte le volte, che pronunciavasi il nome di S. Giuseppe, i Santi chinavano dolcemente, e rispettosamente la testa in segno d'ossegnio. Or se i Santi hanno tanta venerazione a questo augusto Nome, io credo, che le persone divote pur debban rendergli uno special'onore: ne lascio di persuadermi, chegl'istessi Demonj lo remano, e che non odano pronunciare Nome sì santo, senza che ne restino spaventati. Così già vedete, che'l Nome di S.Giuseppe è rispettato in Cielo, in Terra, e nell'Inferno. Siccome la sua Persona si è santificata d'appresso a quella di Gesù Cristo, così anche il suo Nome hau

<sup>( 19 )</sup> In Revel, Geltrud. 1.4. C.12.

men-

avuto qualche parte alla Santità di quello del Salvatore, il quale ha facto risplendere raggi di Maestà, e di Potenza sopra 'l nome di suo Padre nel momento, ch' Ei riceve per suo ministerio quel di Gesù, che ha degli Adoratori nel Paradiso, tra noi. ed anco ne' più profondi abissi della region delle tenebre.

Per terzo: questa medesima Storia c'insegna, che la Santissima Vergine ha comandato a' suoi Servi d'indirizzar i loro voti a S.Giuseppe ne' loro bisogni. Il savio Direttore di S. Teresa il Padre Baldassarre Alvarez (20), troyandosi nella Santa Cappella di Loreto, ebbe ordine dalla Madre di Dio di avere una gran confidenza in S. Giuseppe. E certamente non è da maravigliarsi, ch'Ella abbia voluto interessarsi per la gloria del suo Sposo, specialmente in un luogo, ov'Ella ne aveva ricevuti tanti servizi, e che si è adoperata a sar concepire un' alta stima di questo Santo in quella Sacrata Camera, ov' Ella medesima ha avuto l'onore di concepire il Figliuol di S. Giuseppe.

Per quarto: Noi rimarremo stupiti in leggendol'impegno, in cui la Regina de' Cieli mette i suoi più cari figli, d'esser teneramente divoti di S. Giuseppe. Testimonio ciocche si racconta nella Storia dell' Ordine Premostratense dal Surio (21), da altri gravi Autori, che hanno scritto la vita del Beato Giuseppe di Stinuald, a cui la Santissima. Vergine levò il nome d'Ermanno, che aveva ricevuto nel Battesimo, per imporgli quel di Giuseppe, affin d'obbligarlo d'una maniera sì efficace ad aver più amore al Santo del suo nome. Iddio mutò i nomi ad alcuni antichi Patriarchi per ragioni considerabili, e per dar a conoscere tacita-Gg

<sup>( 20 )</sup> Cap. 26 vitæ ejus. ( 21 ) 17. Aprilis.

mente i gran disegni, che avea formato sopra di loro. Gesù Cristo sostituì nuovi nomi ad alcuni de' suoi Appostoli, per loro infinuare gl' impieghi illu-Ari, di cui pretendeva incaricarlised i servizi straordinari, che voleva esigerne. Così Maria ha giudicato, che lo stabilimento della Gloria di S. Giusepne era cosa tanto importante, che quasi bisognava tor via dalla memoria de' suoi favoriti il nome che portavano, per loro imporre quel di Giuseppe; affinche mai più non si dimenticassero del suo Sposo. Non mi sovviene d'aver mai letto, che la Madre di Dio abbia giammai mutato in altre occasioni il nome de' Cristiani, imposto loro nel Battesimo. il quale sembra avere in qualche modo la perpetuità del carattere, che vi riceviamo. Ma l'estremo desiderio, ch' Ella ha di sar onorare il suo Sposo. l'ha spinta più d'una volta a farlo, come abbiam. detto; affinche tutto 'l Mondo conoscesse quanto le premevano gl'interessi del suo amabile Sposo.

Finalmente noi ammiriamo la magnificenza della Vergine, che ricompensa, qual Regina del Cielo, e della terra, le persone divote a S. Giuseppe. S. Terefa (22) farà un testimonio ben chiaro di questa verità: imperciocche la Santissima Vergine essendo apparsa a questa Santa rapita in estasi, dopo mille forte d'accarezzamenti, e di ringraziamenti i più obbliganti, la rivesti d'un bell'abito bianco, e le pose di propria mano una ricca collana d'oro al collo con una Croce pendente di valore, e di bellezza inestimabile; e le fe questo dono in ricompensa della Gloria, ch' Ella aveva procurata a S. Giuseppe. Sembra, che la Santissima Vergine sia tanto affezionata in ciò, che tocca al suo Sposo, quanto a ciò, che riguarda la sua propria Persona: Così Ella volle altre volte ricompensare S. II-

<sup>( 22 )</sup> Ribera L. 1. C. 15. Vita S. Teresia.

S. Ildefonso (23), perche avea diseso la sua Verginità, e riceve dalle sue proprie mani una sorte d'abito, la cui ricchezza, e beltà erano incomparabili. Tre ragioni principalmente m'impediscono di restar soprafatto, che la Madre di Dio contribuisca sì esticacemente a tutto ciò, che può sar stima.

re, ed amar S. Giuseppe.

Prima ragione: Egli è stato suo Sposo. E dovetrovasi una Sposa, che non s'affatichi per l'avanzamento del suo Sposo, e che se sia possibile, non gli acquisti la venerazione di tutto'l Mondo? Imperocche la chiarezza dell'uno risplende su l'altra, come noi veggiamo, che i più bei raggi del Sole si diffondono su la Luna. Quindi con molta ragione le Leggi (24) concorrono con la natura, per istabilir questa verità, insegnandoci, che le Mogli hanno parte all'innalzamento de'loro Mariti. Così la Santissima Vergine non essendo nemica de'suoi propri vantaggi, Ella deve procurarne con ardore al suo Sposo. I Padri della Chiesa, che chiaman sovente Maria la nuova Eva, come chiaman Gesù il nuovo Adamo, pretendon farci comprendere, che fc l'antica Eva degradò il suo Marito, e su causa di quella spaventosa caduta, che lo sbalzò dal posto eminente, che teneva tra le Creature, fin'alla condizione delle bestie (25) : bisogna altresì credere, che la nuova Eva, riparatrice del male, che l'antica aveva fatto, e che ha una condotta tutta opposta a quella della prima Peccatrice del Mondo; nulla ha tanto a cuore, quanto di render grande il suo Gg

(23) Refertur à Baronio an. 687.

<sup>(24)</sup> Honoris Maritorum Uxores sunt participes. L. faminæ ff. de Senat.

<sup>(25)</sup> Comparatus est jumentis insipientibus. Psal. 48.

caro Spolo, e di farlo comparire amabilissimo e nel Cielo, e nella Terra . Finalmente il Marito essendo il Capo della Moglie,secondo la dottrina dell'Appostolo: e tutti li membri contribuendo alla... conservazione, ed alla difesa del loro Capo: bisogna, che ciascuna Moglie s'interessi per la gloria. del suo Marito. La Chiesa, qual casta Sposa, ed il modello più compito di tutte le Spose, sempre si affatica per la gloria di Gesù : Ella trova tutto il suo piacere in procurare onori al Salvatore. Dichiam pure adunque, che la Vergine avendo sempre amato S. Giuseppe più teneramente, che ogni altra Spola non ha amato il suo Spolo, Ella ha. posseduto, e possiede sempre un desiderio veementissimo di veder questo Santo glorificato per tutta la terra.

Seconda ragione : Egli è stato imitatore della Vergine in tutte le Virtu, ma principalmente nella pratica di quella Virtù la più favorita, la più amata da Maria, io parlo della sua Angelica Castità. Il nostro Santo ne sece professione si particolare, che è molto credibile, che giammai Uomo alcuno non abbia seguito sì da vicino una Madre Vergine, come quegli, che è stato Padre Vergine. Noi leggiamo in cento luoghi della Storia Ecclesiastica, che la Madre di Dio si è sempre compiaciuta con eccessi di liberalità di ricolmar di grazie que' Santi, che l'hanno imitata nell'amor dellapurità: Ella loro ha insegnati i Misteri più impenetrabili di nostra Fede, come fece a S. Giovanni Evangelista, mentre su in sua compagnia: Ella loro ha ottenuti i favori più segnalati da Gesù, come a S. Caterina, che l'offeri al Salvatore per esser sua Sposa, in ricompensa della purissima Verginità, che questa Illustre Martire offervo fin'alla morte: Ella loro ha ottenuto dal Cielo il dono de' miracoli, e lo spirito di profezia, come a S. Bernardo; Ella

Ella gli ha resi vittoriosi della crudeltà de' Tiranni, della malizia de' Maghi, e di tutti gli ssorzi de'
Diavoli, come accadde nella persona di Santa Giustina: Ella ha fatto lor l'onore di lodarli alla presenza de Popoli, come si racconta di S. Alesso, che
dopo aver dato prove ammirabili del suo amor verso la purità, meritò, che l'Immagine della Santissima Vergine gli facesse un Panegirico nella Città
di Edessa. Finalmente non vi è stato amante della
Purità Verginale, che non sia stato amato da Matia, e ch' Ella non l'abbia reso celebre nel Mondo.

Siccome le persone impiegate nell'esercizio di qualche arte, o nello studio di qualche scienza, sempre godono di sentir lodare il loro impiego, e parlar con vantaggio di que', che altre volte vi riuscirono eccellenti. Così la Santissima Vergine, che sece per tutta la sua vita particolarissima professione di Verginità, prende a cuore la gloria di questa virtà, in rendendo celebri tutti que', che con dili-

genza straordinaria l'hanno coltivata.

Dichiam qualche cosa di più. La Regina delle Vergini non ha solamente amato la Castità perfetta. ma secondo'l sentimento de' Santi Padri, Ella. ha istituito questo genere di vita, ove procurast d'imitare sopra la terra la purità degli Angioli del Cielo. E perche i primi Istitutori di qualche stato di vita, o i primi Autori di qualche nuovo sentimento di scienza si fan grande onore d'innalzare, e render commendabili que', che scelgono la medesima condizione, ch'eglino hanno abbracciato, o che fi son fatti partigiani delle loro opinioni ; così la-Santissima Vergine si prende una cura speciale di tutte quelle persone, che si sono ssorzate d'imitarla, e le rende ammirabili agli occhi di tutto I Mondo. S. Giuseppe estendo, senza veruna contradizione, il Santo, in cui questa virtù ebbe una per-Gg 4

fezione, una bellezza, ed uno splendor sì chiaro, capace di rapire i medesimi Angioli; bisogna conchiuder per necessità, che Maria ha un'inclinazione potentissima a farlo conoscere, ed amare datutti gli Uomini; imperciocche gli su il suo persetto Imitatore.

Terza ragione: Egli fu il Protettore della sua Sposa. Obededon custodì per tre mesi in sua casa l'Arca del Signore: ma il Cielo confidò al postro Santo l'Arca viva del nuovo Testamento per lo spazio di molti anni; imperciocche ei pretese colmarlo di mille forti di beni più stimabili di que', con cui su ripiena la casa di quell'antico Israelita; se voi dimandate a S. Gio: Crisostomo, perche Iddio fece 'I matrimonio di Giuseppe, e di Maria? Vi risponderà quest' Oracolo di S. Chiesa, affinche (26) la Madre di Dio trovasse nella persona di S. Giuseppe un Tutore, un Curatore, ed un Difensore in tutte le occasioni. Basta, che apra l'Evangelio, chi vuol veder molte prove di questa Protezione. Questo Casto Sposo nulla ommise di quanto vi bisognava per obbligare la sua Sposa nello spazio di trenta anni, che dimorò con Esso lei. E se Iddio; creò la Donna (27) per servir d'aiuto al Marito: non possiam noi dire, che S. Giuseppe abbia rinunciato volentieri a questo Diritto per ubbidire intutte le maniere a Colei, da cui poteva esiggere i fervizi?

Quin-

<sup>(26)</sup> Desponsata est Josepho Deipara, ut is ei Tutor, Curator, atque Adjutor præsio esset in omni varietate temporum. Chros. citatur in Catena PP. Græcor. in C. 2. Matth. Idem dicit Andreas Hierosolym. Ser. in Salutatione Deiparæ, & Theophilast. in C. 1. Matth.

(27) Adjutorium simile sibi. Gen. 2.

Quindi alcuni Dottori hanno afferito, che Mal ria era in qualche modo più obbligata a S. Giuseppe, che a S. Gioachino suo Padre, ed a sua Madre S. Anna. Almeno è certo, al sentimento di Teofilatto (28), che S. Giuseppe fe vedere in proteggendola-ch'Egli non era tanto suo Sposo, quanto suo Padre. Questa Divina Vergine si sente per tanto sì obbligata al suo casto Sposo, che alcuni Dottori si persuadono udirle dire là ne' Proverbi. ch'Ella vuol ricompensarlo per tutta l'eternità (29); e che ciò non farà per puro favore, ma per fegno di gratitudine. Ella riceve tutt'i suoi buoni ufficiin questa vita, e gli Uomini furono testimoni ed ammiratori dell'umiltà, della dolcezza, della carità, con cui S. Giuseppe si occupò in servirla de dunque ragionevolissimo, ch' Ella in terra faccia risplendere gli effetti della sua riconoscenza verso di Lui.

Si mostrò di Lei Protettore S. Giuseppe specialmente in liberarla da'neri morsi delle calunnica accompagnate da mille oltraggi; che perciò Ellagli è obbligata della sua riputazione in tutta la Giudea. Alberto Magno (30) è sì convinto di questa verità, ch' egli chiama S. Giuseppe l'Avvocato di Maria: perche in effetto la pose al coperto della persecuzione, che le avrebbe cagionato il suo parto. E' vero, che i Proseti avean parlato altamente in

fa-

<sup>(28)</sup> Beatus Joseph in Beata Virgine tuenda, patris curam exhibuit. Theoph. supra Cap. 1. Ep. ad Galat.

<sup>(29)</sup> Reddet ei bonum, & non malum omnibus diebus vitæ suæ, sic intelligit bunc locum P. Salazar in C. 31. Prov.

<sup>(30)</sup> Patronus Virginis in C. 2. Luc. Tutor meus non maritus mibi cognitus est. Andr. Hierofolym. Ser. in Salut. Deiparæ.

favore della Verginità di Maria, ma bisognava nondimeno, come nota un celebre Dottore (31), per chiuder la bocca a' maldicenti, che Giuseppedivenisse Egli medesimo testimonio della Castità della sua Sposa, e che la presenza di questo gran-Santo, susse come il suggesso di tutto ciò, che gli

Autori canonici n'aveano scritto.

S.Bernardo (32) porta più oltre il suo pensiero. allorche egli afferisce esser più persuaso della Verginità di Maria per il solo testimonio di Giuseppe. che sopra la diposizione, che la Santissima Vergine n'avrebbe potuto fare Ella medesima in suo favore Questa Divina Vergine all'ombra dello Spirito Santo (33) divenne Madre di Dio, ma Ella ricorse all'ombra (34) della Protezione di S. Giuseppe per comparir con onore nel Mondo. Possiam noi credere, ch' Ella non voglia riconoscer questo benefizio, con ricompensa eguale al servizio, che. ha ricevuto? Giuseppe dichiarandosi Sposo di Maria salva tra i Giudei l'onore della sua Sposa, e questa Sposa animata d'un generoso sentimento di riconoscenza, desidera con ardore, che la gloria di Giuseppe cresca tra i Cristiani. Poicche S. Giuseppe pe'l movimento d'un cuore ugualmente pieno di

<sup>(31)</sup> Ne quæ de ejus partu ambiguitas exifleret ,ipse concepti Christi ex Spiritu Sancto testis assumitur.Zaccharias Episc. Chrysopol.qui vixit sub initium sæc.XI. lib.1.in Concord. 4. Evang. Cap. 3.

<sup>(32)</sup> Crediderim de Matris continentia facilius Sponso ejus custodienti, & experienti, quam de sola conscientia se dessendenti. Hom. 2. in Missus est.

<sup>(33)</sup> Spiritus Sanctus obumbrabit tibi . Luc.

<sup>(34)</sup> Sub umbra illius, quem desideraveram, sedi. Cant. 2.

coraggio, e d'amore, si espose a sopportare qualssis sorta di male per il rimanente de suoi giorni più tosto, che diminuire un tantino la riputazione di questa cassissima Vergine (35); come sarebbe egli possibile, ch' Ella non ricercasse con sollecitudine tutt'i mezzi per farlo conoscere, rispettare, ed

amare da tutti gli Uomini?

Non fu molto grande l'onore, che altre volte fu fatto alla Vergine, in essere stata invitata alle nozze di Cana: ma Ella nondimeno fu tanto sensibile a questo debol contrassegno di stima, che senza esserne pregata, impiego tutta l'autorità, che aveva su del suo Figlinolo per sollecitarlo, e quasi forzarlo a fare un miracolo, per risparmiare un pò di rossore a que', che l'aveano invitata. Se la Santissima Vergine ricorse in questa occasione agli effetti straordinari dell' Onnipotenza di Dio, non c'è permesso il dubitare, ch'Ella abbia un desiderio ardentissimo di far amare da tutto'l Mondo Colui, che l'ha protetta in mille incontri per lo spazio di trenta anni: e s' Ella non l'avesse, non sarebbe bestemmia, dice un de' suoi più gran divoti (36), il dire, che difetterebbe contro la gratitudine, il che è impossibile. Ripigliamo in breve quanto fin'ora si e detto .

Poicche Gesu, e Maria desideran sortemente, che noi ricorriamo a S.Giuseppe. V'è egli Cristiano al Mondo, che possa dispensarsi d'avere una particolar divozione verso di Lui, e di sceglierlo per suo gran Protettore? Sopra tutto s'egli sa ria fles-

<sup>(35)</sup> Cum nollet eam traducere. Matth. 1.

<sup>(36)</sup> Nisi ita egisset, posset ingratitudinis argui, quæ ab ea semper longissime absuit. Joannes, Justus Lanspergius Carthusianus Ser. de SS. Innoc.

flessione col divoto Gersone (37), che'l Salvatore, e la sua Santissima Madre si stimano onorati di quelli stessi onori, che rendiamo a S. Giuseppe. So bene, che nel corso di nostra vita abbiamo spessismo mancato di corrispondere alle giuste brame dell'uno, e dell'altra. Ma mi persuado ancora, che noi non vorremo esser sempre insensibili in ciò, che a loro tanto preme, e che corrisponderemo finalmente alla sorte inclinazione, che hanno, che noi

amiamo S. Giuseppe.

Come potrebb' egli farsi, che Gesù, e Maria si fossero (38) affaticati sì lungo tempo, per far risplender questo Santo in terra, e per renderlo amabile a tutti gli Uomini, e con tutto ciò, ch'eglino avesser sì poco avanzato? 1 padri s' impoveriscono qualche volta, e consumano le loro forze, e la vita per arricchire i figliuoli: Un Marito in pregiudizio de' suoi affari domestici soffre spessissimo delle pazze spese per mantenere il lusso, e la vanità della moglie: Giuseppe al contrario è il Padre più fortunato, e Marito il più degno, che giammai vi fusse; così il Figliuolo, e la Madre si uniscon di concerto a farlo grande. Gesù, quantunque sia Dio, vuol passar per suo Figliuolo, e rimirarlo come Padre: non isdegna servirlo: non più si serve de' Cherubini, e de' Serafini, non marcia assiso sopra la lor te-

<sup>(37)</sup> Sicut laus Mariæ est laus Christi Filii sui : ita laus Joseph in præconium redundat utriusque Jesu, & Mariæ. Gers. in Ser.de Nat. B. M. V.

<sup>(38)</sup> Dignum arbitramur eum ab bominibus valde bonorandum, & magna veneratione, venerandaque celebritate, ac celebri festivitate colendum, quem Rex Regum tot bonorum insigniis voluit extollere. Gard. Camerac. tract. de S. Joseph sub finem.

non

sta, per parlare con la Scrittura (39), ma sopra le braccia di Giuseppe. S'Egli parla agli Appostoli, li tratta da increduli, da Uomini di poca sede, ma s'Ei si trattien con Giuseppe, lo chiama rispettosamente suo Padre! Quando gli Angioli calan giù dal Cielo per servir quest' Uomo Dio, si buttancon la faccia per terra d'avanti a Lui, e l'adorano; ma per S. Giuseppe Egli si sottomette a Lui (40); e si gloria d'ubbidirlo: così il Verbo Incarnato ben sa ciocchè lo Spirito Santo ci ha insegnato (41), che un figliuolo non può mancar d'onorare, e sar onorare suo Padre, senza disonorar se stessio.

La Santissima Vergine avrebbe rifiutata la dignità di Madre di Dio, più tosto, che perdere la qualità di Vergine; Ella pertanto amo sì teneramente il suo caro Sposo, che sacrificò senza ripugnanza tutta la stima, e la riputazione, che le avrebbe acquistato la sua Verginità riconosciuta, affin d'aver questo Santo per Isposo, preferendo la fua cara compagnia a quella de' Sacerdoti, ed abbandonando volentieri la santità, e la maestà del Tempio, per andar a fare il suo soggiorno nella. povera, Casa di Nazaret. Ben lungi dall' andar ricercando lo splendore di un grande, e vantaggioso stabilimento, si sceglie un povero Artigiano per Isposo, pretendendo ingrandirsi con una sì nobile. ma umile parentela. Ella fugge tutte le conversazioni del Mondo, e lontana da ogni umano commercio vuol donarsi tutta intera a Giuseppe, come

pare, che lo Spirito Santo l'infinui (42). Ella-

<sup>(39)</sup> Sub quo curvantur, qui portant Orbem. Tob. 9.

<sup>(40)</sup> Et erat subditus illis. Luc. 2.

<sup>(41)</sup> Dedecus filit pater fine bonore. Eccl. 3. (42) Dilectus meus mibi, & ego illi. Cant.

non più si cura di vedere, o di trattare con altrepersone, affin di veder più lungo tempo il suo caro Sposo, e parlargli con più libertà, e confidenza... Questa Divina Vergine, che ha tutte le Creature a' suoi pie, ed un Dio sopra le sue ginocchia, si contenta di star vicina a Giuseppe : quando Ellacomparisce d'avanti agli Uomini, ed agli Angioli porta in mano uno Scettro; ma guando sta in presenza di Giuseppe, sol si gloria del suo anello nuziale. Così la Santissima Vergine, nel sentimento di Girolamo di Quadalupe (43), spesso nascose i raggi, che la circondavano, per coronarne Giuseppe fuo Sposo, Or posto ciò, non dobbiam noi confessare, che bisognerebbe rinunciare a tutte le inclinazio-/ni di un cuor Cristiano, per non voler condescendere a quelle di Gesù, e di Maria? Non sarebbe una cosa dolorosa, se questo adorabil Salvatore, e la sua Santissima Madre avesser fatto inutilmente tutt'i loro sforzi per ispirarci l'amore di questo Santo? Io non saprei persuadermelo, sopra tutto se noi aggiunghiamo a quanto abbiam detto que-

fla seconda verità: che l'esempio di tutta la Chiesa c' invita ad onorar questo Santo, come vedrete nella seconda parte di questo Discorso.



PAR-

<sup>(43)</sup> Non allicit Diva Virgo, ut Sponsum ejus veneremur, & suscipiamus. Hier. Quadalup. in C.2. Luc.

### PARTE SECONDA.

La Chiesa col suo esempio invita: tutt'i Cristiani ad onorare S. Giuseppe.

V I son due cose strane nella divozione, che tut-ta la Chiesa ha verso S. Giuseppe. I. Il modo come si è stabilita. Il. L'ampiezza, ch' ella ha per tutto'l Mondo. Lo stabilimento è straordinario. quasi miracoloso. Affinche entriate più facilmente nel mio pensiero, ricordatevi vi prego di ciò, che i Canonisti osservano toccante l'elezione de' Prelati, e de' Superiori : Iddio, dicono eglino, lascia... quasi sempre operare agli Elettori con tutta loro libertà : ed i lor suffragi son fondati ordinariamente sopra la scelta, che fanno di persone preseribili ad altre. Ma qualche volta Iddio previene di tal modo la lor volontà, che senza sapere donde lor venga il movimento, che sentono, e l'impressione, che li fa aggire; eglino concorrono tutti ad eleggere una certa tale persona : e senza osservare le forme prescritte, sclamano di comun voce, ch' è il tale, ch'eglino eleggono. Lo Spirito di Dio, che move il nostro cuore, come gli piace, e non è, che uno in tutte le cose, li sa altresi parlare d'un medesimo linguaggio, ispirando loro una specie d'elezione, che ha qualche cosa del Divino, come niuno può dubitarne . .

Ecco presso a poço ciò, che è passato in generale nella nascita della divozione, che la Chiesa haverso verso i Santi. Questa fedele Sposa di Gesù ha sempre onorato S. Pietro, e S Paolo: Ella ha reso rispetti particolarissimi a S. Stefano Protomartire, similmente a moltissimi altri Eroi, che si son segnalati nel progresso de' tempi. Ma questo Culto è stato ricevuto nella Chiesa secondo l'ordinario costume. Le persone, che ebbero la fortuna di vivercon que' gran Santi, scrissero le loro vite: i primi fedeli ne lodarono le azioni d'avanti a que', che li seguivano; e gli uni, e gli altri dopo aver issituite cerimonie, e fabbricati magnissici Tempi a gloriadell'Altissimo sotto il nome di que' Beati, n'hanno,

per così dire, immortalata la divozione.

Ma la Chiesa, che aveva veduto scorrere quindici secoli, senzacche i Cristiani dimostressero un. pò d'ardore per proccurare della gloria a S. Giuseppe; si è finalmente trovata in questi ultimi tempi soprafatta, ed abbagliata dallo splendore delle sue virtù, ed infiammata da quel bel fuoco, ch'eccita il cuor de'fedeli ad amarlo. Come è cominciata questa divozione? Chi ha, per così dire, risvegliato in un'attimo tutt'i Cristiani? Chi ha riempiuto il loro spirito di stima ed il lor cuor dell'amor di questo gran Santo? Perche non è occorso così a tanti altri cari di Dio, che la Chiesa riverisce dacche agli altri Santi, a cui oggidì professa special rispetto, e venerazione, cominciò a dimostrarne loro i segni fin dal principio della sua fondazione, se vivevano in quel tempo? E' questo adunque un puro effetto della Increata Sapienza, che per autorizzar maggiormente la divozione verso S. Giuseppe, ha voluto, ch' ella si stabilisca nel Mondo d'un modo straordinario, e miracoloso, in prevenendo Egli medesimo gli spiriti, e i cuori degli Uomini, loro ispirando una venerazione singolare, una dolce. tenerezza d'affetto verso questo gran Santo. Così è stato il sentimento d'un de' più samosi Dottori

cori della nostra Francia (44) ...

Iddio ha usato in questa occasione l'istesso modo a riguardo della Chiesa Cristiana, e della Giudaica. Egli fe conoscere miracolosamente S. Ginsenpe alla Sinagoga, quando ella lo vide uscire dall'oscurità della sua bottega per isposare la Divina Maria, che giammai non sarebbegli stata data, se'l Cielo con qualche segno straordinario non avesse. fatto risplendere le sue grandi qualità con l'eminenti virtù , ch' Ei possedeva . E' ancora una gran maraviglia, che'l nostro Santo dopo d'esfere stato privo per tanti secoli della stima, e dell'amore, che tutti gli Uomini gli devono, li trovi in questi ultimi tempi ardenti, e prontissimi per rendergli ogni forta d'onore. So bene, che molti gran personaggi hanno scritto, che l'incomparabile Santa Teresa avea portato questa felice mutazione sopra tutta la faccia della Chiesa, e che tanto aveafatto co' suoi discorsi, co' suoi scritti, e co' suoi esempi, che questo caro Sposo, questo Fondatore del suo Ordine era finalmente divenuto l'oggetto della tenerezza de' Cristiani. Ma questo medesimo conferma la verità, di cui parlo. Perche è evidente che se Dio si è servito in questo del ministerio di Santa Teresa, l'ha fatto, affin di convincerci più sensibilmente, che s'insinua Egli medesimo con la sua grazia nel cuor de' fedeli per unirli a S. Giuseppe, con un legame d'amore indissolubile, e che la maniera, con cui questa nuova divozione si è pro-Hh pa-

<sup>(44)</sup> Placuit Divinæ Sapientiæ inclinare novissimis temporibus istis corda multorum, ut just Joseph, & Mariæ Virginale Conjugium esse venerandum solemni cultu Ecclessæ doceret, at que promoveret sua devotis. Gerson. Epist. ad Præcentorem Eccl. Carnotensis.

pagata nella Chiesa per mezzo d'una Donna debole, ha molto di somiglianza al modo, con cui questa medesima Chiesa su sondata per mezzo della...

predicazione di dodici rozzi Pescatori.

Non è da maravigliarsi, se si ristette, che'l pio, e dotto Gersone, l'ornamento del suo secolo, l'Oracolo de' Concilii, e degnissimo Cancelliere dell'Università di Parigi, il quale fiori più di cento anni prima di S. Teresa, abbia fatto tutt'i suoi sforzi per risvegliare la pietà de' Cristiani verso San-Giuseppe . Questo Savio Dottore dopo d'aver consecrato il suo spirito, il cuore, e la lingua a questo amabil Santo, dopo d'aver predicato altamente le que virtu a' popoli, procurd di far consecrare un. giorno particolare dell'anno per celebrarsi la Festa del Castissimo Sponsalizio di Giuseppe, e di Maria; avendo composto a tal motivo alcune divozioni Araordinarie, che desiderava far recitare da' fedeli in quel giorno nella Chiesa, ed anche agli Altari, mentre celebravansi i Sacri Misterj. Scrisse dopo ben'a lungo più opere; si avanzò animosamente, e muni della sua Autorità, e della sua erudizione moltissime opinioni onorevoli a S. Giuseppe, componendo in prosa, ed in versi le sue lodi. E benche nel suo tempo la poesia non sosse di troppa stima. non ebbe però difficoltà di servirsene, affin di cantar più dolcemente le virtù dello Sposo di Masia: Egli non si contento di scrivere ad alcuni Ecclesiastici, e Dottori in particolare, ed a' Capitoli più venerabili di Francia per indurli a procurar di concerto con-esso lui lo stabilimento di questa divozione: s'indirizzò ancora a' Principi (45) per

<sup>(45)</sup> Scripfit ad Joannem Ducem Biturigum, Caroli VI. Galliarum Regis Patruum.

impegnarli al suo partito, e fortificarlo nel medesimo tempo con tutta la Santità della Chiefa, è con tutto il potere de' Grandi. Ma cio, che avanza tutto questo, si è, che predicando egli un giorno della Natività di nostra Signora d'avanti a' Padri del Concilio di Costanza, dov'era andato in qualità di Deputato di Sua Maestà Cristianissima, e dell' Università di Parigi: e dimenticatosi in qualche modo della Festa corrente, con una irregolarità più savia delle medesime regole, ei consacrà quasi tutto il suo discorso alla gloria di S.Giuseppe, di cui parlò sì lungo tempo, e con tanto zelo d'avanti a. quella augusta Assemblea ; pregandola con moltaistanza d'affaticarsi efficacemente all'accrescimento del rispetto, e della tenerezza, che i Cristiani aveano per il Padre di Gesù; ch'era difficile d'immaginarsi un'occasione più favorevole per accrescere, ed accreditare quella divozione, di cui egli era infiammato. E noi sappiamo per testimonio d'un' 11lustre Prelato (46), che questo Panegirico su udito con molta consolazione, e con altrettanta soddisfazione di tutto'l Concilio.

I travagli, e le cure di questo gran Personaggio, che suron senza dubbio magnificamente ricompensate dal Cielo, non ebbero pertanto in terra tutto il successo, che poteva sperarsi; poicche non troviamo, che dopo la morte di questo Illustre Cancelliere, fin'al tempo di S. Teresa, i Cristiani siano stati molto solleciti a segnalarsi nell'amore verso San Giuseppe. Gesù Cristo non volle sar pubblicare il suo Evangelio da teste Coronate, ne da Dottori di Hb 2

<sup>(46)</sup> Qui sermo pergratus, & acceptus toti Ecclesiæ ibidem congregatæ. Jacob. de Valentia Episc. Chrystopol. trad. super Magnificat.

prosonda erudizione, affinche non si potesse attribuire la fondazion della Chiesa, che all' Onnipotenza Divina; può esfere altresì, ch'Ei non giudicasse per la medesima ragione, dover impiegare la dottrina, il credito, e la riputazione d'un de' più grandi Uomini del Mondo per indur la Chiesa ad amar S. Giuseppe. Se la Regina delle Vergini se valesi altre volte a' Giudei le qualità eminenti di questo Santo in prenderlo per suo Sposo; bisognava ancora, che una delle più eccellenti, e delle più maravigliose Vergini, che giammai sia comparsa nel Mondo, io parlo della Serafica S. Teresa, ineleggere il medesimo Santo per suo Protettore speciale, ispirasse verso di Lui venerazione, e tenerezza a tutt' i figliuoli di Santa Chiesa; o più tosto che Dio impiegando una Donna per dare nuovo lustro alla pietà de' Fedeli, volesse, che'l Mondo susse perfuafo, ch' Egli stesso aveva illuminato lo spirito, e roccato il cuore de' Cristiani d'un modo straordinario, e Divino per guadagnarli a S. Giuseppe. Mettiamo in miglior luce tal-verità.

Io vi prego di riflettere, che questa divozione si è stabilita tra i Cristiani in quel modo, che si sono stabiliti alcuni punti di sede, che sono stati ricevuti nella Chiesa. Il Maestro de' Savii (47) insegna, che la Fede della Chiesa è stata sempre la medesima in quanto alla sostanza, e ne' suoi principii: benche nel decorso de' tempi ella siasi persezionata conuna spiegazione più distinta, e più distesa de' suoi

Ar-

<sup>(47)</sup> Articuli fidei temporum successione creverunt; non quidem quantum ad substantiam, sed quantum ad explicationem, & expressam professionem. 2.2. q. 1. a. 7.

Articoli. I Fedeli non subito hanno riconosciuto ne Libri Canonici tutte le verità, che vi son contenute; ma allorquando è piaciuto allo Spirito Santo di schiarirle co nuovi raggi della sua luce, hanno cominciato a penetrare molti misteri, ed un gran numero di Dogmì, che da più secoli erano stati da

loro quasi non conosciuti.

Tale è stato l'origine dell'amore straordinario. che la Chiesa testifica oggidì al gran S. Giuseppe; Ella fu persuasa nel suo principio, ch'Egli era stato perfettamente Giusto, vero Sposo di Maria, degnissimo Padre di Gesù; e l'aveva ancor riguardato come un gran Santo, e giammai non ha mancato all'essenziale, per cosi dire, della divozione, che gli & dovuta. Bisogna pertanto confessare, che que' sentimenti di pietà si son molto aumentati in questi ultimi tempi: imperciocchè i Dottori meditando più a bell'agio ciò che la Rivelazione c'infegna di questo Santo, e ciò che i Padri n'hanno scritto in tutt'i secoli, hanno scoperto chiaramente in Lui un fondo di merito, che prima non avean veduto, che di passagio, e con molta oscurità: Eglino hanno ponderato con più d'attenzione di prima le obbligazio ni immortali, che noi gli abbiamo, e di cui non... eravamo ancora si pienamente consapevoli, nè sì vivamente persuasi.

Eglino ci hanno detto, che tutti gli antichi Patriarchi non avean tanto contribuito all'acceleramento dell'Incarnazione del Verbo co'loro sospiri, con le loro lagrime, e con le loro sante operazioni eroiche, quanto il solo S. Giuseppe con la Santità della sua vita: che la sua Verginità parve in qualche modo più seconda, che la secondità di tutt'i Venerabili Antenati del Salvatore; e che questo Casto Padre era stato più sortunato nella sua Posterità, che tutt'i Patriarchi dell'antica Legge: Hanno giudicato, che questo gran Santo parve quasi ne-

Hb 3 ces-

celsario (48) al più gran Misterio di nostra Fede, non solamente affinche I Salvatore entraffe nel Mondo senza disonore, ma ancora, come riflette S. Tommaso (49), affin di stabilire tra gli Uomini la credenza dell' Incarnazione del Verbo, della Verginità di Maria: Ci hanno insegnato, che se l'Arcangelo Rafaello in servendo, e conducendo il figliuol di Tobia, avevasi obbligato questo Giovanetto, e con esso lui tutta la famiglia, di cui egli era l'onore, e'l sostegno; San Giuseppe altresì , benche non fiasi affaticato in tutta la sua. vita, che per servizio di Gesù, Egli non pertanto ha reso servizi infiniti a tutta la Chiesa, in conservando il suo Capo adorabile, che è il Fonte della sua santità, e della sua grandezza: Eglino hanno riconosciuto, che noi dobbiamo a questo gran Santo il primo sangue, che'l Salvatore sparse per noi, che se'l Padre Invisibile di Gesù n'avea esatto de Torrenti su l'Albero della Croce, il suo Padre visibile aveyagliene fatto versare le primizie, come una rugiada Celeste, che cadendo sopra la Posterità di Adamo, cominciava a farle sperare quel diluvio di fangue, necessario alla sua persetta riconciliazione con Dio: Hanno offervato ( 50 ), che'l nostro S. Giuseppe non aveva ammassato del grano per tutt'i sudditi d'un Principe, come l'Illustre Vicere d'Egitto aveva fatto; ma ch'Egli avea dato, e conservato a tutt'i figliuoli della Chiesa il vero pane vivo.

<sup>(48)</sup> Solum in Terris magni confili Coadjutorem fidelissimum. Bern. Ser. 2. in Missus est. (49) Divus Thom. in Cap. 1. Matth.

<sup>(50)</sup> Ille Joseph erogavit triticum, noster erogare dignatus est Verbum. Aug. Ser. 81.de temp. Idem habet S. Bern. Serm. 2. in Missus est.

vivo, e vivisicante, che nudrisce le Anime, per renderle immortali. È che se Giuseppe della Genesi eta nato per bene dell' Egitto; Il nostro Santo (51) era venuto al Mondo per bene di tutto il Genere. Umano: Finalmente banno insegnato (52); che se'l dubbio peccaminoso di S. Tommaso su utile a persuadere la Risurrezione di Gesà: il dubbio innocente di S. Giuseppe alla vista della gravidanza di Maria sua Sposa, aveva maravigliosamente servito a stabilire la Fede, che professiamo, e che so Spirito Santo, per fortificare i Cristiani nella credenza, espose questo Santo alla turbazione, ed alle inquietudini di spirito.

E poicche è impossibile comprendere in un sol dissorso ciò, che i Dottori di questi ultimi secoli hanno scoperto a suo vantaggio; lo mi contento di conchiudere, che se la Chiesa riconosce presentemente nelle Sacre Lettere delle nuove verità, che non avea ancora apprese distintamente; Ella può altresì osservare delle nuove bellezze nelle azioni de Santi, delle nuove obbligazioni d'onorarli, de nuovi motivi per indurci ad esser loro divoti; E siccome l'accrescimento degli articoli di nostra Fede e tutto santo, imperciocche non sono stati introdottà a capriccio, ma per ispirazione speciale dello Spirito Santo; così la nuova divozione, che tutt'i popoli Hh

Tsi) In illo Joseph ampliationem non babuit nist sola Ægypius; in nostro Joseph augmentum babere meruit universus Mundus. Aug. Serm. de temp. 81.

<sup>(32)</sup> Permist banc fluctuationem Spiritus Sanctus ad tempus concutere Joseph, quatenus a posteris hac trepidatio vulnus dubietatis ampusares. Gers. Ep.ad Ecol. Carnotensem.

hanno a S. Giuseppe, deve esser giudicata giustissima, e santissima; Perche ella non si è introdottanella Chiesa, che per essetto straordinario dellanolivina Onnipotenza, la quale ha dato nuovi lumi alle nostre menti, per conoscere il raro merito di questo Santo, e nuovi ardori a' nostri cuori, per amarlo più che prima. Conserma in secondo luogo la verità, della quale tratto, il modo, con cui lanchiesa ci prescrive nuove regole di disciplina, e

nuovi esercizi di pietà.

I Periti nelle Storie hanno di sovente offervato. che Santa Chiesa ha mutato in diversi tempi alcuni punti nella disciplina; e che in alcune cerimonie de' Sacramenti, nella pratica della Divozione, nell' uso della Salmodia, nella celebrazione delle Feste. nell'imposizione delle pene Ecclesiastiche, nella. distribuzione de' Benefici, e negl'impieghi delle loro rendite, come in moltissime altre materie, Ellanon ha sempre offervato le medesime leggi, nè si è servita del medesimo metodo. Novità così savie sono state ordinariamente introdotte a causa degli abusi del tempo, e de' nuovi bisogni della Chiesa: che non avrebbe giammai sofferto mutazione nel suo governo, e nella politica, se non vi fussero accadute diverse vicende ne' Regni, e nelle Repubbliche, e sopra tutto ne' costumi degli Uomini; di sortacche non approvare la condotta di S. Chiesa. in queste maniere differenti di governare, sarebbe l'istesso, che biasimare un Piloto, perche non tien sempre immobile il timone della Nave; essendo ben chiaro, che per servissi questo de' venti cont fuo vantaggio, per evitar gli scogli, da cui è circondato, e per superare la violenza delle procelle, che da ogni banda minacciano il naviglio, ei dà giudiziosamente un moto ineguale al timone, secondo la diversità de' bisogni, in cui trovasi.

Lo stesso dico della felice mutazione, che noi

am-

mo

miriamo nel Mondo toccante la divozione straordinaria, che i Fedeli hanno a S. Giuseppe . La. Chiesa, secondo Alberto Magno (53), gli ha sempre stimolati ad onorarlo; poicche Ella loro ha fatto conoscere per mezzo della Sacra Scrittura l'eccellenza delle sue virtù, e l'importanza de' suoi impieghi. Ma siccome questa caritativa Madre si è trovata aggravata sotto l peso di molti gran mali, che la facean gemere, e come che si è avveduta di nuove infermità ne'suoi figliuoli,e de'loro bisogni urgenti; ha creduto col dotto Cancelliere dell'Università di Parigi (54), che la divozione verso S.Giuseppe contribuirebbe di molto all'edificazione de' Cristiani, ed alla riforma de'loro costumi corrotti . Quindi e,ch' Ella gli ha tutti esortati, mossa dallo Spirito Santo, a confidare in S. Giuseppe, a ricorrere a Lui, a prenderlo per loro gran Protectore ed Avvocato.

Effettivamente in un secolo corrotto, come il nostro, ove gli Uomini offendono, ed oltraggiano in
mille modi Gesù Gristo, e la Regina delle Vergini co' disordini d' una vita abbominevole; che poteva far la Chiesa di più utile, che suggerirci un
Mediator savorevole, e potente appresso Dio, pe's
cui mezzo noi possiam presentarci a Gesù, e a Maria? Il lume della sede, ch'era quasi estinto, o almeno assai indebolito nello Spirito di molti Gristiani
(55), non aveva sorse bisogno del soccorso del pri-

(54) Multiplex adificatio morum. Epist. 2. de instituendo sesso Matrimonii S. Joseph. tom. 4. operum.

<sup>(53)</sup> Ut nomen ejus digne in memoriam beminum vertatur, qui in Patrem Dei putativum assumitur. Alb. Magn. qu. 22. super Missus est.

<sup>(:55)</sup> Jam in partibus Occidentis Spiritus

mo di tutt'i Cristiani, di cui la gran fede sorpassa altrettanto quella de' Patriarchi dell' antica Legge. quanto la chiarezza del Sole sopravanza la luce. delle Stelle? Potevasi rimediare più dolcemente. e più efficacemente allo fregolamento d'un grandiffimo numero di persone maritate, ed alle turbolenze quasi continue di tante samiglie, di cui le Croci pesantissime non son raddolcite, che con la buona intelligenza di quei che le portano insieme; potevasi, dico, rimediar più presto a tanti gran mali, che con obbligare le persone maritate a ricercar la Protezione del più saviose del più felice di tutti li Sposi? E siccome altre volte in tepo della orribile scisma. che turbò sì lungo tempo l'Occidente, il Cancelliere dell' Università di Parigi disse a' Padri del Concilio di Costanza nel bel sermone, ch' ei lor fece nel giorno della Natività della Vergine che un' eccellente mezzo per tiunire gli animi de' figliuoli della Chiefa, e per procurar a questa la pace, che da tanto tempo bramava, sarebbe stato d'indurre tutti i Cristiani ad indirizzarsi specialmente a S. Giuseppe: Così noi possiamo ancora credere, che la pace delle famiglie particolari, e l'unione di tuttili membri del Salvatore, sarebbe oggidì molto più perfetta le ciascun raddoppiasse il suo zelo per l'onote, e per la gloria di S. Giuseppe. Non è necessario di

Sanctus seminavit in mentibus populorum, ut singulares S. Joseph exhibeant bonores, qua veneratione multa amoveri mala a side Catholica, & pluribus affici bonis sideles non ambigimus meritis, ac precibus Sancti Joseph. Isidorus de 1solanis in opusc. S. Jos. quod obtulit Hadriano VI. Pont. Max.

trattar più a lungo de' Vantaggi incomparabili, che si possono ricavare da questa divozione per conti-

nuare il nostro ragionamento.

La Chiesa non muta giammai la sua condotta, che alla vista di nuove necessità, quali riconosce ne'suoi figliuoli; ed è indisputabile, che lo Spirito Santo allora presiede agli ordini, ch' Ella dà, come nelle materie di Fede Egli ispira tutte le decisioni, ch' Ella pronunzia : e perciò è altrettanto impossibile, che sia imprudente nella sua forma di disciplina, quanto è inaudito, ch' Ella mescoli qualche errore nella sua dottrina. Se dunque noi ci sottomettiamo con umil rispetto a' dogmi, che c' insegna; noi dobbiamo altresì osservare esattamente tutte le regole, che ci prescrive, e tutte le sante pratiche, che autorizza, essendo in esfetto emanate dallo Spirito Santo, come lo sono i punti. di nostra Fede. Così il cambiamento, che noi osserviamo nella Chiesa a riguardo della divozione, che si ha a S. Ginseppe, non essendo stato introdotto, che a cagione de' bisogni straordinari, come parla Gersone, ove i Fedeli si son trovati in questi ultimi secoli del Mondo deboli, e languenti; bisogna dire per confeguenza, che noi dobbiam giudicare di questa felicissima novità, come di quella, che noi veggiamo, ed approviamo nella disciplina Ecclesiastica. Concludiamo dunque, che se i regolamenti della Chiesa sono stati fatti d'un modo tutto santo, e tutto divino, e se gli esercizi di divozione, le feste, e le celebrità son sante, son venerabili, imperciocche lo Spirito Santo n'ha ispirato lo stabilimento i il modo. > ancora, con cui la nuova divozione in verso San Giuseppe si è aumentata, è tutta Santa, tutta Divina; e questo precisamente è quanto io avevo disegno di provare, per darvi qualche idea di questa... divozione. Bisogna presentemente parlar della sua. ampiezza. Por-

Portate, se vi piace, i vostri pensieri per tutto il vasto giro della terra, e può esser , che rimarrete sopraffatti, allorche offerverete come la divozione di San Giuseppe primieramente si è insinuata nel cuor di tutt' i Fedeli : secondariamente com'ella si è propagata in tutt'i luoghi, ove il vero Dio e conosciuto: per terzo, che quasi non v'è mezzo per onorar questo Santo, di cui i Cristiani non siansi serviti, per far vedere a tutto'l Mondo. com'eglino gli son divoti . Se volessi fare una lunga numerazione delle persone, che la nobiltà del sangue, la dignità, la scienza, e sopra tutto la santità della vita rendon commendabili appo il Mondo, e che si son segnalate nella divozione verso San-Giuseppe, vi si vedrebbero de' Sommi Pontesici, de' Cardinali, di molti Illustri Prelati; vi si scorgerebbero Teste Coronate, Principi, Principesse, Magistrati de' più riguardevoli; vi si conterebbono non solamente molti celebri Dottori, ornamento, e gloria de' loro fecoli, ma Università intere; vi si ammirarebbero molti gran Santi già canonizzati in questi ultimi tempi, resteremmo stupiti in trovarvi una moltitudine d'Ordini Religiosi. che fan particolar professione d'amar S. Giuseppe, per comando speciale de' loro Istitutori, o pure inricognizione de grandi benefici co' quali questo gran Santo ha ricolmato le loro Comunità. Di tutto ciò potrei farne un lungo, e distinto racconto. Ma perche i libri son pieni de' nomi di coloro, chehanno dimostrato segni straordinari di pietà versoil nostro Santo, sol mi concentero di dire, chequella Visione Profetica dell'antico Giuseppe, che rappresentogli il Sole, la Luna, e le Stelle d'avanti a se genussessi per adorarlo, si verificò nella sua persona, ed in quella dell'Incomparabile Sposo di Maria, ma d'un modo molto differente; Imperciocche Giuseppe Vicere d'Egitto si vide nel medesimo temcempo suo Padre, sua Madre, ed i suoi Fratelli inchinati a' suoi piedi; Ma'l nostro S. Giuseppe vide Gesu Cristo il Sol di Giustizia, e Maria quella. Luna mistica, per parlar con la Scrittura, abbassarsi d'avanti a se, mentre su in terra; e presentemente che trovasi in Paradiso, Ei riceve, i rispetti osseguiosi delle Stelle, che brillano con tanto splendore. nel Cielo della Chiesa militante: io parlo delle persone, che tra gli altri si distinguono, per le dignità, per le scienze, o per la santità della vita. L' Egitto allettato dalle eccellenti qualità del Patriarca. Giuseppe, correva appresso di lui, dice S. Bernardo ( 56), imperciocche egli era il cuore di tutta la Corte di Faraone: ma il nostro Santo trae a s tutta la Chiesa: ed i Fedeli soprafatti dalla considerazione delle sue grandezze, si prostrano d'avanti a Lui con sentimenti sincerissimi di rispetto, e di tenerezza.

Tuttavolta ciò non mi sorprende tanto, quanto il ristettere a quelli, i quali hanno scritto, che la divozione di S. Giuseppe si è sparsa in tutt' i paesi; non solamente in que ove la Fede, e la pietà fioriscono; non solamente nella Turchia, ove i Greci Cattolici, per non parlar d'altre nazioni, che vivono sotto il dominio degl' Insedeli, portano un rispetto particolare a S. Giuseppe; ma ancora nelle Contrade le più barbare. L'amore, che i Cristiani portano a questo Santo, è passato dal centro della Religione sin'alle Terre più lontane, cioè a dire dall'Europa nell'Asia, nell'Africa, e nell'America. Andate, se vi aggrada, nelle selve più solte della nuova Francia, voi vi avrete notizia, che s'impose il nome di Giuseppe al primo Irochese battezzato, e vi trove-

rete

<sup>( 56 )</sup> Joseph universam Ægsptum post se seit currere. Ser. 11. in Cant.

rete quantità di ferventissimi servi del nostro Santo. Valicate il mare, per viaggiaro su le arene cocenti del Perù, e del Paraguai, e vedendo un gran numero di persone, che per movimento di pietà, hanno lasciato il loro antico nome per imporsi quel di Giuseppe, voi confesserete, che la divozione a questo gran Santo aveva passato prima di voi l'Oceano, per andare ad impossessarsi de cuori di que' poveri popoli abbandonati. Seguite nel Tonchino gli Appostoli di questi ultimi secoli, e voi gli vedrete arrivare a Porti sempre sicuri per il nome di Giuleppe, che loto è stato dato, e che'l primo battezzato nel Tonchino ricevè il nome di Giuleppe; affin d'infegnare nel medesimo tempo a que' popoli idolatri a sottomettersi alla Legge di Gesù. e ad onorare il suo Padre. Avanzate finalmente il vostro cămino fin là nell'estremità dell'Indie Orientali, e voi non andrete giammai sì lontano, che non abbiate la consolazione di udir pubblicare le virtù dello Sposo di Maria.

Può essere, che siccome il Salvatore non volleentrare nell'Egitto, che per mezzo di Giuseppe;
così la Fede del Salvatore non possa essere introdotta, e bene stabilita in que Regni insedeli, che per
mezzo della divozione di questo Santo: e bisogna, che ancor oggidi Gesù Gristo sia ricevuto nel
Canadà, e nel Brasile per il soccorso di S. Giuseppe.
Almeno egli è certo, che questo gran Santo s'interessa di molto in tutto ciò, che tocca que' popoli
lontani, che l'hanno eletto per lor Protettore, tantocche si son vedute alcune volte le sue Immagini
gocciolar di sudore, per avvertire gli abitanti del
Paraguai (57) de' mali, che loro sovrastavano

Fate

<sup>( 57 )</sup> Refertur Cap. 39. l.g. Historia ejas Re-

Fate ancor riflessione sopra i diversi mezzi . che la pietà Cristiana ha impiegato per onorar questo amabil Santo. Chi potrebbe raccontar minutamente tutte le differenti preghiere, che i Fedeli recitano ogni dì, tutte le Assemblee di pietà, che si son formate in suo onore in una infinità di luoghi di molti Regni; tutt'i Voti, che le primarie Città della Cristianità gli hanno fatto in azion di grazie de'favori straordinarj ricevuti dalla sua estrema bontà? Vi son parimente de' Popoli, e de' Regni interi, che con folenni dichiarazioni l'hanno scelto per loro special Protettore; altri, che gli hanno edificato Tempi funtuofi, ed eretto ricchissimi Altari. Aggiungete a tutto questo i sentimeti vataggiosi, che molti grandi Teologi hanno avuto di questo Santo, e che solidamente hanno sostenuti nelle Scuole. Aggiungete tutte le saviissime opere, che tanti dottissimi Scrittori hanno dato alle stampe, affin di pubblicare le suco virtù, ed i suoi privilegi, e per immortalizzare nell'istesso tempo il gran zelo, che aveano della sua. gloria. Giacob fece al suo Giuseppe (58) una Veste di vari colori: ma i Fedeli hanno tessuto, se mi è permesso dirlo, una più sbella Veste di gloria al gran S. Giuseppe: lo parlo di quella infinità di mezzi, che hanno posti in uso per procurargli la stima, e l'amore di tutti gli Uomini. Poicche Egli è degnissimo d'una prosonda venerazione, com S. Epifanio (59) insegna; bisognava ancora, che i Cristiani l'onorassero in tutt'i modi possibili. Eccone però uno il più nuovo, e'l più bello degli altri.

<sup>(38)</sup> Fecit et tunicam polimitam. Gen. 37. (59) Senen ille veneratione omni dignissimus. Epipb. Hæresi 78. contra Antidicom.

Questo nuovo modo è stato inventato dalla Chiefa, che ha insegnato da poco sa a tutt' i suoi figliuoli nuovi Inni, ne' quali si celebrano le lodi di questo Santo, dove giustificansi gli omaggi, che gli si rendono, e le ragioni, che li esigono. Questi Inni sono altrettanti panegirici compitissimi, che contengon tutto in poche parole, e son tanto più venerabili, quanto che odonfi cantare da tutt'i Sacerdoti ne' Santuari di nostra Religione, Queste son quelle illustri testimonianze d'amore verso San Giuleppe, che la Chiesa ha inserito nel nuovo Offizio, ch'Ella recita in onore di questo gran Santo; affin d'insegnarci ad avergli più rispetto, e tenerezza che mai . I Sommi Pontefici, e li Prelati, che hanno autorizzato, ed anche inventato questa nuova maniera di lodar S. Giuseppe, potean eglino invitarci più efficacemente a dare di giorno in giorno distesa più grande alla divozione, che si ha verso il nostro Santo? E non hanno eglino creduto di far un gran bene alla Chiesa in accrescer l'amore, che Ella deve portargli? lo facilmente mi persuado, ch'eglino si sian ricordati, che giammai le cose non si conservano meglio, che per mezzo di colui, che ha contribuito alla lor prima produzione; e siccome la nostra Religione già bambina videsi altre volte sotto la condotta di S. Giuseppe, dacche Egli fu il primo Cristiano, il primo Predicatore di Gesù, il primo Confessor della Fede, ed il primo Appostolo, che potè far conoscere il Salvatore a più Regni, per dove Ei viaggiò; così è credibile, che Iddio voglia ancora far fiorire la Chiesa, e diffonder sopra lei le fue grazie speciali in grande abbondanza per mezzo dell'intercessione del vero Eroe della nuova Legge, che cominciò il primo di tutti ad invocare il Nome del Signore (60), e che merità, secondo il len-

<sup>(60)</sup> Ille capit invocare nomen Domini.Gen.4.

fentimento di S. Bernardino (61), d'esser chiaemato la Chiave del vecchio Testamento, imperciocche Egli su, che aprì la porta del Christiane-simo.

Ma sarebbe poco veder la Chiesa in questi tempi sì affezionata a S. Giuseppe; se non sussimo perfuasi, che di questa divozione tanto propagata, deve ancora con felici successi manteneriene il fervore in tutt'i secoli avvenire. Lo Spirito Santo sembra afficurarci ne' Proverbj (62), ch' Egli avrà pensiero fin'alla fine de' tempi di far onorare San-Giuseppe Padre, e difensore del Signore. Ma chi faranno i veri divori di questo gran Santo? Ve ne saranno d'ogni forta, d'ogni età, d'ogni condizione, d'ogni sesso : imperciocche tutti gli Uomini devono rispetto, ed amore a quello, che'l Salvatore, e la-Regina di tutti gli Uomini hanno voluto amare, e rispettare. In qual parte del Mondo riceverà Egli onori speciali? Per tutta la terra sarà conosciuto, e rispettato, non essendovi luogo in essa, per tenebroso che sia, che possa nascondersi da' raggi di quel Sole. Divino (63), ch'Ei porta tra le braccia. In quante maniere sarà Egli onorato? In tutte quelle, delle quali ciascun può servirsi per testificare ad un Santo l'amor più tenero del cuor suo : imperciocche tutto ciò, che si fa per gli altri Santi, deve mettersi in uso per la gloria di colui, che non ha poco contribuito alla felicità di tutt'i Santi: Mentre vi saranno Sacramen-

<sup>(61)</sup> Ipse est clavs veteris Testamenti. Ser. de S. Jos. a. z. Cap. z.

<sup>(62)</sup> Qui cuftos est Domini sui, glorificabi-

<sup>(63)</sup> Non est qui se abscondat à calore ejus. Psal. 18.

menti tra le mani de' Sacerdoti, non vi mancheranno segni sensibili dell'ardore, con cui la Chiesa desideri, che S. Giuseppe sia onorato: si vedranno sopra la terra divoti di questo gran Santo per sì lungo tempo, quanto durerà a vedervisi de' Cristianice mentre si predicherà l'Evangelio a' Popoli, si pubblicheranno le Virtù di Giuseppe. E siccome sappiamo per rivelazione autentica, che in tutt' i fecoli si troveranno cuori amanti di Maria (64). lingue che la loderanno, mani, che la serviranno: del medesimo modo, dice l'Isolano (65), si ammireranno in questi ultimi tempi de' veri Fedeli, che impiegheranno i loro penfieri, e i loro discorsi, i loso beni e la loro autorità a gloria del di Lei Spofo, il cui potere appresso Dio risplenderà sopra tutto in questi pochi secoli, che precedono la fine del Mondo, malgrado l'instabilità delle cose umane, e le vicende de tempi.

Poicche la divozione verso S. Giuseppe si e stabilita nella Chiesa di un modo straordinario, che molto ha del miracoloso, e che dall'altro canto ella si è sparsa tra tutte, e qualsisiano persone in ogni luogo, per una infinità di mezzi, e che siorirà sino alla consumazione de' secoli: Io vi dimando, se voi volete essere l'unico tra tutt'i figliuoli di Santa Chiesa, che non voglia onorare, ed amar questo gran Santo; e se essendo verissimo Cattolico ne' vostri sentimenti, vogliate poi pretendere di essere

scif-

<sup>(64)</sup> Beatam me dicent omnes generatio-

<sup>(65)</sup> Non enim Spiritus Sanctus deficiet a movendis cordibus fidelium, donec omne imperium militantis Ecclefic Divinum Josephum nova prosequatur veneratione. Isid. de Isolanis 3. p. Cap. 6.

scismatico pella vostra divozione? Perche nonascolterete voi la voce di vostra Madre (66), la quale sclama parlando a S. Giuseppe: O gran Santo io desidero con ardore incredibile, che tutt'i miei figliuoli vi amino teneramente, e sian vostri divoti con una inviolabile fedeltà. Preghiere sì premurose, esortazioni si vive, non guadagneranno elleno il vostro cuore per farvi prender questa bella risoluzione di confidarvi oramai a S. Giuseppe, e di prenderlo per voltro gran Protettore appresso Dio? Alloraquando Gesù Cristo usci dall'Egitto per ritornare nella terra promessa, non volle mettersi sotto la condotta d'una Colonna risplendente di tuce, ma scelse S. Giuseppe per sua guida: (così gl' Ifraeliti, e il Salvator d'Ifraele non devono esfer condotti della stessa maniera) Con questo che volle farci comprendere, se non se, che Egli darebbe un giorno Giuseppe a tutta la Chiela per servirle di Duce nel cammino della vera terra promessa, e per obbligarci nell'istesso tempo, se vogliamo vivere, e morir santamente, a ricercar con sollecitudine la protezione di questo gran Santo?

Ma se la considerazione, che dobbiamo avereper una cosa, a cui Gesù, e Maria hanno tanta inclinazione, non ci move; se l'esempio, che la Chiesa ci dà, non è capace di spronare il nostro cuore; ecco chi trionserà della sua resistenza, i nostri propri interessi, quali sollecitano sortemente ciascun di noi ad esser divoti di S. Giuseppe, come vedrete

nella terza parte di questo Discorso.

Ii 2 PAR-

<sup>(66)</sup> Te cundi resonant Christiadum Chori. In Hymno recenti.

## PARTE TERZA.

Gl'Interessi Spirituali di ciascun Cristiano l'impegnano ad esser divoto di S.Giuseppe.

A Llorche un Santo ci porta grande affetto, ed ha molto potere appresso Dio, è cosa importantissima l'averlo per Protettore: imperciocche l'amore, ch' Egli ci porta, lo sprona ad interessarsi intutto ciò, che concerne al nostro profitto; e'l suo merito appresso Dio ci sa sperare, ch' Egli otterrà tutto ciò, che dimanderà in nostro favore. Niunpuò dubitare, che S. Giuseppe ami teneramente tutti Cristiani, e che le sue preghiere non siano potentissime nel Cielo. Così bisognerebbe esser ben nemico de'suoi propri interessi spirituali, per ricusare d'invocare spessissimo questo incomparabil Santo, assine di meritare la sua Protezione.

S. Giuseppe ama i Cristiani, e gli ama tutti come suoi figliuoli, imperciocchè egli è lor vero Padre. Questa dottrina è del Beato Alberto Magno (67), che ebbe per discepolo il Maestro de Teologi, allorche egli esamina le ragioni, che reservitissimo, ed anche necessario il Matrimonio di S. Giuseppe, e della Vergine. Accennerò solamen-

te

<sup>(67)</sup> Ista desponsatio fuit utilis duodecimo, ut parentes spirituales oftendantur.qu. 13. a.4. super Missus est.

questi termini: Affinche tutti gli Uomini comprendessero, ch'eglino doveano oramai riconoscere la Santissima Vergine per loro Madre, e S. Giuseppe

per loro Padre.

Ciascun Cristiano si pregia d'esser figliuol di Maria, e spera provare in vita, e sopra tutto nell'ora della morte gli effetti mirabili del materno amore di questa gran Signora: ma ditemi di grazia, può esfersi figliuol della Vergine, senza esferlo di Giuseppe? Se Gesù non volle esser figliuol della prima, senza divenire nel medesimo tempo figliuolo del secondo; com' è dunque, che un Cristiano psetenda aver per Madre la gloriosa Vergine, senza curarsi d'aver per Padre S. Giuseppe? Il Salvatore avrebbe creduto far torto al castissimo Sponsalizio della Regina degli Angioli, se Ei non avesse onorato S. Giuseppe come Padre, quando Egli ubbidiva a Maria come a Madre; ed un Cristiano non deve egli temere di far qualche oltraggio a Sponfalizio sì Santo, se si mostra indifferente per lo Sposo di sua Madre, e se egli separa nelle sue divozioni due ·Persone, che Dio (68) ha sì santamente unite? Poicche i Santi Padri hanno tirato questa saviaconseguenza a gloria di S. Giuseppe: Egli e Sposo di Maria, dicono eglino, che ha partorito Gesu: Dunque Egli è Padre di Gesù: perche non diremnoi così, Giuseppe è Sposo di Maria, che ha conceputo nel suo cuore tutt'i Cristiani, e che develi partorire in Paradiso ; dunque Egli e Padre di que'medesimi Cristiani, che Mariacha conceputo, e partorirà. Queste ragioni prese dal rapporto, che Giufeppe

<sup>(68)</sup> Quod Deus conjunnit, homo non sepa-

seppe ha con Maria, parranno più sode, se voi osservarete, che la Santissima Vergine, nel sentimento de' Padri, è riguardata come Madre di tutt' i Cristiani; imperocche Ella gli ama come suoi figliuoli; invigilando sopra di essi con ardentissimo zelo, econ sollecitudini più che materne: così bisogna dire per conseguenza necessaria, che S. Giuseppe devepassare per Padre di tutti gli Uomini, a' quali procurò ogni sorta di bene, essendosi affatigato per tutta la sua vita all'educazion, ed alla conservazione del Verbo Incarnato, ne cessa presentementonel Cielo di amarli come Padre, e di parlare in-

lor favore al suo Figliuolo adorabile.

La qualità di Padre di Gesù è un'altro titolo indisputabile, che fa risultar in S. Giuseppe il diritto d'esser trattato da Padre de' Fedeli. S. Paolo (69) chiama sovente il Salvatore Capo de' figliuoli di S. Chiesa. Questo Capo, ed i Cristiani, siegue l'Appostolo (70), fanno un medesimo corpo. Di sortacche se noi non vogliamo rinunziare all'onore d'esser membri d'un tal Capo, bisogna, che confesfiamo d'avere il medesimo Padre, e la medesima. Madre, ch' Egli ha. Questo Signore è il Fratello maggiore (71) di tutt'i Cristiani; che vuol dire esser fratello d'un'altro? Vuol dire aver tutti e due un Podre, ed una Madre; Se adunque siam fratelli di Gesù, bisogna, che appartenghiamo al medesimo Padre, ed alla medesima Madre. Una Persona, che ha un Dio per Figliuolo, può considerare tutti gli

<sup>(69)</sup> Christus est Caput Ecclesiæ. Ad Eph. 5. (70) Multi unum corpus sumus in Christo. Ad Rom. 12...

<sup>-( 71 )</sup> Ipse of primogenitus in multis fratribus. Ad Rom. 8.

gli Uomini come suoi figliuoli: Il Padre Eterno contentissimo, come egli è, di possedere per la Generazione eterna il suo Figliuolo unico, vuol nondimeno, che tutti gli Uomini siano suoi figliuoli adottivi: La Santissima Vergine ebbe la fortuna. d'aver per Figliuolo il Verbo Incarnato, e d'allora Ella potè prendere la qualità di Madre degli Uomini. Or ficcome l'accessorio siegue il principale: così i Cristiani, che sono stati adottati, devono seguire la condizione del Figlipol di Dio, ed eglino posson chiamarsi figliuoli di quei, di cui si dice il Salvatore esser Figliuolo. Ben si sa, che Gesù non fa difficoltà di riconoscer S. Giuseppe per Padre, e così gli dà nel medesimo tempo la facoltà di prender tutti noi per suoi figliuoli. Finalmente dobbiam restar persuasi, che San Giuseppe in adottando il Salvatore del Mondo, sembra avere adottato necessariamente tutti gli Uomini; poicche questo Divin Redentore gli tien tutti rinchiusi nel suo cuore, e gli rimira come una parte di se medesimo. Tiriamo da queste verità una conseguenza gloriosa al nostro Santo.

Se Egli veramente è Padre di tutti i Cristiani, e e Iddio facendolo Sposo di Maria, e Padre di Gesì, gli ha sottoposti tutti gli Uomini, come tanti figiuoli al lor Padre: gli avrà senza dubbio dato una inclinazione, ed un cuor di Padre verso di noi. Allorche Dio destina un Sovrano al governo de' popoli, Ei lo provvede di Autorità, e di Maestà Reale: quando deputa un Pastore al governo delle Anime, ispiragli vigilanza, e disinteressamento di Pastore: quando ci ordina di ascoltare un Dottore, Ei lo riempie di lumi necessarii per regolar saviamente la nostra condotta; e quando vuole, che riconosciamo un Santo per nostro Padre, Ei ancor gli dà sentimenti, e sollecitudini da Padre. Quindi è, che la Venerabil Suor Madalena di S. Giuleppe, prima li

Carmelitana di Francia, pronuncio questi bei termini (72): Siccome Iddio volle, che S. Giuseppe tenesse il luogo di Padre del suo Figliudo unico, cost gli diè una grazia di Paternità a riguardo di tutti gli Uomini. Ella intende una grazia speciale, che gli fa volgere tutt'i suoi pensieri, e tutt'i suoi affetti verso gli Uomini, e che lo spinge a procurar loro più beni, che il più amante di tutt'i padri non brama a'propri figliuoli. Se il gran S. Giuseppe è Padre di tutti gli Uomini, e se Egli ha per essi viscere di Padre, possiam noi dubitare della sua tenerezza? Pare, che dopo essersi detto, che S. Giuseppe ci ama come figli, non possa aggiungersi di vantaggio, per far conoscere il suo ardore: ecco nondimeno qualche cosa di più.

Io desidero con S. Bernardo (73), che riguardiate S. Giuseppe unito al Salvatore in qualità di Coadjutore, che Dio diè al suo Figliuolo, e ch'Ei lo sece entrare a parte della più magnisica di tutte le sue opere, che è la Redenzione degli Uomini. Non su senza misterio, se crediamo a Ruperto Abate (74), che Gesù Cristo, in quanto Uomo, su promesso ad Abramo (75): su promesso a David per successore del suo Reame (76); su promesso a Giuseppe sotto nome di Salvatore (77); Perche

( 92 ) Dans sa vie. l. 2. Cap.4.

(74) Lib.in 4. Evang. C. 6.

(76) De frucku ventris tui ponam super se-

dem tuam. Pf. 136.

<sup>(73)</sup> Solum in Terris Magni Consilii Coadjttorem fidelissimum. Bern. Hom. 2. super Missus st.

<sup>(75)</sup> Benedicentur in semine tuo omnes gentes terræ. Gen. 22.

<sup>(77)</sup> Iffe enim salvum faciet populum suum a peccatis corum. Matth. 1.

che ciò? Affin di persuaderci, che se Giuseppe non avea avuto parte alla formazione del Corpo di Gesù, e se non gli avea posto in Capo il Diadema... d'Israele, per lo meno avea concorso a farlo Salvator degli Uomini, in faticando, viaggiando, e sudando con Esso lui. Quindi è, continua Ruperto (78), che de' Patriarchi Giuseppe e l'ultimo di tutti, a cui il Salvatore su promesso, ma d'un modo il più eccellente, che a tutti gli altri. Alberto Ma+ gno (79) ha creduto poterlo chiamare a questo riguardo il sostegno di tutto il genere umano; imperciocche caricandosi della educazione di Gesù Cristo, contribuì molto alla salute di tutti gli Uomini. Egli ebbe parte in quasi tutte le imprese di questo Divin Redentore: Egli impiegò per nostro bene e le sue vigilie, ed i suoi travagli : Egli ci dond tutte le sue sollecitudini, e tutte le cure nel mèdesimo disegno del suo Figliuolo: Egli rinunciò a tutte le sue soddisfazioni, ed a tutti gl'interessi particolari in sua compagnia, e nel suo spirito, per tirar avanti l'affare della nostra Riparazione: Egli sacrificò il fior degli anni suoi, per aprire a' peccatori il cammino dell'eterna vita : ed ha Egli maggior parte alla salute del Mondo, che quell'Antico Patriarca. (80), a cui pur dassi il nome di Salvatore dell'Universo. Se bene non è da maravigliarsi dell'Illustre qualità, che oggidì gli dà la Chiesa Roma-

na

<sup>(78)</sup> Ad Joseph ultima, sed optima repromissio facta est. Rup. l. 3. de Divinis Offic. cap.

<sup>(79)</sup> Gentis fulcimentum in cuftodia Domini. Alb. Magn. in Cap. 1. Luc.

<sup>( 80 )</sup> Vocavit eum Salvatorem Mundi . Gen.

na (81), chiamandolo il Cooperatore del Salvatore nella Redenzione del Genere Umano; poicche altre volte la Chiesa Greca lo chiamò per boccadel Crisostomo (82) il Mediatore del Misterio dell'Incarnazione. Vediamo come il nostro Santo sostenne con le sue azioni la grandezza di questo im-

piego.

Che pensate voi, che ci rappresenti S. Giuseppe. ellorche porta Gesù dalla Giudea in Egitto, e. dall' Egitto in Giudea, e che gli fa attraversare tante Regioni differenti? Le sue azioni, dice S.Ilario (83), esprimon al vivo il fervore, e'l zelo degli Appostoli, che hanno portato per tutta la. terra la parola del lor Maestro per istruire gli Uomini, e'l suo sangue per lavarli. Questo gran Santo. dice Anselmo (84), rappresenta in compendio tutti gli Appostoli; e sembra, che il loro amore per la nostra salute si unisse, e riconcentrasse tutto nel di Lui Cuore; affinche Gesù lo avesse impiegato nell'affare della riconciliazione degli Uomini con-Dio, prima che Ei si servisse pe'l medesimo dise-gno delle sue prime dodici Colonne della Chiesa. In effetto siccome gli Appostoli lasciarono i Giudei, ed andarono a predicare a' Gentili, così Giufeppe, secondo l'Abate Ruperto (85), sorti dalla

(82) Consortem, & Masterii bujus mediatorem. Chris. hom. de Ove. & Pastore t. 6. Græco-lat.

<sup>(81)</sup> Te Sator rerum statuit pudicæ Virginis Sponsum, dedit & Ministrum esse salutis. In Hymno recenti.

<sup>(83)</sup> Joseph Apostolorum bibet speciem, quibus Christus circumferendus est creditus. In Matth. Can: 2.

<sup>(84)</sup> Joseph figurat Prædicatores, qui augmentant gentem Domini. Anselm. in C. a. Matth.

<sup>· (85)</sup> Initio libri a.in Matth.

Giudea per andare in Egitto, ove combatte l'idola. tria; ed allorquando il gran Santo ritornò dall'Egitto in Gludea, profetizzò tacitamente il ritorno de' Giudei a Gesu Cristo, che verso la fine de' secoli sarà riconosciuto dalla posterità de' suoi Crocifissori; donde io concludo, che'l Figliuol di Dio in qualità di Redentore avendoci testificato incomparabilmente più d'amore, che tutta la natura non ne ispira a' padri più teneri: Giuseppe în qualità di Cooperatore della Redenzione degli Uomini ci ama molto più, ed è molto più sensibile pe'l nostro bene, che non saprebbono efferlo i padri più appassionati verso i loro figliuoli. Quindi è, che nelle Sacre Carte (86) questo gran Santo porta un Nome, che significa l'ardore della sua carità verso gli Uomini. Siccome noi amiamo assai ciò, che caro ci è costato, così bisogna, che la nostra salute gli sia infinitamente a cuore, poicche Egli travagliò sì generosamente, e sì costantemente per acquistarsi quel gran credito, che Egli ha appresso Dio, che è uguale a quel grande amore, di cui abbiam parlato.

Primieramente, se noi crediamo ad un de'suoi più illustri servi (87), Egli tiene nelle mani non solamente una chiave del Paradiso per aprirne la porta a tutt'i suoi amici, ma ha parimente una specie di dominio sopra tutte le ricchezze del Cielo. Iddio l'avea altre volte stabilito sopra la terra.

Con-

<sup>(86)</sup> Filius Zelatus Joseph, filius Zelatus, Gen 49 ita vertuni Septuaginta. & S. Ambros. sape legit, Filius Zelotes Joseph, filius Zelotes.

<sup>(87)</sup> Cum Christus baberet claves Paradis, & unam dederit Matri sua, dedit & unom suo Patri Joseph, Bernard, de Bustis 4. par, Marial, Serm. 12.

Condottiero, e Protettore di Gesù, e di Maria, e. così ora in qualche modo l'ha fatto dipolitario di tutte le grazie destinate agli Uomini. Il nuovo Giuseppe, di cui l'antico (88) su figura, meritò d'esser dichiarato il Sopraintendente della Casa di Dio e della prima Famiglia del Mondo, e per conseguenza il Distributore de' doni celesti, che si concedono al Genere Umano. Tutte le grazie, che abbiam. ricevute dal Cielo, e quelle, che speriamo nel corfo di nostra vita, non son di tanto valore, quanto il Salvatore, e la sua Santa Madre: così il Padre Eterno avendo voluto, che Giuseppe possedesse con un modo speciale questi due Sacratissimi Personaggia vi è forte argomento, che Ei gli abbia confidata. l'amministrazione degli altri suoi beni sopranaturali, che son di valore infinitamente meno considerabile, e che tutti si comprendono in Gesù, e Maria. Giuseppe fu altre volte l'Economo del Verbo Incarnato; allorche il Divin Salvatore sotto l'apparenza d'un' umil discepolo lavorava con Esso lui nella Bottega di Nazaret. Ma questo vantaggio non fu, che l'ombra di quello, ch'Egli ha ora nel-Cielo (89); dove in qualche modo continua ad esercitare il suo impiego, il quale ha potuto dargli il maneggio de' tesori Celesti (90), in facendolo ancor oggidì come da suo Economo nel Paradiso.

<sup>(88)</sup> Constituit eum Dominum Domus sua, & Principem omnis possessionis sua. Ps. 104.

<sup>(89)</sup> Illic & minister meus erit. Jo. 12. (90) Tota Cælesti Curia ipsum Josephum tanquam Thesauri Domini Christi Custodem, & Ministrum sidelissimum honorat, colit, & veneratur. Amædeus Franciscanus trad. de B. M. V. raptu 8.

come lo si su altre volte in terra, affinche dispensi agli Uomini i doni Divini secondo la misura (91), che'l suo Figliuolo ha saviamente determinata.

S. Ambrosio (92) predicò altre volte, che Gesù Cristo è nostro capo, nostro occhio, nostra parola. e nostra mano: ma alloraquando questo medesimo Salvatore era Bambino, altre mani non avea. che quelle di Giuseppe: Ne' suoi viaggi, Ei correva tra quelle fortunate mani, come a luogo di riposo: ne' suoi bisogni, come ad un fondo, ove trovava ciocche necessario era al suo mantenimento; e ne suoi pericoli, come ad un forte scudo per difesa contro gli attentati de' suoi persecutori. Quelle medesime mani di Giuseppe sono ancor'oggidì in qualche forta le mani del Verbo Incarnato; imperciocche Egli se ne serve per far tra noi la distribuzione de' tesori del Cielo . E' anche ragionevole, che quelle Mani sacrate, che suron per sì lungo tempo in occupazioni umili, e laboriose per servizio del Figliuol di Dio, sian presentemente destinate ad impieghi gloriosi, ed illustri nella dispensazione de' frutti della Passione di Gesù . Il Vicere di Egitto, secondo Ruperto (93), avea tutta l'autorità di Faraone: ma il nostro Giuseppe è ancor più potente; poicche in qualche modo Egli ha tra le sue mani tutte le grazie del Salvatore, che sono gl'istrumenti ammirabili dell'Onnipotenza Divina, che Dio esercita fopra

<sup>(91)</sup> Ut det illis in tempore tritici mensuram. Luc. 12.

<sup>(92)</sup> Ipse est caput nostrum, oculus noster, ipse vox nostra, ipse dextera nostra. l. de Isaas Cap. 8.

<sup>(93)</sup> Joseph potentia Regis potens. l. 3. in

fopra i nostri cuori, e sopra la nostra libertà, senza pregiudizio de' suoi diritti. Ecco un'altra pruova di

ciò, che ho proposto.

La morte non ha punto interrotta quello scam-bievole participar de beni, che su altre volte tra S. Giuseppe, e la Vergine; nè vi è alcuno motivo da dire, che la Regina degli Angioli abbia voluto far divorzio col suo Sposo, in domandando separazione de' beni. I matrimoni terreni, come quei degli Uomini,non sussissiono, che in questa vita; ma un Matrimonio Celeste, qual'e stato quel di Giuseppe, e di Maria, deve anche durare nel Cielo. E questa Divina Vergine chiamando ancor oggidi S. Giuseppe suo Sposo (94), come pensano alcuni Dottori, e come Santa Brigida insegna nelle sue Rivelazioni, è fuor di dubbio, che giammai non abbian pensato a separarsi: e per conseguenza la Santissima Vergine essendo, come la Tesoriera generale di tutte le ricchezze del Cielo, bifogna conchiudere, che S. Giuseppe abbia qualche parte con-Esso lei alla gloria di farcene la distribuzione. Parimente sembra, che lo Spirito Santo (95) ci as-sicuri ne' Proverbi, che questo casto Sposo possedendo Maria, non ha bisogno di altro bene straniero, imperciocche egli è assai ricco de beni della. fua Spola.

Sarebbe fargli una specie di oltraggio, se contentandoci di chiamarlo Sposo della Regina degli Angioli, non sossimo poi persuasi, che col savore, ebeneplacito della sua Sposa Egli abbia il vantag-

gio

<sup>(94)</sup> Quem Regina Colorum Sponsum amantissimum adduc clamitat. Isdor de Isola p. 4. C. 8. (95) Considit in ea cor viri sui, & spolite non indigebit. Prov. 31. Hunc locum de S. Jos. interpretatur. P. Salazar.

gto di aprire i tesori del Cielo per diffonderli con Esto lei sopra quei, che l'invocano divotamente. Così noi possiam credere, che 'l Padre Eterno usi ora nel Cielo con lo Sposo di Maria un tratto sì parziale, e con quei termini, che usò il Re di Egitto (96) a riguardo di Giuseppe suo Ministro di Stato: lo vi do, dice Dio al nostro Santo, tutta. l'autorità nel Cielo; voi foste sì fedele nel maneggio degli affari del mio Figliuolo sopra la terra, che vi meritate di effere nell' Empireo il Dispensatore de' suoi beni. Ma per giudicare di ciò, che può San Giuseppe in Cielo; io non voglio, che mettiamo tanta attenzione sopra i tesori delle grazie, che Dio gli ha poste nelle mani; quanto sopra la forza delle sue preghiere sempre trionfanti, che sono la seconda sorgente del suo potere.

I Cristiani n'hanno una sì alta idea, che si promettono d'ottener da Dio per l'intercessione di S. Giuseppe, ciocche non ardirebbono sperare con le loro più umili suppliche, nè co' voti i più fervorosi di tutta la Chiesa (97). Ditemi di grazia, di chi avreste voi implorata la mediazione appresso di Gesù, e di Maria, se voi aveste avuto bisogno di queste due Sacrate Persone, mentre furono in terra? Voi fenza dubbio avreste creduto non potere. esservi alcun' altro, che avesse tanta autorità sopra i loro animi, quanta n'avea allora S. Giuseppe:pen-

(97) Ut quod possibilitas nostra non obtinet. ejus nobis interceffione donetur . In Or. S. Jos. que

ab Ecclefia canitur .

<sup>(96)</sup> Dixitque Pharao ad Josephum: Ecce conftitui te super universam terram Ægypti , abfque tuo imperio non movebit quisquam manum, aut pedem . Gen. 41.

fate voi dunque, che questo gran Santo abbia oggidi men di credito nel Cielo, che non ne avea, esfendo sopra la terra; e che per esser Beato sia meno in grazia appresso il Figliuolo di Dio, e la sua
Santa Madre? Il Padre Eterno nulla può negare
al Salvatore, allorche questo gli mostra le sue sesite adorabili; Gesù si piega alle preghiere di Maria, tosto che Ella gli discopre le sue Mammelle: e
nè l'uno, nè l'altra possono resistere alle intercessioni
di Giuseppe, quando lor presenta le sue braccia, che

Sovente si sono affaticate a lor servizio.

Non è di bisogno, che io m'allunghi di vantaggio a provar l'efficacia delle preghiere di Giuseppe, allorche Ei si volta in particolare alla sua Divina Sposa; sarebbe un far poco conto di Lei il crederla capace di non conceder qualche cosa a quello, a cui Ella diè tutta se stessa, amandolo più che ogni altra creatura non ha amato giammai verun' altra creatura. Mardoccheo, come lo testifica la Scrittura., era potentissimo appresso la Regina Esther, questa cutto poteva appresso il gran Re Assuero, e sarebbe stato inutile di sperare la protezione della Schiava coronata, a chi prima non si avesse guadagnato l'affetto del savio Mardoccheo, padrone di tutt'i voleri di questa Principessa (98). Pud essere altresi, che non trovi l'accesso, che taluno potrebbe promettersi appresso di Maria; se Giuseppe, a cui Ella ha donato tutt'i suoi affetti, no 'l conduce al suo Trono. Al tempo del Diluvio niuno era ricevuto nell'Arca, che col favore di Noè: vi è forte argomento, che in questi secoli corrotti non saremo facilmente lasciati accostare all' Arca della nuova-Legge, senza l'interposizione di Colui, che l'ha cufto-

<sup>(98)</sup> Hac omnia in figura contingebant illi.

LA PROTEZIONE DI S. GIUSEPPE. stodita, e che è come il Noè del nuovo Testamento.

Le Intercessioni di Giuseppe non son men potenti, allorche Egli invoca Gesù . Questo gran Santo. che non ebbe bisogno di Angioli, come i Pastori, ne di Stelle miracolose come i Re Magi,nè del soccorso di Appostoli, come i Gentili per trovare il Salvatore, e per parlarghi; si presenta ancor oggidì a Lui con intera confidenza, ed ottiene facilmente quanto brama per i suoi favoriti. Perche se le preghiere hanno tanto più di efficacia appresso '1 Verbo Incarnato, quanto che elleno son sostenute da più forti ragioni, per cui possono esser esaudite: bisogna confessare non esservi alcun Beato, le cui dimande fian sì prontamente esaudite, come quelle del nostro Santo. Se il Signore, dice il Profeta. (99), ascolta savorevolmente il Giusto; Giuseppo non fu Egli dichiarato solennemente Giusto nell'Evangelio (100)? Se gli umili ottengono ciocche vogliono dal Salvatore umiliato; dove è un'altro Santo altre volte sì grande, che vedesse un Dio a se sottoposto, e pertanto si annientato in lui medefimo che la sua umiltà l'indusse a suggire il più grande onore, che una creatura abbia giammai ricusato; voglio dire, di conversar con Maria, e d' averla per Isposa? Se l'amore reciproco, che è tra Gesu, ed i Santi, lor fa tutto aspettare da quel Divin Salvatore; che non deve sperar Giuseppe, quando le preza, poicche i cuori di questo Figliuolo adorabile, e di questo Padre Vergine son legati da KK mille

(99) Oculi Domini super justos, & aures ejus in preces corum. Ps. 33.

( 100 ) Joseph autem vir ejus cum effet ju-

flus . Matth. Cap. 1.

mille catene di un' amor particolarissimo? Finalmente se i servizi, che noi rendiamo a' servi di Dio, risvegliano in noi la considenza per moltiplicar le nostre dimande, e per prometterci ogni grazia; io non so, se qualcuno ardirà svelare a Dio le sue brame con più di libertà, che S. Giuseppe, il quale ebbe l'onore di consumare i suoi beni, la fanità, e la vita a servire immediatamente Gesù Cristo. La sorza delle Orazioni di questo Santo è ancor sondata sopra un'altro titolo, che gli è singolare, e che ci persuade, ch' Egli ottiene più grazie da Dio, che

non offerisce preghiere,

S. Giuseppe va al Salvatore come un padre al fuo figliuolo, imperciocche la qualità di Padre di Gesti non gli è stata tolta; siccome quella di Madre di Dio non è stata tolta a Maria, che la porta oggidì sì al vero nel Paradifo, come la portava. altre volte allevando il suo Figliuolo nella Casa di Nazaret. Questo Figliuolo è il più grande, ed il più potente di tutt'i Sovrani : e siccome i Re non licenziano gli Uffiziali, che gli hanno ben serviti... per una lunga serie di anni (101), così il Salvatore non allontana mai da se quegli, a cui ha fatto una volta l'onore di dar qualche impiego appresso la fua Divina Persona, allorche eglino l'hanno occupato degnamente. Così quella Divina Madre, che Egli amò, ed onorò in terra, è altrettanto amata, ed onorata presentemente in Cielo. Così gli Appostoli, cui il Salvatore sece primi Ministri del suo stato spirituale, conservano questa medesima qualità nell'Empireo, ed anche vuol partecipare loro la gloria di giudicare i vivi, ed i morti, affinche quei, che furono suoi Uffiziali, mentre su Salvato-

re,

<sup>. ( 101 )</sup> fine ponitentia sunt dona , & voca-

re, continuino ad efferlo quando sarà Giudice. Sembra, che quella massima de' Teologi, il Verbo (102) non ha mai lasciato ciò chè una volta ha preso, possa essere intesa in qualche modo de' fedeli domestici del Salvatore, come della sua Umanità adorabile. Se questo è vero a riguardo di tutti gli altri Santi, perche no'l farà a riguardo di S. Giuseppe 3? Che ha Egli fatto, che l'impedifca d'effer riconosciuto nel Cielo per. Padre di Gesù ? Questo amabil Salvatore, che volle lasciarsi impressi i Marchi di Spolo della Croce, perche si sarà egli disfatto della qualità di figliuol di Giuseppe? S. Teresa ci assicura, che Dio gli avea fatto conoscere con rivelazione particolare, che S. Giuseppe riteneva nel Cielo i medefimi vantaggi, che altre volte avea ricevuto delle qualità di Padre di Gesù.

Se il Salvatore lo considera oggidi come suo Padre; bisogna, che le Orazioni di questo Santo siano potentissime; poicche un Padre di tal sorta nulla può dimandare, che un tal Figliuolo non voglia, e non possa concedergli. Il che mi sa credere, che tutte le volte, che questo gran Santo sa qualche preghiera in savor de' suoi divoti, il Figliuol di Dio gli risponda, come il Re di Egitto rispose al suo savorito (103): Ecco tutta la vastità del mio Imperio d'avanti a voi, in cui vi dò facoltà di poter ricevere chi vi aggrada, e sceglier il posto, che vi piace per i vostri amanti. Così è, dice il dotto Gersone (104), che S. Giuseppe è un'Avvocato

KK 2 S

<sup>(102)</sup> Quod semel assumpsit, nunquam dimisit. (103) Terra Ægypti in conspectu tuo est : in optimo terra loco fac habitare fratres tuos. Gen.

<sup>(104)</sup> Potens, & imperiosus. Ser. de Nat. B. V. Dum Vir, dum Pater orat Uxorem, & Natum, velut imperium reputatur. In Josephina sub fin.

si potente, ed assoluto, che comanda più tosto, che non dimanda. Egli si serve della sua Autorità (105), ancorche sembri aver ricorso alle suppliche; e parimente allorche questo Divin Salvatore è in collera contro di noi, non temete, che le preghiere sempre trionfanti di Giuseppe non lo disarmino, e non.

l'obblighino a perdonarci.

Le pitture divote, che spesso ci rappresentano S. Ginseppe tenendo l'Infante Divino per mano, o portandolo in braccio, o sopra il seno, non son tanto una espressione fedele di ciò, che passò altre volte sopra la terra, quanto un simbolo misterioso di ciò, che fi fa ancor oggidì nel Cielo. Se confideriamo S. Giuseppe conducendo il Divin Pargoletto per mano, qual potere non avrà Egli, mentre tiene in. mano una Mano Onnipotente ? Egli non soffrira giammai, ch' Ella prenda le armi contro di noi, se la troverà armata, la riterrà fortemente per timore, che non si levi a lanciare il colpo su di noi; e se Ella e di già alzata in procinto di scaricare, Ei la sospenderà per sì lungo tempo, quanto sarà convenevole per dissipar que' fulmini, che stavano per iscagliarsi a nostra rovina; ed avendo fatta ritirare quella Mano fulminatrice, la farà poi aprire per farne scorrere grazie potenti, con cui ammollire i cuori, sian eglino del macigno più duri, portandoli ad una fincera penitenza; ed indi la porgerà a' peccatori convertiti, che per segno della loro riconciliazione verranno ossequiosi ad adorarla, ed a sottomettersi al suo potere; Se

<sup>(105)</sup> Habet magnam jurisdictionem apud Dominum Jesum, & Sponsam suam ad impetrandam gratiam suis depotis. Bern. de Busto par. 4. Marial. Ser. 12.

Se riguardiamo questo gran Santo portando Gesúin braccio, o su'l seno, che non n' otterrà Egli in favor de' miseri peccatori? Mosè (106) armato di orazione ebbe tanto di potere sopra Dio medesimo, che quella Maestà poderosa confessò quasi non aver libertà di punire i Rei : Anche Giuseppe fa come una certa sorta di violenza a Gesù, il Supremo Giudice de' vivi, e'de' morti; ed i sospiri amorosi di questo gran Santo, le dolci parole, ch'Ei gli dice, gli sguardi pieni di tenerezza, e di rispetto, ch' Egli dà in quel volto, ove son riunite tutte le bellezze Divine, ed umane, finalmente l'accesso, ch'Egli ha appresso quel figlinolo adorabile, son. altrettante catene, che l'obbligano di dire a Giuseppe: datemi libertà di sfogare il mio sdegno contro i peccatori; Ma questo Figliuolo non è per così dire Egli medesimo esaudito da Giuseppe, e bisogna, che nel maggior impeto del suo furore si arrenda... alle istanze d'un Padre, a cui nulla può ricusare. Poicche questo Santo ha tanto credito appresso Gesù, anche alloraquando è in collera, che non otterrà Egli, quando i nostri misfatti non l'avranno irritato, e non ci saremo resi oggetti della sua avverfione?

Mi sarei sbrigato più presto per convincervi nell'istesso tempo e dell'amore, che S. Giuseppe ci porta, e dell'accesso, ch' Egli ha appresso Dio, se io avessi addotto una infinità di persone, che hanno provati gli essetti dell'uno, e dell'altro, tosto ch' elleno si sono a Lui rivolte; ma per venire a questo intento bisognerebbe scorrere tutte le Provincie, tutte le Città, e quasi tutte le Case de' Cristiani, per

K 3 così

<sup>(106)</sup> Dimitte me, ut trascatur furor meus. Exod. 10.

così rapportare una infinità di pruove, che abbiamo del vantaggio, che vi è d'essere sotto la protezione di questo Santo, e se intraprendessimo di raccontare i miracoli, che Dio ha operato, e continua tutto giorno ad operare, per discoprire quanto San Giuseppe può nel Cielo. Di sortacche corrispondendo il passato all'avvenire, sembra pronunciare oggidi il Salvatore in favor del (uo Padre visibile ciocche disse altre volte (107) a gloria del suo Padre invisibile: Mio Padre non cessa di operare. ed to operero incessantemente con Esso lui - Ciechi Giudei perche non considerate voi le gran maraviglie, che mio Padre, ed io operiamo per voi? Dichiamo con altrestanta ragione : Pigri Cristiani. Cristiani senza fede, perche non volete voi riflettere a' gran miracoli, che tutto di vedete all'invocazione del nome di Giuseppe? Questi miracoli non son' eglino fegni sufficienti dell'amor, che questo Santo vi porta, e della grazia, ch'Egli ha appresso il Salvatore? Perche non riflettete, che allorquando Iddio parla per bocca de' miracoli, parla in qualità di Sovrano di tutte le cose, e che impiega le più efficaci ragioni per impegnarvi ad effer divoti di S. Giuseppe?

Prima di finir quello discorso imiterò i Santi Padri, che volendo far l'ultimo ssorzo sopra gli animi de' Fedelí per ispirar loro rispetto, ed amore verso la Madre di Dio; lor permettono di noninvocarla mai più se ad essi dà l'animo di sostenere, che quella Divina Vergine non gli abbia soccorsi, dopo essere stata umilmente supplicata. Altrettanto io dico in favor di S. Giuseppe; e son sì certo del-

la

ego operor. Joan. 5.

la tenerezza del suo cuore verso di noi, e dell'autratità, ch'Egli ha nel Cielo, che posso con Santa Teresa ssidar chi che sia ad asserire, se può, ch' Egli abbia giammai implorato la sua Protezione, senza averre provato qualche essetto, e si accorda, che mai più non si raccomandia Lui, se ha conosciuto pure una sol volta, che quesso gran Santo nonabbia avuto riguardo alle preghiere, che gli facciamo. Di sortache non mi rimane altro, che invitare le Persone di ciascuna condizione ad onorar quesso gran Santo, affin di provare con la loro propria sperienza, quanta sia la grandezza del suo amore per noi, e del suo potere nell'Empireo.

## Riflessione Morale.

I volto adelso a voi, o venerabili Ministrade' Sacri Altari, Sacerdoti dell'Altissimo, Savi dispensatori del Sangue di Gesù Cristo; e vi supplico di ascoltar l'ordine, che Dio sembra darvi, per bocca di un gran Re (108): Ricorrete a Giuleppe, e fate esattamente tutto viò, che vi dirà. Poicche un de' più Illustri Dottori (109); che sia fiorito nelle Scuole, assicura, che S. Giuseppe deve esser riguardato come l'esemplare di tutti quei, che occupano qualche posto considerabile nella Chiesa: Voi non potete sar a meno di non isceglierlo per oggetto della vostra divozione particolare. Voi, che toccate sì spesso il Corpo di Ge-

(109) Joseph exemplum Prælatorum Ecclefiæ. Alb. Magn. in Cap. 1. Luc.

<sup>(108)</sup> Ite ad Joseph, & quidquid ipse vobis dixerit, facite. Gen. 41.

sù, amate questo Santo, che fu il primo di tutti gli Uomini, che ebbe l'onore di ricevere il Salvatore tra le sue mani. Voi, che sacrificate Gesù sopra gli Altari, onorate questo Santo, che può gloriarsi d'aver offerto al Padre Eterno le prinizie del Sangue adorabile del Verbo Incarnato nella. sua Circoncisione: Considerate Gesù negli Altari fu i Sacri Corporali, ove riposa, come S. Giuseppe lo contemplava nella mangiatoja, involto nella povertà de suoi pannicelli; portate quest' Uomo-Dio alla Sacra Mensa intorno alla Chiesa, per le strade in mezzo alle Città, e per le case degl'infermi, ma fatelo co' medesimi sentimenti di pietà, da cui S. Giuseppe era animato, allorche Ei lo portava tra le braccia ne' suoi viaggi. Finalmente distribuite a' Fedeli questo divin Salvatore nascosto sotto apparenze di pane, ma ssorzatevi nell' istesso tempo di farlo con quel rispetto, che S. Giuseppe lo presentò a' Pastori, che vennero ad adorarlo.

Le Persone Religiose hanno special obbligazione d'imitar S. Giuseppe, ed è impossibile d'addolcire in altro modo, e santificare più facilmente la loro solitudine, che vivendo nelle medesime occupazioni interne, che S. Giuseppe avea nella sua di Nazaret, dove suggendo quanto più poteva ogni altra conversazione, era interamente soddissatto di quella, che avea con Gesù, e Maria. Giammai Institutor di alcun' Ordine Religioso ha lasciato esempi sì ammirabili delle tre Virtù, di cui si sa Voto nella Religione, quanto il nostro Santo, accertando, ch' Egli è stato il modello compito di tutti coloro, che sanno professione della più eccellente Povertà,

Castità, ed Ubbidienza.

lo credo, che i Maritati non potran dispensassi dallo scegliersi per lor Protettore quello, che su nel medesimo tempo il Capo della prima Famiglia del Mondo, lo Sposo il più vantaggiosamente maritato, ed il Padre più fortunato, che fosse sopra la terra. Il Padre Eterno gli confidò la sua Sacrosanta Famiglia, per impegnarli a confidargli la loro. L'Angelo (110) disse a Giuseppe: prendete la Madre, ed il Bambino: perche ciascun Capo di famiglianon si volterà a lui con queste medesime parole, affin d'indurlo a ricevere sotto la sua Protezion.

quei, con cui vive? 3

Se Dio arricchì la Gasa di Putisar (111) a riguardo d'un'altro Giuseppe, che la governava; che non devono sperare i Cristiani, che hanno procurato di guadagnarsi il favore, e la Protezione del gran S. Giuseppe? Per comprenderlo di vantaggio, ricordatevi della differenza, che mette la Sacra-Scrittura tra la Corte di quel Faraone, che sublimò Giuseppe della Genesi alla dignità di primo Ministro di Stato: e quella medesima Corce sotto il Regno di un de' suoi Successori ostinato ne' vizj. Il Cielo colmò il primo di gloria, e'l suo Regno di mille benedizioni; il secondo irritò lo sdegno di Dio; vide tutti i suoi Stati in desolazione; e finalmente su egli medesimo sommerso con tutto il fuo Esercito. Il primo fu selice, perche conobbe. Giuseppe, seguì i suoi consigli, e gli diè l'amministrazione de'suoi affari. Il secondo divenne il più inselice Principe, che avesse potuto esservi, perche, secondo il testimonio della Sacra Scrittura (112), non conosceva Giuseppe. Questo grand' Uomo era cancellato dalla mente de' Principi dell'Egitto, nè più fi aveva riguardo agli ordini, che avea emanati, nè alla politica sì fortemente da lui stabilita nel Regno. Può essere, che Dio, il quale ha prereso farci

<sup>(110)</sup> Accipe puerum, & matrem eius. Mattiz. (111) Benedizitque Dominus Domui Ægsp-

tii propter Joseph . Gen. 39.
(112) Ignorabat Joseph. Exod.1.

Vecchio Testamento, userà in tal forma nelle case de Cristiani indevoti, e che savorendo quelle, dove l'incomparabil Padre di Gesù è onorato, Ei ricuserà le sue grazie particolari alle altre, dove non è

amato, ne invocato da alcuno.

Le Persone afflicte troveranno con la lor divozione a S. Giuseppe un vero Consolatore: Il Patriarca Giacob (113) se trovò contentissimo in mezzo alle sue afflizioni, quando udi, che'i suo figliuolo ancor vivea. Ma non vi e anima afflitta, che non. gusti molte consolazioni tra le amarezze della vita, se con la sua pietà fa vivere in qualche maniera nel suo cuore lo Sposo di Maria Sperimentato il gran Santo ne' cimenti più duri della povertà delle umiliazioni, delle persecuzioni, e delle pene interne le più vive, perciò è Egli tanto sensibile alle nostre miserie, quanto è potente per liberarcene Dopocche avremo provata l'efficacia del suo soccorso. ci sarà molto soave d'entrare in sentimenti di riconoscenza, e di alzare i nostri occhi, e'i cuore al Salvatore, per dirgli col Profeta (114): E' vero amabil Gesu , che per mezzo di Colui , che è stato l'appoggio della vostrà infanzia, ed il fostegno della vostra debolezza, tutt'i nostri mali fon diminuiti. e sperimentiamo certe delizie nascoste nel più forte delle nostre afflizioni.

Le Anime divote hanno senza dubbio già provato gli effetti sensibili della Protezione di S. Giuseppe. Un de' più gran Dottori di questi ultimi se-

<sup>(113)</sup> Sufficit mibl , fi adhuc Joseph filius meus vivit . Gen . 45.

<sup>(114)</sup> Virga tua, & baçulus tuus ipfa mp consolata sunt Pf.22.

coli (115) ha dato loro questo gran Santo per il migliore Amico, afficurandole, che se elleno l'amino teneramente, faranno gran profitto nelle virtue: e S. Teresa protesta, che ella giammai non ha veduta persona veramente divota di S. Giuseppe, che non siasi grandemente avanzata nel cammino della persezione. Benche l'antico Giuseppe sosse benefico a riguardo di tutto I Mondo, nulla però di manco faceva comperare a popoli i grani di Egitto, e li distribuiva a misura: ma ne dava però a' suoi fratelli quanto ne volevano (116), e senza interesse. Così il nostro S. Giuseppe, avendo per così dire tra le mani i tesori di Gesù Cristo, ne fa parte a. tutti gli Uomini:ma distingue nondimeno le persone, che l'amano teneramente: imperciocche fa scorrere fopra di loro le più eccellenti grazie, ed in tanta. abbondanza, che vengono poste in un nuovo impegno di confacrarsi a questo gran Santo, ad imitazione della Beata Madalena dell' Ordine di S. Domenico (117). E se elleno non son tanto fortunate di portare l'Immagine del Santo miracolosamente impressa nel lor cuore, come su trovata in quello di questa Santa Religiosa; conservano almeno l'alta idea, che si son formate della sua Persona, e procuran di pregarlo con fomma confidenza tutt'i giorni della loro vita.

Se i Peccatori pretendono uscire ben presto dall' abisso, dove le lor colpe gli han sommersi, basta,

che

(117) Hoc refert Antonius de la Penna in Historia illius Sancia.

<sup>(115)</sup> Quisnam bic vir animæ est? Planè Vir Mariæ Josephus. Paulus de Palatio in C. 1. Matth.

<sup>(116)</sup> Imple saccos corum frumento, quantum possunt capere, & pone pecuniam singulorum in summitate sacci. Gen. 44.

che ricorrino al nostro Santo. Egli ha il cuor pià tenero del Patriarca Giuseppe, il quale non pote ritenersi dalle lagrime allorche vide i suoi fratelli sopraffatti da timore, lor cagionato dal rimorfo della coscienza : e se egli non versa delle lagrime ; almeno ne farà versare agli empi utilissime alla loro eterna salute. Il Vicere di Egitto (118) accarezzo, e consolò con molta bontà i suoi fratelli; lo Sposo di Maria farà ancor cessare i gemiti, e i singhiozzi de peccatori penitenti; imperocche non può far di meno di averne compassione; poicche se non fussero stati peccatori, Ei non sarebbe giammai stato Padre del Verbo Incarnato (119). Ah che queflo gran Santo ben conosce quanta sia l'amarezza del lor cuore, ferito dalla rimembranza della perdita di Gesu; che egli essendone stato separato per poco rempo, senza sua colpa, intese si vivo dolore!la sua sperienza lo farà aver compassione della loro disgrazia, e l'impegnerà a soccorrerli, ed a farli detestare le lor colpe tanto più efficacemente, quanto che essendo Sposo di Golei, che schiacciò il capo al serpente. Egli sa tutte le maniere di scacciar da' nostri cuori questo immortal nimico del nostro bene. E per conseguenza, se il peccatore cerca il Salvatore in compagnia di Maria, e di Giuleppe, è certo, dice Origene (120), che lo troverà.

L' Egitto stava seposto nelle tenebre del peccato, avanti che Giuseppe vi portasse il Sol di giustizia: Vi è gran pericolo, che l'anima peccatrice resti ne-

mica

( 120 ) \* Tu quærens cum Joseph , Mariaque

reperies . Hom. 18. in Luc.

<sup>(118)</sup> Consolatus est cos, & blande, ac leniter est locutus. Gen. 50.

<sup>(119)</sup> Peccatores non abborres, fine quibus nunquam fores tanto digna filio. Ita canit Ecclesia in Hymno recenti B. V.

mica di Gesù Cristo sin'a tanto, che Giuseppe non farà scorrere sopra di lei le grazie del Cielo per ritirarla dalla perdizione. Al contrario appena ella si sarà rivoltata a Lui per dire con tutto servore, come que' Gentili, di cui l'Evangelio (121) sa menzione, Noi vogliam veder Gesù, presentateci a Lui, e con esso Lui riconciliateci, ch' Ei addoprerà tutto' suo potere, e tutto' s credito, ch' Egli ha appresso il suo Figliuolo, per sar rientrar quelle anime nell'amicizia del loro Dio.

Finalmente a tutt'i Cristiani so quella medesima preghiera, che il divoto Cancelliere dell' Università di Parigi (122) sece altre volte al Duca di Bery nella lettera, che gli scrisse: lo vi scongiuro mio caro Cristiano per l'amore, che portate a Gesù, e Maria, per il rispetto, che dovete alla Santa Chiesa vostra Madre, per quanto vi premono i vostri interessi spirituali, di sceglier S. Giuseppe per vostro special Protettore; imperciocche vi è difficile di trovar più facilmente l'accesso appresso Gesù. e Maria, che per di Lui mezzo. I Padri della Chiesa ci assicurano, trattando di quella Scala misteriofa, che Giacobbe vide in sogno, che ci bisogna una scala per salire al Cielo; Il primo grado per dove saliremo, sarà Giuseppe. Questo gran Santo per farci inoltrare avanti, ci condurrà a Maria; imperciocche questo Cherubino, che guarda il vero Paradiso di delizie, dove il nuovo Adamo su formato, ben lungi da scacciarne gli Uomini, gl'invita tutti ad accostarvisi: Maria ci condurrà a Gesù ; e questo amabil Salvatore ci menerà al suo Eterno Padre, che ci collocherà su'l Trono di gloria, che le

<sup>( 121 )</sup> Volumus videre Jesum. Jo. 12.

<sup>(122)</sup> Sume igitur Domine peculiarem tuum Protectorem, Amicum bonum, Intercessorem potentem Sanstum Joseph.

nostre buone opere avran meritato. I Pastori, dice S. Bonaventura (123), non videro il Verbo Incarnato, che dopo aver trovato Giuseppe, e la sua Casta Sposa. Così i Cristiani, che cercan come si deve il Salvatore, devono, secondo l' Abate Ruperto (124), andarlo a trovare tra que' due be'gigli, dove riposa, cioè a dire tra Giuseppe, e Maria. Nonfu senza misterio, che'l Figlipol di Dio si separò sensibilmente dal Padre, e dalla Madre, allorche si separarono l'una dall'altro nel ritorno da Gerusalemme a Nazaret; e non lo ritrovarono, che primad'effersi riuniti insieme (125). Così Gesù non. si troverà, che difficilmente in un cuore, dove Maria non sarà con Giuseppe (126); e può essere, che in vano un Cristiano inviti questo Divin Salvatore a venir da se, se la divozione non ha unito nella sua anima e Giuseppe, e Maria. L' Evangelio (127) fembra autorizzare il mio penfiero; imperocche nulla dice di S. Giuseppe, che nel medesimo tempo non parli del Salvatore, e della Regina degli Angioli,

<sup>(123)</sup> Nota, quod invenitur cum Maria Virgine, & Josepho Viro justo. Bonav. in Cap. 2. Luc.

<sup>(124)</sup> Qui pascitur inter lilia, verè ambo lilia pro Virginalibus Nuptiis, & cobabitatione çastissima L. 2. in Cant.

<sup>(125)</sup> Ita docet Beda, & alii.

<sup>(126)</sup> Querendus est Jesus socialiter cum Maria, & Josepho. Ludolphus de Saxonia in vi-

<sup>(127)</sup> Invenerunt Mariam, & Joseph, & Infantem. Luc. 2. Jacob genuit Joseph Virum Mariæ, de qua natus est Jesus. Matth. 1. Cum esset desponsata Mater esus Maria Joseph. Joseph noli timere accipere Mariam Conjugem tuam, quod in ea natum est, de Spiritu Sancto est. Ibidem.

per farci comprendere, che se vogliamo star molto vicini a Maria, ed al Figliuolo, ci dobbiam procurare il favore di S. Giuseppe, Il Salvatore è venuto da noi tra le braccia di questo Santo; così bisogna, che noi andiamo a Dio sotto l'ombra di Colui, che avendo dato al Verbo Incarnato il Nome di Gesù, farà in modo, che non lo porti inutilmente a. nostro riguardo, sopra tutto alla fine de' nostri giorni. Allora diremo con sentimento d' una gioja più viva, e più fondata, che quella di Giacobbe (128), quando abbracciò il suo Figliuolo nell'Egitto; Noi lasciam volentieri questa vita, imperciocche avendo conosciuto co' lumi della Fede i privilegi singolari, e le virtù incomparabili di S. Giuseppe, l'abbiamo rispettato, l'abbiamo amato, e speriamo, che siccome Ei ci ha protetti nell' Egitto di questo Mondo. così ce ne farà uscire felicemente per condurci nella terra de' viventi. Questo Santo, che è morto avendo a canto il suo Figliuolo adorabile, e la sua casta Sposa, riceve in quel terribil momento tanta consolazione, che può sarne parte a tutti quei, che vi si trovano, ed obbligarli a dire a dispetto de' loro estremi dolori, e delle tentazioni le più violenti de' Demonj: Noi muojamo contenti, perche abbiam vissuro, e finiamo di vivere sotto la Protezio. ne di S. Giuseppe...

Gran Santo, Incomparabile Sposo di Maria, Degnissimo Padre di Gesù, Amabile S. Giuseppe! noi vogliamo esser oramai tutti vostri, e lo vogliamo esser con tal servore, che conteremo questo giorno, in cui facciamo questa protesta per un de' più sortunati di nostra vita. Si è troppo tardi per verità, che noi sormiamo questa risoluzione, ma pure speriamo, che sia a tempo per ottenere la vostra Pro-

tezio-

<sup>(128)</sup> Jam lætus morior, quia vidi faciem tuam. Gen. 46.

zione potentissima. Poicche siamo risoluti riparare al poco zelo, che finora abbiamo avuto della vostra gloria, con far sempre crescere in noi (129) la stima, e l'amore, che dobbiamo alla vostra augusta Persona. Non passaremo alcun giorno di nostra vita senza invocarvi più volte;e come voi ci permetterete ad imitazion di Gesù di cercar tra le vostre braccia qualche riposo nelle nostre fatiche, e qualche soccorso contro le persecuzioni, ove saremo esposti; così noi non trascureremo alcuna delle occafioni, che ci si presenteranno per procurarvi dell'onore. Finalmente per secondare l'inclinazione di Gesù, e di Maria, per seguire l'esempio, che la. Chiesa ci dà, e per non dimenticarci i propri interessi delle nostre anime, noi ricorreremo a voi come a nostro asilo (130): particolarmente dapoicche la Santa Sede (131) ci ha insegnato 2 chiamarvi un degli appoggi più ficuri delle nostre speranze, ed a credervi il difensore, e'l Protettore di tutti gli Uomini. E perche con tutto il rispetto. e con tutto l'affetto possibile vi facciamo questa. offerta fincera di noi medesimi, altresì con molta confidenza noi aspettiamo i savorevoli effetti della vostra Protezione, e l'abbondanza delle grazie Celesti, per esservi inseparabilmente uniti di spirito, e di cuore, ed amarvi, ed onoratvi per sempre, &c.

## IL FINE.

(129) Ad laudandum Sanctum Josephum omnia membra nostra in linguas convertenda essent. Estam de Truggllo Dominicanus in Conc. de S. Josephum de S. Josephu

pingue nutrimentum spei meæ! Thom. a Jesu Maria in Theol. Mystic. Epist. scripta ad S. Joseph.

(131) Calisum Joseph decus, aique nostra certa spes vita, columonque Mundi. In Hymno re-centi.

MAG 2010 836,



1

à,

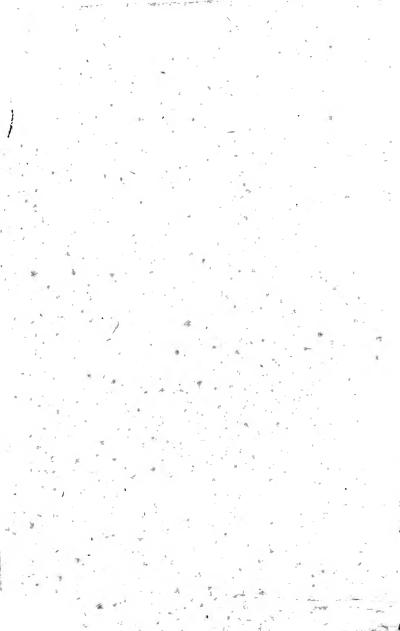

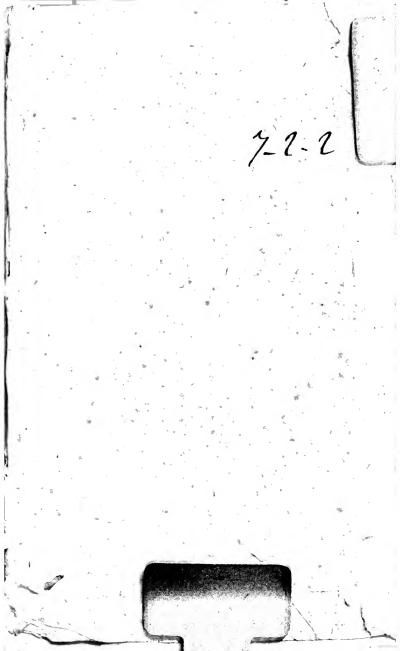

